

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald. 1.6.4

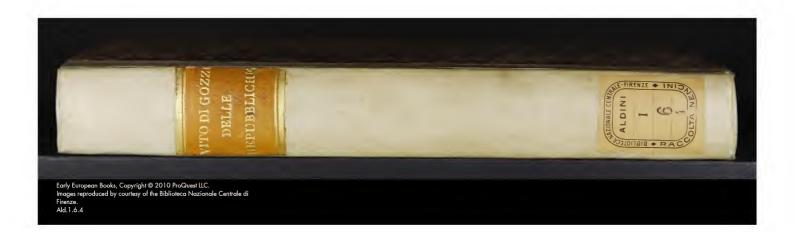



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4

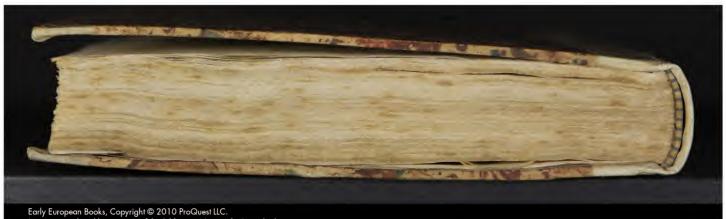

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald. 1.6.4





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courlesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.1.6.4

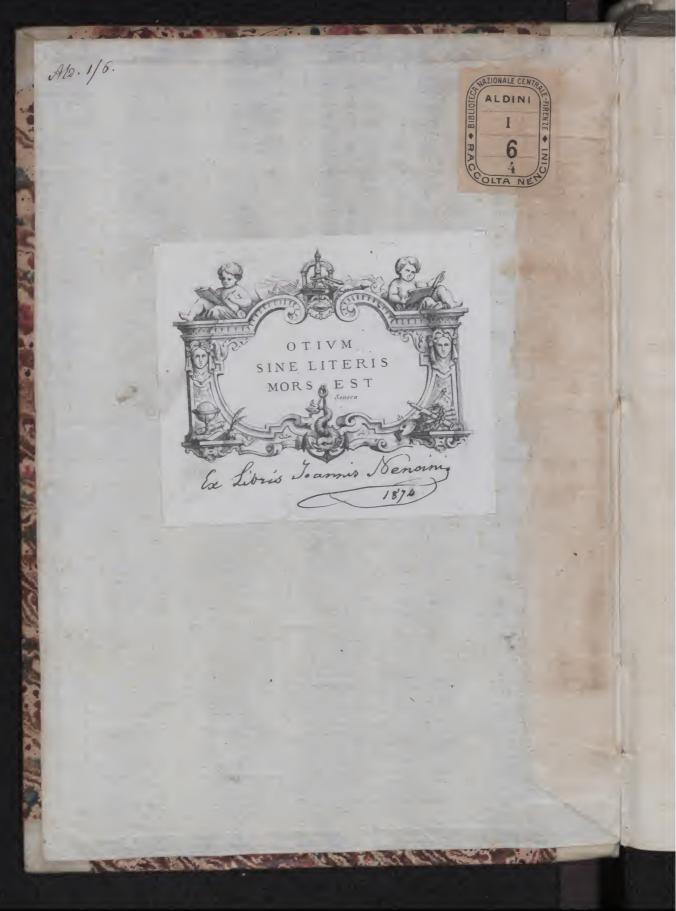

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4

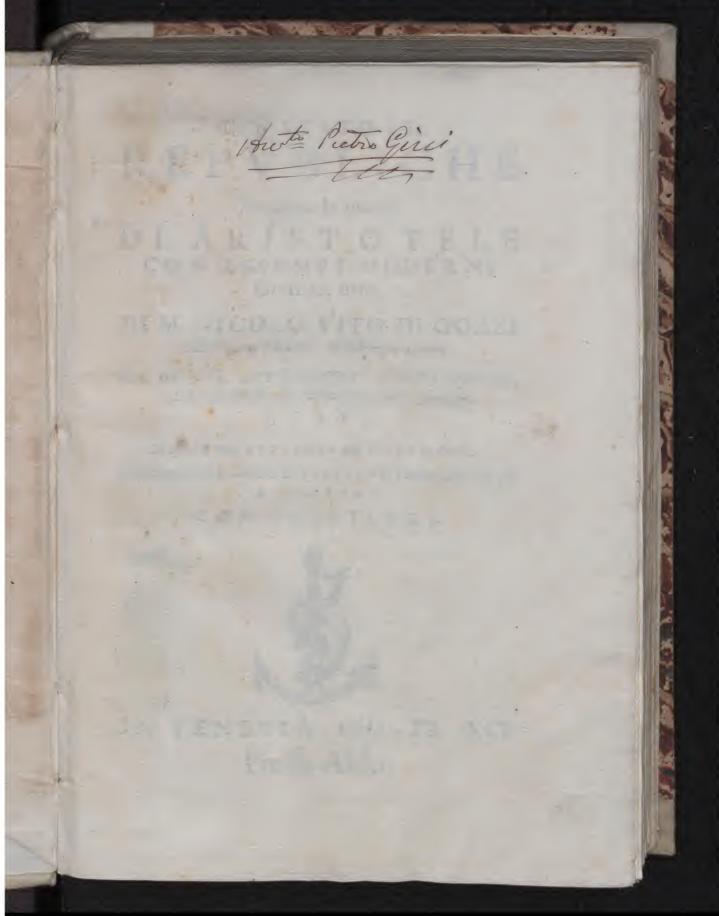

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4 Dello STATO delle

THE PARTY OF THE P

# REPVBLICHE

Secondo la mente

# DI ARIST OTELE CON ESSEMPI MODERNI Giornate otto,

DI M. NICOLO VITO DI GOZZI Gentilhuomo Raguseo, Accademico occulto.

Con CCXXII. AVERTIMENTI CIVILI dell'istesso, molto curiosi, & vtili per coloro, che gouernano

STATI.

Et nel fine pna Apologia dell'Honor Civile.

Con i Sommarij à ciascuna GIORNATA, & la Tauola delle cose più

CON PRIVILEGI.





IN VENETIA CID ID XCI-Presso Aldo.





# AL SANTISSIMO ET BEATISSIMO SIGNOR NOSTRO

Papa Gregorio XIIII.



Beatissimo Padre, hebbero di continouo amicitia tale con la Rep. di Ragusi, che surono sempre tenuti come carissimi mem bri di essa; onde molti trassferen-

dosi di Cremona, patria loro, nella Città nostra, que sta à quella come Patria commune anteponendo, l'habitarono, & qui lasciarono morendo le ossa. Et ancora il nome, & la progenie della Illustrissima famiglia de gli Sfondrati trà noi in molti descendenti si mantiene: molti edificij qui trà noi si ueggono fatti da gli Sfondrati, molte possessioni godute, molti sepolcri, oue riposano le ossa loro; frà le quali ci sono quelle del Signor Girolamo B. M. del

Signor Giouanni, Bartolomeo, e Marino Sfondrati, nobili di Ragusi, & di Cremona: & al presente viue ancora il Signor Lorenzo Sfondrato vecchio di 86. anni, co'l Nipote giouane di molto valore, & di maggior aspetattione, il Sig. Nicolò Sfondrato: i quali conseruano gran memoria della loro antica seruitù con V. Santità, ricordandosi come dal fratello del Sig. Lorenzo, zio pure del detto Sig. Nicolò, V. Santità ne' suoi più teneri anni per ordine dell'Illustrissimo fuo Padre, fù gentilissimamente, & come ad indole di futuro Pontifice si conueniua, ne' buoni costumi alleuata. Onde per la lunga amicitia, e per la continouata osseruanza, che la Republica nostra hebbe sempre con la casa di V. Santità: piacque alla B. M. dell'Illustrissimo & Reuerendismo suo Padre di prendere particolare protettione di essa; la quale ci arrecò e molto vtile, & sommo honore: & per far palese quella singolar affettione, che egli portaua à questa città, uolle farsi chiamare presso à Sommi Pontesici protettor della Rep. di Ragusi. E doppo la morte dilui, essendo V. Santità di età ancora tenerissima, fù eletto per protettor nostro il Cardinal Farnese, ma però morendo egli, i miei Signori diuotissimi di Vostra Santità non vollero mai pigliar altro protettore, mirando tuttauia in lei, che allhora era Cardinale. nel qual tempo si ritennero di essequire il loro pen siero; perche stauano aspettando, che la Santirà

Vostra si risoluesse di fare la sua stanza in Roma: di maniera che vollero più tosto lasciare di far elet tione di altro Cardinale, & restar senza Protettore, che facendola anteporre alcuno a lei. Però essendo Vostra Santità per gratia di Dio stata essalta ta à questa suprema dignità, che è la maggiore che trà Prencipi Christiani vn mortale possa conseguire: & giunta questa nuoua alla nostra Città di Ragusi, ristorò ella le sue miserie con questa vni ca e nuoua felicità; essendo di tanta gioia in un subito diuenuta ripiena, che nè vn sol petto per capirla, nè vn solo cuore per sentirla, era bastante: non fù sesso, non fù grado, non fù età in questa Città, che giungendo le palme, & chinando le ginocchia in terra, non ringratiasse il Rè dell'vniuerso, prima in generale di questa sì sauia, sì santa, & per li tempi presenti si bisogneuole elettione, fatta veramente dallo Spiritosanto: poi in particolare, perche alla Rep. nostra hauesse conceduto vn Sommo Pontefice, il quale habbia hereditaria la sua protettione; poiche l'Illustrissimo suo. Padre la mantenne con grande carità fino alla morte: & ella istessa dapoi non si sdegnò molte volte, mentre era Cardinale, essendo visitata in Cremona da alcuni nobili nostri, di porsi per souerchia affettione nel numero di noi dicendo nel corso de'suoi ragionamenti, noi altri Ragusei. Laonde io come Raguseo, per mostrar segno della lunga seruitù, e continoua osseruanza,

che habbiamo sempre hauuta con la Illustrissima çasa Sfondrata; à chi poteua, ouer doueua consecrar questo mio picciolo volume delle REPVBLI-CHE, senonà lei, cioè, ad vn Padre, ad vn Pastore, & ad vn Protettore della Republica nostra? Però prima, Padre Santo, io m'inchino, e prostrato a terra bacio con l'animo, quanto più affettuosamente posso, i Santi piedi di V. Santità: poi alla protettione del suo gran nome questo mio volume, & poco dono diuotamente confacro; il quale, se ben è picciolo, mirando alla grandezza di lei, & alla bassezza del dono; non tale però sarà, se si riguarderà all'animo mio; il qual supplico V. Santi tà à voler vedere ancora in queste poche, & imperfette carte, come fanno uedere i Cosmografiin angustissimo quadro dipinto l'immenso globo del Mondo: & si degni mirare il fuoco della mia diuotione e seruitù, anzi non tanto della mia, quanto di tutta la Republica nostra, & appagarsi della picciola offerta, come si appagò Artaserse dell'acqua, che gli presentò Simete nel vaso delle sue mani; etanto più volentieri, quanto è più nobile il cuore delle mani; contentandosi che dal no bile riflesso della sua grandezza ne risulti qualche poco di stima, & honore à questo libro: perche se Minos Rè di Candia, e Radamanto, Legislatori, e Numa Pompilio appresso i Romani, per dar maggior forza alle loro leggi, dauano à credere, di hauer quelle da i loro falsi Dei riceuute;

uute; come sperare non debbo io, che vscendo questi miei Discorsi Ciuili sotto il nome di vno, che tiene in terra il luogo di Christo, Signor Nostro, vero Dio, e vero huomo, non habbiano da riceuer e lume, & splendore da vn tanto Sole? Ma per non occupar in più lunga lettione la mente di V. B. à cose grandi intenta, faccio sine, pregando Iddio, che le conserui l'animo, che le hà dato, à beneficio vniuersale di Santa Chiesa; & che le accresca i meritati giorni; poi che la sua vita, e la sua felicità sono le radici del nostro bene, anzi dell'vniuerso, che tutto pende da lei.

Di Ragusi il di primo di Luglio 1591.

Della Santità Vostra.

Humilissimo Seruitore.

Nicolò Vito di Gozzi.

1

0

ſi

le

10

# NOMI DEGLI AVTORI

Citati in queste otto

G T O R N A T E.

Aristotele. Atenagora. Alberto Magno. Aueroe. Auicenna. Aulo Gelio. Alessandro d'Ales. Ammonio. Agostino Santo. Appiano Alessandrino. Alcino Platonico. Alessandro Picolomini. Baron d'Herbasten. Cicerone. Catone. Calcidio Platonico. Claudiano Poeta. Cardinal Bembo. Dante Aldigieri. Daniel Barbaro. Diodoro Siculo. Democrito. Diogene Laertio. Demosthene. Dionisio Alicarnaseo. Dionisio Areopagita. Ennio Poeta. Euripide. Eustratio. Francesco Patritio. Fazzelo Historie di Sicilia. Giouanni Chrisostomo. Gioseffo Giudeo. Giulio Cesare. Gregorio Santo. Gregorio Niseno. Guicciardino. Giouanni Bodino. Hesiodo. Herodoto. Hippocrate. Hippolito de Marfilij. Iacomo Carpentario.

Iustino Istorico. Leone Imp. de Bellico Apparato Leandro Alberti. Lucretio. Leonardo Aretino. Leone dell'Africa. Maximo Tirio Platonico. Marsilio Ficino. Mercurio Trimegisto. Marco Varrone. Oratio Poeta. Origene. Pomponio Mela. Platone. Philone. Plotino. Plinio. Plutarco. Paulo Iurisconsulto. Polibio. Poggio Fiorentino. Proclo Platonico. Paulo Giouio. Quintiliano. Remigio Fiorentino. Senofonte. Seneca. Samio Filosofo. Speufippo. Seruio. Strabone. Salustio. Sabellico historico. Sillio Poeta Italico. S. Thomaso d'Aquino. Terentio. Tito Liuio. Tucidide. Teofrasto. Tomaso Cromero Polonia. Virgilio. Valerio Massimo. Vitruuio.



# AVOLA

Delle cose notabili contenute in queste otto giornate Dello STATO Delle



BACTON I O'Agatocle Siciliano da Alesiandro Agatocle Siracusano mirabile negli stra-Magno eletto tagemi militari Rè à Sidoni Agefilao Rè di Lacedemoni Abas Mirize 259
figliuolo del Aglaosone pittore antico Rè di Persia, Agricoltori, & loro ufficio 184.185

ni lasciui, scarsita troppo poueri 382 Abondanza spesse uolte sa carestia Accrescimento sproportionato di una Alcete trianno de gli Epirotti Acheo Rè de' Lidi impiccato con i piedi 293 in sù per imporre grauezze Achei & Henioci robusti di complessiouna città Adriano Imperatore hauer fatto una uia Adulatori nelle corti

lona Adulatori douer esser banditi'della Repu-268

Adulatori usano cerimonie Aficali popoli di Grecia Africa cocede la pluralità delle mogli 80 Africa che dete ufi di dar alle donne 105 Alteratione intorno il cuore distempra

Agis Spartano incarcerato da gli Efori ribelle 246 Agricoltori mal atti per il gouerno ciuile Abissi oscuri di non esser frà la cittadinanza Scotisti 398 Agricoltori da Dionisio Rè di Portogallo Abondanza eccessiua del paese sa i cittadi ni lasciui, scarsita troppo poueri 382 blica 187 52 Agrippa e sua pouerta 107 parte nella Citta partorir seditioni 248 Andronico Imperator di Costantinopoli 221 Alcibiade, Ificrate, e Temistocle belli di corpo 401 Alcibiade di aspetto signorile 292 Acque di quanta commodità siano ad Alemani di che natura secodo Tacito 366 355.8 356 Alessandro Macedone hebbe appresso di se Aristotele da Salamandria à Costantinopoli 262 Alessandro Magno, e Filippo suo padre, modesti prencipi Adulatori di natura, & di effetti pessimi Alessandro Macedone hauer preso Babi-Alesiandro Fereo primo tiranno contra i nobili uirtuosi, fatto morir dalla moglie 313 Alesiandro Magno per popolar la città di Alessandria conferì la cittadinăza 144

#### T V 0 L A

tutta la uita Ambasciatori frà di loro nemici, si manda uano due Rè di Lacedemone IIO Ambasciatori de'Lacedemoni a gli Atenieli 213 Ambasciatori Tebani a gli Atenicsi per Ammaestramenti della disciplina sigurachieder aiuto 214 Ambasciatori di Corinti in che maniera esfortassero i Lacedemoni alla guer-202 Ambasciatori nemici, soleuano mandar i Francesi, secondo Giulio Cesare Ambasciatori di Corsù agli Ateniesi in proposito di lega Ambasciatori di Pompeo a Marc'Anto- Andrea Doria prencipe, liberator della nio Ambitione detta filotimian da Greci Ambitione pernitiosissima in una Republica, con l'essempio di Silla, Mario, Andrisco Pompeo, & altri A mbitione essere una peste, & de' suoi pe simi effetti Ambitione, infolenze, danno, guadagno, Anima è atto, e causa mouente il corpo. 26 ester cagioni di se ditioni 446 Ambitione pestifera in una Rep. Ambitione hauer posto le armi in mano Animo imperito più soggeto all'influsso a Silla, Cinna, Carbone, Mario & Cefa re con rouina della Rep. Ambitiofo, e suo fine Ambitiofi, e uili, douerfi cacciar della Re publica al suon delle bastonate '446 Animo bello fit si in un bel corpo Ambition da suggirs, come ammorba- Animi sollenan & bramon del prencipa-446 Ambitiofi, come demoni, cacciar si deuo- Animi alterarsi secondo gli influsi delle no delle città 109 Ambitiosi nella Rep. di Roma, furono ca Animi generosi più la gloria, che il dana-242 gione di molti mali Ambitioso chi propriamente sia Ambracitolto di uita il tiranno Perian- Animali & piante fimili a gli huomini nel 256 dro, la citta diuenne popolare Ambracioti, popoli di Grecia Amici frà di loro hauer le cose communi, come s'intenda 57 Amicitia unicò sottegno della Società 112 64 Amicitia naturale Amicitia stabile e continua Amicitia più necessaria, che la giusti-11 tia Amor ferigno effer il libidinofo Amore uerso la patria, conditione di ch gouerna 277 Amazzare & assassinar sù virtù grande 8 Annibale mirabile ne gli stratagemi

253 | Ammaestramento primo de' figliuoli è lo star fuori dell'otio Ammaestraméto de figliuoli per beneficio della Republica qual esser deue. 390. 391.8 392 tiua perche utili Ammaestraméto dato da Aristotele listene 58 Amurate. 2. Rè de' Turchi, perche si-rimase di andar contra Ragusci 111 Anco Martio diligentissimo nelle cose del i87 l'agricoltura 214 Andrea Doria il uecchio 218 patria Andri poueri corrotti per uia d'argen-106 to 200 109 Androdamo legislatore di Calcedonesi 124 241. & 242 Anima segue la complession del corpo 28 268 Anima naturalmente fignoreggia il cordinino 446 Antmo foggetto all'influsso diuino 243 Animo prender l'imagine & l'essenza da Dio to, sempre odioli menti diuine ro, amar deono 242 Animal bruto come presti ubidienza 28 la generatione delle specie 250 Animali esser prodotti per l'huomo Animali di uaria spette, uarij di appeti-13 Animali feluaggi priui naturalmente di ragione Animali hanno la perfettion nel corpo Annibale Cartaginese modestissimo 279 Annibale configliando Antioco a muoue guerra a Romani, che arte usasse 203 Annibale uincitor in ogni luoco per gli animi uniti de'soldati

# A

Annibale ottenne da Cartaginesi, che per un anno solo durassero i giudici 280 dalle asprezze Annibale proponeua conditioni duriffime foraitieri la dinissone delle politie Antioco modestissimo & quando su uinto Aristide da Scipione 12220 346.& 347 ne Apelle pittore antico Appenzel ... Appetito sensitiuo da che mosso 26 Appetito di generare nell'huomo Apodetti magistrato appresso Ateniesi, co me i queftori Apollofane Stoico 139 Apollo trouatore della tibia Apollonia, due città di questo nome 261 un atto bestiale 383 Aralio.7. Rè de gli Affirij Arcadi gente robusta, e poco ingegno-367 Archibusi lunghi migliori dei curti per l'uso della guerra ra contra gli Ateniesi 210 Archino castigato in Tebe per un adulte- Aristotele scolare di Platone quanto da rio suscitò le armi 260 Archita Tarentino insieme con la gram- Aristotele come habbia divisa la logica, matica insegnaua la musica 397 Archita Tarentino che sorte d'instromen- Aristotele come sia stato inventore della to ritrouasse per passatempo alli fanciulli Arcon appresso gli Ateniesi, hora detto Do Ardore esser maggiore nei paesi freddi, Aristotele non hauer inteso le richezze es che nei caldi 364

è lo

icio

190.

ira-

398 Cal 58 ma-

352

del

187

386

clla

218

en-

106 200 nesi

28

0.26

cor-

25

42

a da

334 399

1p3-

delle

ana-

276 28

eti

205

er gli

38

la città di Nain 71 Areopagiti appresso Ateniesi Annibale più dannificato da i piaceri, che Areopagiti quando ordinati, & con che occasione in Atene, & di che auttorità 255 per la patria per ottener la pace da Sci- Aleopagiti magistrato in Atene, fatto da 213 Solone Aunone Cartaginese, mirando al prenci-pato, ucciso da Cittadini 263 lo stato popolare cangiò in quello di Antesea & Mesinesi cacciati della citta da pochi 255 251 Ariobarze Rè di Cappadocia Antichi no hauer conosciuto il giusto nel- Aristide Ateniese perche cognominato 150 giusto 199 279 Aristide pouero cognominato giusto, & Antonio Maria Sanseucrino Conte di Ga prencipe nella sua Rep. 106. & 107 386 Aristide & Temistocle ambition 109 Antofradale prencipe de' Persi, perche di- Aristocratia, tolto in buona parte, & che ftolto dal pénero di assediar Atarnea 81 voglia dire 192 Apparecchi di guerre per diuersi fini ordi-Aristocratico stato onde habbia origi-182 399 Aristocratico stato qual fosse in Roma, 358 qual democratico, & quale Oligarchi CO 13 Aristossene musico insieme con la grammatica insegnaua la musica 320 Aristotele dimostra il gouerno à tutte le Republiche del mondo Aristotele calonniatore ingiusto di Platone Aprio Rè di Egitto cacciato del regno per Aristotele hauca mal inteso le leggi di So crate 373 Aristotele che ordine tenga in riprender gli statuti de' Candiotti Aristotele perche non habbia fatto mentione della Rep. Romana 383 Aristotele ambitioso e gonfio Archidamo diffuase a Lacedemoni la guer Aristotele rifiuta l'opinion di Socrate e di Pitagora, e non di Platone lui estimato e doue ne tratti logica 406 Aristotele perche cagione altramente diuise le specie del gouerno nella Retorica ser il final bene Ardore del Sole abbruggiar le case in Mo Aristotele che ordine habbia tenuto nel di scouia, in Polonia in Inghilterra, & nel- chiarir le leggi di uarie Repub. 123

Armi a tempo, ma il configlio semper gio uar in una Rep. Armi leggiere & espedite essere deo- Aspetto con natural impero Armi, è guerre, e diuerse opinioni & con Astiage Rè de' Medi priuato del Regno 380 siderationi sopra di esse Armi d'ogni sorte douersi conceder a sol Astinenza dati Armata di Milesij contra gli Ateniesi 90 Armata porla alle frontiere, esser partito Atarnea città di Grecia più sicuro, che andar incontro Armonie, fra di loro esserne due principali Arrichire esterfacil cosa à Filosofi Artaserse Rè, posto in pericolo da Ciro fra Artasserse di una man più lunga, esser sta to bellissimo di corpo 384 Arte di fabricar, & di gouernar, diuerse 36 Atene come mutasse stato per uia d'ingan-Arte imitar la natura 9 no Arte del lino lodatissima per le donne 102 Atene mutata in stato popolare dallo sta-Arti mecaniche indegne di cittadino 3931 to di pochi Arti non regolate in una città producono Ateniesi ad instantia di Solone hauer orfeditioni Arti delle donne Artefice, è se à lui conuengono le uirtu mosi morali Artefice deue hauer peritia della sua ar- demoni te Artesice mira nell'arte la cosa più perfet- tendo in mare ta Artefici non esser connumerati fra la cit- Areopagici surono uittoriosi tadinanua Artefici nella città Artefici in alcune città di Grecia tenuti Ateniefi uinti da Siracusani si mutarono per ferui 142 Artefici nello stato de gli ottimati, & de' Ateniesi le prese città mutauano nel loro 142 pochi non fono cittadini Artefici sono Cittadini nello stato popo lare Artefici di una città, anzi serui, che citta- una uolta cinque mila forastieri 352 dini estere 141. & 142 Ateniesi, il loro stato era di molti Artefici se siano cittadini 141. & 142 Ateniesi, & loro uso nel ballottare i suf-Artefici non poteuano hauer magistrati se condo Solono Artefici publici ordinati da Diofato in A-Artificio usato da Cicerone nell'orazione pro Milone, & pro Rege Deiotaro 217 Arcificio mirabile di Dio nel crear l'huo-Asdrubale Cartaginese persuadendo la Atto generoso di prencipe

pace à Scipione, che mezi offerui 346 Afia permette la pluralità delle mogli 80 20 383 Asti, parte della città di Atene da Ciro Persiano 292 85 383 Aftinenza & continenza di Marco Catone 18 204 Atene diuisa in tre parti con tre fattioni frà loro diuerse 228 183 Atene come si mutò in stato popolare 127 52 Atene sotto Pisistrato, Argo sotto Fidone, diuenute monarchie di republiche 71 246 Ateneufaua quasi quella medesima forma nella creatione de'Magistrati, che fa Venetia 256 82 dinato il magistrato de i Censori 273 102 Ateniesi & Lacedemoni ingegnosi, & ani 59 Ateniesi per le discordie superati da Lece-39 Ateniesi uittoriosi contra i Medi, combat-127 180 Ateniesi contra Persi col gouerno de gli 370 Ateniesi uincitori contra i Salmini, diue-187 nuti più gagliardi distato popolare in Aristocratico 247 proprio stato, è cos faceuano i Lacede moni 140 Ateniesi hauere cacciato fuori d'Atene fragij 142 Ateniesi banditi i teatri, proposero la palestra sola per estercitar i giouani 400 Ateniefi, fotto il gouerno delli trenta Signori, erano nella quarta specie dello itato di pochi 192 Atto proprio del solo Tiranno 17 Atto signorile è ammaestrar i seruitori 55 Attio

#### T V A 0 L

Attio Iullio perfuadendo a Volsci la guer racontra Romani, da che capo ciò fe-Attilio Regolo 199 Attilio mottrò sommo ualore nell'asse- Auttorità libere dalle leggi hanno imadio del Campidoglio 337 Attione dello specolativo simile à quella di Dio -342 Auaro & fuo intendimento Auaritia, & suoi ingiusti essetti 244
Auuertimento per li padri di famiglia nel gione essere stata che Città 135 le spese Auuertimento di Remigio Fiorentino dall'altra inteso, se non doppo tre gior per li Capitani 387 Auuertimento per li Capitani in propo-Babilona lunga per lo spatio di tre giorsito dello elegger soldati 384 Auuertimenti per la città fituata appresso il mare, ò fiumi

354

Auuertimenti per chi dimanda aiuto ò co
Ballotte ufate dagli Ateniefi ne dar i futfederatione 214 Augusto Imperatore sospirana nel con-Banditi di Zurich hauere distrutto il prodennar un'huomo à morte 226 Augusto hauere hauuto da suoi amici Barbaro come inteso da Aristotele 220 Augusto Cesare fatto herede universal Baron di Herbestein scrittore dell'histoda Cinna 246 Augusto hauer creato Giuba Rè di Nu-Basilia midia Aulo Postumio Dittatore Auristene doleuasi per essere stato lodato Bellezza del corpo argomenta quella del da scelerati Aufonia qual parte sia in Italia Ausoni & suo paese in Italia Ausoni esser stati in Italia cinquecento an ni innanzi la rouina di Troia Austro e tramontana uenti principali brodel perfetto mercante 183 Auttore dell'ordinatione ciuile, diuino Ben dell'huomo di quata eccellenza 332 2 [ Auttori Greci, Latini, e moderni, che trat tano dell'agricoltura 52 Beni esteriori estere seruenti à quelli del-Anttorità suprema appresso Romani, che l'animo fegno particolar hauesse 225 Beni del corpo, & di fortuna concorrere Auttorità, conditione di chi gouerna 277 per sar felice l'huomo, il cittadino, & la Auttorità perpetua e materia à tristi magi strati di poca giustitia Auttorita e l'anima del magistrato 227 Beni dell'animo, degni per propria na-Auttorità particolare se conuenga à chi so tura de gli honori gi 171.172. & 176 corpo

56 a-49 II-73 Inii 67 e-83 II-27 Bli

55 no

47 ro de 67

ne

67 uf-

34

Si-

llo

92

17

55

18

gunanza del popolo, nel popolare la oJ 208 Auttorita suprema à chi conuenga in una Republica gine di tirannica potenza 113 Auttorità de' Capitani generali appresso 166 no 153 Lacedemoni 46 Auttorità del Senato Romano 268 Babilona presa da una parte, non su cio ni nate, di circuito di cento e uenti mi-136 glia fragij quali fossero 234 prio paese 246 la summa di trentacinque milioni d'- Barbari intesi da Aristovele i Tartari, & Scithi 166 ria di Moscouia 284 168 Bazariotto 43 166 Bellezza, e bruttezza del corpo 438 l'animo 29 373 Bellezza dei membri aiuta i sensi 29 373 Bellezza di corpo ne' prencipi si antichi, come moderni 373 Benedetto Cotrugli hà composto un Ben ciuile di maggior grado Bene semplice di due proprietà secondo Republica 71 Peni ueri essere le uirtù lo regua, fuori di quella delle leg- Beni dell'animo più perfetti di quelli del Auttorità suprema douer essere della ra- eni di corpo è di fortuna, non esser boni,

#### T A V O L A

& perche, & come loro conuenga tal Beni ordinati per la città, quali sieno 158 Beni di fortuna & di corpo concorrer al la felicità Beni quali beatifichino gli animi de gli huomini Beni di fortuna, beni per accidente 149 del publico Bonta naturale e morale del Rè Borgo gouernato dal più uecchio Borgognoni Bracmani, Gimnosofisti, Essei, e Pitagori no ci Filosofi Buono è uirtuoso ueramente, ritrouarsi Capi diuersi di persuader un popolo a pré 239 raro Busiri tiranno degli Egittij superato da Capitano, di che conditioni, & qualita Hercole Cagione della mutatione degli stati se- Capitano non deue esser tocco nell'hocondo Platone 301 Cagione estrinseca, & intrinseca della e- Capitano Generale deuesi elegger per uersione dello stato tirannico 292. & 293 Cagione propinqua, & rimota delle mutationi de gli stati politici Cagione di far la presente opera Cagioni di accrescere il danaro senza fi-Cagioni di seditioni Cagloni, dalle quali uien corrotta la re- Capitani delle guerre gia potenza 284 narchia Cagioni delle mutationi de gli stati 267 Capitani auari di danno al loro Prenci-Caio Cassio Censore hauer nel palazzo cretta la statua della Concordia 256 Calcidonia come diuenne Rep. Calcidonia hora detta Scutari Calice, & Firmeo Atenieli Callia Ateniese come persuase la pace a Cardinal Polo mandato dal Papa à Car-Lacedemoni 212 Callittene discepolo di Aristotele 87 Cambio come ritrouato Cambise Rè di Persia Camillo & Decij 114 Campi uettigali Campsone Rè della Caramania, eletto Caronda Tirio, e sua giustitia per nobiltà da Mamaluchi Candiotti potenti faceuano spesso insolenza alle leggi 119 Candiotti non moueuano le armi con-

tra i loro uicini 332 Candia, poco essercitata nelle armi, facilmente cadeua in man de'nemici 119 & 120 375 Candiotti non haueuano occasione di guerreggiare 375 Candiotti faceuano i conuiti alle spete 112 54 Cane, & sua natura uerso i forastieri, & 17 i domestici 357 366 Cantoni d'Vri, ester senza mura attor-358 64 Cantoni di Suizzeri derlearmi Aco, Anteo, & Cirno tolti di unta Capitano, coltante, forte d'animo, & da Hercole 386 nore 388 lo proprio ualore Capitano, come diligente nel suo carico, & ufficioso uerso i soldati effer deb ba 1 Capitano deue esser astuto, & prattico de gli stratagemi 385 49 Capitani diuersi tocchi nell'honore, di-84.885 scostatist da suoi maggiori 386 294 Capitani auari, di poca fede, crudeli, c Cagioni, che guastano lo stato della mo cupidi di regnare, schifar si debbope 238 Capitani douersi elegger di aspetto signorile 384 256 Capitani di essercito, non da mutarli 259 spello lo Quinto 212 Carlo Quinto Imperatore 365 40 Carlo Barbone, & Georgio Frosperg 365 195 Capouani traditori, confederandosi con Annibale 153 97 Carilo Rè nipote di Licurgo IIS 168 Caronda legislatore fra Cartaginesi, e Catalani Cartagine non hebbe mai tumulto ciui-1120 Car-

C

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ce

Ce

Ce

Cel

### A 0

Cartaginesi riceuerono leggi da Falca Cesare aspirando al principato daua 1i-79 capito a gli indebitati Calcedonio Cartaginesi, e loro costume con le per- Cesare Augusto perdonò la vita à Cinfone poucre 317 na Cartaginesi uniti non riceucuano danni Chio, hora detto Scio, & sua mutatioda Romani 75 afa,& fue parti 22 ne 22 Cicerone, & Quintiliano auanzati da Ari Cafa, & fue parti Casa chiamata società domestica 15 stotele nelle cose della Rettorica 393 Casi perche ordinata 15 Cicerone due cose bramana nella Repu Case primi elementi delle città 61 blica Romana 307 Cale, & colonie come paragonate al- Cicerone bandito non fu perciò disho le città 19 norato Case, con che considerationi si debbano Cicerone in essiglio, Filosofo, e non più fabricare in una cirtà Oratore nolena clie chiamato. 330 359 Cafali cin i di muri glia 8 Cicerone, che aut heio usalle nel per-Casi rimesti nella prudenza del Prenci- suader il popolo, a prender le armi pe 172 contra Antonio 206 Castità 88 Cimbri, hoggi Zelandi Catone Vticense, che cosa fosse solito di Cimone, & Efialte lodati da gli histodire à notai 225 rici Caualter Ragnina 396 Cimor 396 Cimone Ateniese, armò dugento Galere Canalieri honorati per l'essercitio della di giouentu inquieta 102 Cinadone hauer congiurato contra i Spar continoua guerra Caualierischi appresso i Greci 18- tani Causa conosciuta render sacile la cogni- Cincinnato Dittatore tione de gli estetti 342 Causa formale, & materiale nello state politico 182 Cusa formale in 182 tione de gli esfetti Causa finale dell'ordinatione della cit- tione 287 ta Grecilia moglie di Tarquinio Rè di Ro- Ciro Re di Pertia, di felice memoria 139 1.7ma pe form Lannica 102 Ciro l'erfiano, tolse ad Astriage Rè de'Me Cecrope, Gierone, Gelone, & Pifistrato. di il Regno diuenuti Rè con astutia . 168 Ciro, perche creato Re de Persiani 284 Censore, chiamato, magister moram, Cirrele Altronomo, & Architetto appres & perche 272 ' fo Ateniesi Censori apprello i Romani, & loro aut- Citta gouernata da due sorti di Princi-Cenfort, eller magistrato in Venetia, Genosa, Luca, & Raguh 273 Cit., perfetta Censori appresso Romani erano de i più Citta doue abondino scelerati 19 virtuosi di tutta la Rep. 272 Città, e sue parti piragonate alle parti Censorinella Republica di Genoua det- del corpo ti Anciani 273 Crita a dieath per dinerfi fini Censura, registro particolare delle attio. Citta libere ester chiamate Repub. 193 ni, spese, & beni di ciascheduno 272 Citta sebece e beata 334 Ceriti, & tributarij 27; Citta e meglio che tieno gonernate dal-Ceruello dell'huomo, & fua grandezz 2 5 la moltien line Cefare Augusto nero monarca, anertie Itta grandi in ricchezze, & in uirtu effeuolte annouerato i cittadini 3'51 Cefare ripofe nel publico erario quai an te fe, et 1 376 Juta, the più tofto Babilona, che città ta milioni d'oro 219.8 220, chiamar fi può, quale fia

346

344

68

#### T A V 0

Città popolose difficilmente gouernar-Città diuisa ne gli agricoltori, & ne'soldati Città infelice, doue sono figliuoli tritti 56 Città per ben ordinarla, otto cose sono necessarie Città cinta di monti alpestri, ò di siumi es ser in buon sito Città grande, e città popolosa, essere dif-349 Città quanto debba esser grande 350.351. & 352. Città per la proprietà di alcune operatio. Città poco amoreuoli uerso i sudditi ni ciuili chiamarsi Città Città, communità perfetta Città nel principio del mondo gouernate dal solo Rè Città perfette hanno superiori, & infe- Città necessaria all'huomo riori Città dello stato popolare, doue meglio stiano situate Città nicine da considerar si dal legislatore Città come goda perpetua, e sincera pa-Città, e sue due parti, ò conditioni 282 Citta tiranneggiate da fuggirsi Città, e sua grandezza secondo l'opinion di Socrate. Città de Clazemoni, come situata 252 358 Città senza muraglie Città si mantengono con diuerse arti 63 Cittadino, che sabrica belle case nella cit Città perfetta ha persone diuerse di stato e di conditione 187 cate per fine di utile Città di stato Aristocratico secondo Po- Cittadino diversamente inteso in diverse libio 153 Città perfetta fanno le persone dissomi- Cittadino di perfetta Republica, forte e glianti 63 Citta, sua natura è di niner in pace, e non Cittadino, & suo ufficio con la similitudidi star del continuo in guerra 113 Città situate appresso il mare essere in buon fito 353 Città hauer deue artefici publici 83 Città ben ordinata secondo Socrate Città per qual fine siano ordinate 325 Città nel principio gouernate dai Rè 16 Cittadino deue attender alla filosofia mo-Città, e sua natural bellezza esce da buo-l

ni collumi de' cittadini 350 Citta più perfetta, che l'huomo Città come diuentino grandi in uirtu 376 Città non persetta, quella, che hà tutte le cose communi 62 Città esser migliori, doue diuerse sono le conditioni de gli huomini Città componimento perfetto di parti dis-63 fimili Città chiamar non si può quella, che hà in se rinchiuse gente di diuersa natio-Città non si muta per la mutatione de' Cit tadini ma si per la mutatione della po-136 Città principali dell'Isola di Candia 116 46 351 Citta talhora per il luogo pigliarsi 19 Città non è il luogo, ma raccolta di molti Cittadini 175 Città, che cosa sia 19 63 Città da Hippodamo come diuisa & ordi nata 88 314 Città uera, & sua diffinitione secondo Aristotele 72 Città esser gouernate per lo più o dalla moltitudine, ò dalli pochi 70 Città ordinate per goderui una giusta uita 10 Città doue i premie le pene non hanno luogo, tosto perisce 72 Cittadino, che auanza gli altri in qualche bene ò uirtu, che parte, ò nome habbia tà, esser degno di lode 63 Cittadino, chi sia secondo Homero Città tutte nel principio essere state fabri- Cittadino come era fatto il forastiero in Atene città 143 magnanimo ne del nocchiero Cittadino, che cosa sia, e chi sia compreso largamente estrettamente parlando 131 62 Cittadino come uero, & ingiusto, possa es--sere 86 Cit-

### T A V 0 L A Cittadino, che egli à se stesso dia le dignità | Cittadini di moderate ricchezze amano esser cosa scandalosa 92 il pencipe e la patria 198 Cittadino se sua uirtu in che consista 136 Cittadini dirsi beati per la liberta 159 Cittadino poter dirsi buono e sauto, se ben Cittadinanza per privilegio & per honoè uitioso 137 reuolezza 14 Cittadino, & buon cittadino, non essere Cittadinanza contra cambieuole 143. & 144 143 differenti 137 Cittadinanze con che occasioni uenga-Cittadino non può esser sauio senza lette- no conferite 144 84 Ciuil ragunanze da che habbino hauuto re, & esperienza Cittadino di ben ordinata Repub.che uir- principio tù debba hauere 138. & 139 Ciuili discordie cagionate da due estremi Cittadino ordinato al politico culto. 142 200 Cittadino uero, chi sia 131 Ciuiltà fra' cittadini da che si conosca Cittadini uirtuoli e perfetti II 138 Cittadini di uarie sorti secondo Aristotele Claudio Nerone è Liuio Salinatore otten nero uittoria contra Asdrubale 110 Cittadini gouernano nello stato popolare Claudio Nerone è Liuio Salinatore crea ò per telta, o per tribu 191 ti cefori, se ben fra loro discordanti 111 Cittadini veri sono i stranicri chiamati al Clearco, Chione, e Leonide discepoli di la cittadinanza 134 Platone, & loro morte Cittadini tre mila solamente erano n ella Clemenza, propria di chi è selice 80 Rep.Romana al tempo d'Aristotele 129 Clemenza di Augusto nel perdonar a Cittadini ritrouati sotto Tiberio Impe- Cornelio, & à congiurati 217 ratore 129 Cleomene Rè leud gli Efori, & il magi-Cittadini honorati diuetano, per il gouer firato Regio di Lacedemoni 241 no honorato, fatto ne' magistrati. 207 Cleomene Rè de gli Spartani, per le tras-Cittadini perfetti. gressioni della legge di Licurgo tutti 198 Cittadini se si mutassero in una città, se essi priud di uita quella si direbbe la medesima città 134 Cleomene tolse l'auttorità alli trenta Se-Cittadini, e loro qualita, deue mirar prinatori Lacedemoni ma, chi ordina città Cleotimo in Anfipoli disfipati i proprij Cittadini introduttori di nuoue leggi, se-201 beni, miraua alla tirannide ditiofi, & ambitiofi 95 Clistene, e sua ordinatione appresso gli Cittadini di ben ordinata Città di che Ateniesi nello stato popolare costumi esser debbano 83 Clistene tiranno di Atene chiamò stranie Cittadini sotto le uirtù morali & la disciri alla cittadinanza plina de' legislatori far uno stato perfet Clona compose regole, per lo sonar della tibia Cittadini come diuentino studiosi delle Cocalo figliuolo di Dedalo, fondator di Camica, uccife Minos 116 Cittadini pigri dinentano per l'odio, e di- Codro Rè de gli Ateniesi ligenti per l'amore 277 Codro có che occasione diuenne Rè 284 Cittadini da ammaestrarsi nelle armi, nel Cognitione di particolari condure alla le scienze, & nelle mercatantie 380 cognitione de gli universali Cittadini non atti a'magistrati, douer es-Cognitione de i particolari necessarisser coltinatori dei campi sime nella medicina 66 Cittadini possono diuentar i drappieri, Colosone città di Grecia gouernata da gli speciali, & altri simili mercanti 142 molti ricchi Cittadini se siano ueramente i fanciulli Colonelli in una città 22 I 142 Collonia, & solleuatione di forastieri Cittadini, e suoi diuersi studij, & esserciin esta 182 Colpe de gli huomini essere la rouina de R

145

utte le

ono le

62

63 rti d11-

63

he ha

natio-

135

136

116

46

134

19

19

& ordi 88

o Ari-

dalla

ISI

11

65

giusta

hanno

alche

hab-

lla cit

icro in

inerfe

orte e

itudi-

mpre-

lando

fla ef-

a mo-

134

86

143

115

138

163

362

molti 134

le' Cit

la po-

#### A 0 L

gli itati, e non le stelle 303 Coltinatione perfetta 312 Comandare per uia di publica auttorità fi fà in due maniere 225 Commentatori sopra Aristotele per imparar la Logica 397 Communità di spirito frà cittadini mantiene la Republica 75 li, & possessioni, come intesa da Plato Communanza di possessioni di tre manie Communanza di figliuoli e di mogli Rato di Rep. Communicanze di due maniere ro 136.& 137 tino 217 Concilio Calcedonese fatto sotto Leone Consulato magistrato di molta auttorità Concordia, & sua statua cretta nel palaz- ri in esso luoco zo di Roma Conditioni, che fanno il uero Rè 342 Conduttori del popolo facili a mutarlo od 010 73 stato popolare Congiettura nelle consulte criminali, & li dannos 73 suoi capi 217 Coteplatione cogiuge l'huomo co Dio 4 Conservatione di se stessi, esser un natural Contemplativo di che cose habbia di bi desiderio in tutti 236 fogno Conseruatori delle leggi Considerationi da farsi, prima che si metta l'assedio ad una Cirtà 81 Conglio di Periandro à Trasibolo contra Continenza ammirabile di Scipione neli potenti in una città 164 Configlio di Luca contra i discoli Configlio di Artabano zio di Serse 210 & di Druso Germanico Cófiglio buono nó hà luogo doue sono ad Conuenienza frà l'iconomiche, e despoti u'atori, & il précipe di suo ceruello 210 che communità Configlio & prudenza effer più eccellen- Conuenienza da Latini detta combinati, che le armi in una Repub. 346 Configlio senza prudenza esser di poco Conuiti, & conuitati gionamento Configlio di Lucio Tarquinio al figliuo-Configlio di T. Quintio dato à Greci 81 decreto di Minos. Configlio de 1 sessanta & dei Dugento, di Conutti communi frà il popolo de gli ha-Genoua Configlio di Periandro à Trasibolo Cófiglio di Annibale ad Antioco per muo dato e custodito

inuidia fù di molto danno 206 Configlio in una Rep.ha noue capi di materie da consultare Configlio poco prudente de i padri di fa miglia in accumular robba 49.8 50 Configlio di Don Garzia di Toledo a Don Giouan d'Austria Configlio di Pregati in Ragufi Communanza delle moglieri, de figliuo- Configlio di leuar i potenti in una Rep.efser utile 74 Configlieri di nuoue taglie, lapidati dal popolo 220.80 221 66 Congliare se sia lecito ad ognuno in ogni gran confusione apporterebbe 63 Consigliar non conuiene nè al seruo, nè al 12 la moglie Comparatione del cittadino col nocchie- Consulte ne i casi criminali come si trat primo, di 630. Vetcoui, con la presentia appresso i Milesij 257 dell'Imperator Martiano 125 Costantinopoli, e solleuatione de forastie 238 Constitutioni antiche più rozze, e le nuo 257 Contadini utili a'campi, ne gli ufficij ciui 322 Contese leuate uia subito, esser ottimo partito per conseruatione della Republica 269. & 270 l'età giouenile 88 Continenza di Scipione, Marco Catone, tio 118 129 Conuiti frà cittadini conservar dilettione frà di essi 164 Conutti communi celebrati in Candia per 273 bitatori d'Italia 285 Corfu douer ester da Christiani ben guar 214 uer guerra à Romani dispregiato per Corsu di stato aristocratico su mutato in

## 0 L A

46

40

41

86

20

65

popolare dalli forastieri 250 Danaro publico, effer sicuro partito, il far Corfù esser uno seudo alla Icalia, & alla S1 lo gouernar da molti 275 cilia 214 Danaro publico, & auuertimenti sopra Corinto sotto Cipteto cangiò forma di Re di effo publica in monarchia 71 Danaro commodo per le bisogne della Corpo dell'huomo molle, & delicato 4 unta 40 Corpo di Gigante di sinisurata grandezza Danaro publico diligentemente douere ritrouato in Samandria 365 effer cuttodito Cose persette, corrotte, diuentar tristissi- Danaro non sar danaro naturalmente 46 368 Danaro come si acquista Cose necessarie mancar nelle provincie Danaro publico delle mani di che perper costellatione 45 sone guardar si debbe Cose prodotte per bisogno della uita 50 Danaro supplisce il mancamento delle Cosmi magistrato de'Candiotti 116 cose Cosmi, peggiore ordinatione degli Eso- Danaro non compra, ne rende amicitia 48 119 Danaro in moneta d'oro, e di argento ado Costume di Arist.nel trattar le cose diffici perato li ne gli ultimi libri 390 Danaro esser un opinione Costume di Aristotele, & ordine da lui ser Danari ritrouati dall'ingegno dell'huo-159 Costume de i Cartaginesi uerso la moltitu Danari non son uere richezzo mo dine pouera 317 Danari cosa necessaria Costume di Tarenti uerso la moltitudine Danubio, & Reno siumi in Germania 353 317 Dario fatto Rè per sorte Costumi dissomiglianti, cagione di seditio David havea tributarij i Rè di Arabia, & niin una città 250 di Idumea Cratco & Emocrate Larisseo solleuati có- Decebalo Rè de i Daci, uinto da Traiatra Archelao per una nefanda richieno 291 Decemuiri proposero al popolo le diece Crate Tebano hauer disprezzato l'oro & rauole portate di Grecia prima, che le l'argento Creatione dell'huomo per linea circola-Decij, Africani, 143 223 3 Decreto in Ragusi, farsi dal Consiglio de' Creatione di tutte le cose per linea retta 3 Pregati Cretensi usauano la Zampogna nell'ecci- Decreto del Senato Romano di abbrugtar i soldati alla battaglia. giar Cartagine 404 Criso e Spartaco con sessanta mila schiaui Delfinio, magistrato appresso gli Ateuinsero tre nolte i Romani 99 niesi Culto Diuino da riputatione ad ogni Pré- Deliberatione presta gioucuole 232 cipe etiandio barbaro 299 Deliberationi tarde essere state di danno Culto diuino hauuto in gran riuerenza ap alle Rep. Greche 176 presso ogni natione. 96 Demetrio figliuolo del Rè Antigono, ef-Cupidigia esser di natura insatiabile 82 sere stato modesto Cupidigia sfrenata graue peso in una ben Demetrio satto cittadino Ateniese 279 ordinata Rep. 143 244 Demetrio bellissimo di corpo Cupidigia come regolar si possa 82 Democrito Cupidi de i gouerni della Rep. 2 Democratia in monarchia mutarsi col Curatori del palazzo, magistrato appres mezo delle sortezze sogli Ateniesi 320 Demostene nell'Oratione contra Lepti-AMIAN Benessa 396 ne Danaro, sua origine 82. & 134 40 Demostene confinato in Egina degno di Danaro neruo della Rep. honore, come prima 375 Defi -2.

206

na-203 fa

250

206 95

.cf-

164

dal

22 I

gni

222

è al 58

trat

17

rità

57

flie

50

uo

15

ial

73 ini

73

4

bi

31

mo

u-

70 el-

37

86

13

12-

13

18

ne

68

er

72

12-

72

aı

14

in

quale sia Desiderio di perpetuità, perche messo Dionisio Rè di Portogallo, nerui della Re da Dio nell'huomo 237 Dialettica di Alessandro Picolomini degna di essere studiata 398 Dialogo tra Liuia, & Augusto Didia legge in materia de'conuiti 117 Differenza essentiale frà il dispotico, & Dionisio tiranno di Sicilia Iconomico gouerno Differenza frà legge, & decreto 191 Disferenza fra gli huomini, assomigliati Dionisio riranno de Siracusani, & come 69 all'oro, argento, o ferro Differenza frà schiaui assignata da Ari- Dionisio tiranno di Siracusa cacciaua i ric stotele Differenze del mio e del tuo douer esser Dione se ben amico di Dionisio lo cacciò lontane dalle Rep. 62 Diffinitione del uero cittadino, come si Dione Siracusano, modesto, secondo Pla uerifichi in tutti i stati delle politie 132 Dignità far superba la persona, che è sen Dione hauer ammazzato Dionisio tirano 270 za uirtù Dignità douer esser compartite secondo Dione Siracusano tenne appresso di se le conditioni nel buon gouerno 195 Platone Dilectione, e liberalità fra cittadini 167 Disciplina delle donne quale esser de-Diligenza, e prontezza richiedersi ne i ue ferui Dimande honeste, con lieto animo da ac- Disciplina da ammaestrar i serui esser discettarli Dio da spesso uittoria à chi hà ragione itt Discipline da educar i figliuoli nella tene Dio come intenda e proueda à tutte le ra età esser quattro Dio estere atto puro secondo Arist. Dio, selice e beato per se stesso Dio esser causa universale, e particolare ni di tutte le cose Dio come conosca le cose particolari 343 ne di disturbo nello stato di pochi 258 Dio perche perfetto Dio tutte le cose contiene come causa suf Discordia cagione della distruttion di Nu ficientiffina 343 Dio tener la cura, & tutela di forastie-Discordia frà ricchi esser cagione di sol-- 251 Dio non hauer assolutamente permessa la Discordia non nasce, doue ognun cono-48 usura a gli Hebrei Dio monarca del tutto 165 Discordia, ueleno, & peste in una Repu-Dio hauer insegnato à noi le fatali, diuine,& humane leggi Diocle, & Filolao amici uissero insieme Diocletiano Cesare hauer riputato cosa Disordini maggiori cominciar da i capi difficilissima il gouernar bene 289 Diogene Filosofo modeltissimo Diofato legislatore de gli Ateniesi

Desiderio giusto, & ingiusto de gli honori | Dionisio tiranno fatto cittadino Ateniepublica chiamaua gli agricoltori 187 Dionisio tiranno con grauezze hauer spo gliati i popoli di molte facoltà 297 217 Dionisio con che occasione diuenne tiran no di Saragozza 258 33 Dionisio Rè di una parte della Tracia su-286 perato da Hercole 287 fattotale chi dal suo regno però di Siracusa, per esfer tiranno 293 tone per la dissoluta uita, che menaua 292 184 IOF 59 Disciplina morale di cittadini 3 ficile 394.8 395 343 Discordia 334 Discordia ciuile,e potenza dei nemici es-335 fer due cagioni universali delle seditio 343 Discordia frà plebei & ricchi esser cagio-342 Discordia e suoi pessimi effetti 238 mantia leuationi nello stato di pochi 259 sce il suo blica 237 303 Disheredar i proprij figliuoli ester atto contra natura in Tebe, doue diedero molte leggi 124 Dishonore darsi agli oscuri & infami 443 279 Disordini & inconuenieti, che nascerebbo no, dalla comunità delle mogli e figli63

Dispo-

## OL A T A

di solleuationi nelle città 252 Domestica ragunanza, esser ordinatione Dispregio, cagione di seditioni in una Re publica Dissentioni nella città nascono, ò dal uitio, ò dalla uirtù Dissentioni de grandi douer esser nel Distributioni d'honori nello stato misto Dominio del padre & del padrone disteprincipio sopite 265 renti ester cagione di mutatione Distributione dell'entrade publiche da Dominio despotico daesiere Distributione di magistrati differente-319.320 grandi Distruttione di Numantia Distruttione di Cartagine 135 Disingualità, cagione di seditioni, & di ro- Dominio paterno in due cose simile al re uina in una Republica 238 Dittatore, sua auttorità, e quanto durana Don Garzia di Toledo hauer configliato Dittatore, detto, magister populi 225 Dittatori in diuersi tempi eletti in Ro. Donna & seruo distinti negli ufficij 13 Dittatore in Roma, Arqui nella Republi Donna perfetta, & suo ufficio Dittatore Romano eleggeuasi in tempo calamitofissimo Diuina uirtu, ò forze humane, deue hauere chi muone guerra Diuisione del gouerno secondo Aristotele nella retorica Diuisione dei terreni approuata da Aristo gione di rouina in esse tele Dinisione de i terreni necessaria in ogni degna cosa il cucire, e filare Diuisione della citta secondo Aristotele dilettate del cucire, e ricamare & Romulo 80 co, & al prinato Divisione delle politie Documento per conseruatione dello stato delle Republiche Documenti tre per saluar lo stato di ogni prietà Domenico Moresini nel Senato di Vene- suscitò le armi contra la patria tia parlò diffuadendo la guerra contra Dottore Angelico Massimiliano Domenico Ragnina Caualier di Malta 1 Dracone legislator antichissimo degli Ate

38

59

37 to

Dispositione di luogo poter esser materia Domestica ragunanza come si faccia 15 naturale 247 Domestici chiamati homocapnosi da Epimenide 352 Domicilij quando habbiano hauuto prin cipio 253 Dominio conuenirsi à perspicaci 344. & 345 farsi alla moltitudine, quale habbia Dominio della ragione con l'appetito 26 316 Dominio nasce dalla persettione dell'animo mente si fà nelle città picole, enelle Dominio despotico proprio del padrone 238 Dominio politico e regale proprio del padre gale Don Giouan d'Austria andar ad assalir il nemico à casa 166 Donna per generare & non per seruir 14 de' Tessali, Cosmi appresso Lacedemo Donna, per accidente, capo del marito 55 ni, Esmineti in Mitilene 166 Donna, di configlio inualido & instabile 166 Donne de' riechi difficilmente uiuere secondo la ragione 210 Donne insolenti cagione di disordini nel le citta 148 Donne scostumate in una città, spesso ca-96 Donne degne di biasimo, riputando in-96 Donne antiche nobilissime, che si sono esser stata apprello i Candiotti, Egittij, Donne fastose fuori, & poco modeste in 371.373 casa, pernitiose alla Republica Diuisioni de' campi pericolose al publi- Donne per la troppo licenza quanto prefontuose 306 Dorica e frigia consonanza frà le armo-183 nie 282 Dorica & Ipolidia armonia di che pro-276 Doslano nobile di Mitelene, per isdegno 254 139 211 Dottori, che hanno trattato dell'usura 49

### 0 124 altri paesi niesi Duca di Mantoua preso da Venetiani, Enotrio uenuto di Arcadia d'Ausono 373 loro capital nimico, su fatto Capitano Enotrio hauer ritrouato gli Ausoni in Ita 246 lia General della Republica Duca di Parma General del Rè catolico Enotrio detto altramente Giano, ouero in Frandra 300 Noc, e di chi figliuolo Durazzo haueua artefici publici antica- Enotrij essere stati tre di questo nome 372 83 Enotris in Italia in qual parte di essa hamente durazzo per cagione leggiera hebbe gran bitassero 373 diffuroi, con mutatione di stato 254 Entrate publiche sogliono esser materia delle publiche consulte Bv10 prudente Configliere 81 218 E Eccellenza dell'huomo Epaminonda esfercitato nella ginnasti-Eccellenza, è perfettione humana consica derata da Platonici sopra il Timeo 3 Epaminonda Tebano lodato da Pindaro Edificij dedicati alle scuole publiche ester per lo silentio 58 362 Epaminonda Tebano su pouero di ornamento ad una città 107 Edile magistrato, e che auttorità hauesse Epaminonda Tebano 199 320 Epidamno città in Dalmatia appresso i Romani Editto de gli Ateniesi, riceuuto da Roma Epidauro hauea cento ottanta cittadini, ni necessario in una Repub. che participauano del gouerno 193 95 Egestani, e Salinoi popoli dell'Isola di Epidauri essere stati del gouerno de i po-Sicilia 210 chi 193 Egittis huomini accorti, & ingegnosi 366 Epiro, hoggi è Albania 261 366 Equità natural compagna della giusti-Herodoto Esfetti del morso dell'usura 47 278 tia 198 Erario publico di quanta importanza 45 Esfetti di souerchia pouertà Esfetti, che nell'huomo fanno le arti me- Erario publico per far che habbia un fon do, sette cose esser necessarie 393 caniche 219 198 Errore di Socrate Effetti di souerchia ricchezza Effetti contrarij conoscersi per le cause Errore di Massimo Tirio Platonico 153 237 Estempio di leggier differenza cresciuta contrarie infino al spargimento del sangue in Ho Effetti di fortezza, di continenza, astinenstia za,& di giustitia Eforo Magistrato de Lacedemoni, & suo Essempio della medicina con le leggi 169 95.& 106 Essercitij corporali soli non esser battanti officio Efori appresso Lacedemoni, Cosini apdi condurre alla grandezza dell'ani-116.8118 presso Candiotti mo Efori principal dignità frà Lacedemoni, Essercito di Annibale composto di diuererano eletti del popolo 196 se nationi 387 Eleganza della lingua Latina, quando da Estercito, che cosa sia insegnarsi à fanciulli 397 Esimnett specie di tirannide appresso Gre ci di assoluta auttorità 197 Elementi perche imperfetti 63 61 Estilio premio de nirtuosi Elementi delle città Elettione de i magistrati secondo Hip- Eta naturalmente ha prerogatina 54 89 Età oltre i sessanta anni, esser stracchezpodamo 396 za di animo Elio Ceruino 186 Eloquenza singolar ornamento di Ro- Etiopi costumano di donare 220 177 Etiopi di che qualità eleggessero il loro Rè 184 Emilia legge, in materia de conuiti 117 Emilio Mamerco Dittatore depose uolon Euagora Rè di Cipro satto cittadino Atetariamente la dettatura niese 143 71 Enotria oltra l'Italia, essere stato nome di Euanto 266 Eunu-

## A OL

Eunuco ucciso da Euagora Cipriotto 291 Felicità attiua di tre cose hauer dibisogno Euripide chiama l'ambitione, pessimum Eutione in Heraclea castigato dai ricchi, Felicità esfere stata da Arist. congiunta 260 cagione di disturbi Fabio Massimo morto pouerissimo 107 morali A B I o Massimo Fabio Massimo, e Marco Marcello contra Felicità prattica Fabio Massimo eletto dittatore doppo la Fidenati e Veienti, e loro secreta congiurotta di Canne Fabri appresso i Delfici Fabrica in Ragusi sopra la dogana grande Fidone Tiranno appresso gli Argi destinata agli studij Fabricio Lucino Fabritio Fabritio Console appresso i Romani pouerissimo Falaride tiranno 293 Falea legislatore Falea poco prudente legislatore 87 Falea Calcedonio diede le leggi a Carta-ginesi 79 hanno da esser corretti 56 Falea tre cose principali hauer tralasciate Figliuoli e moglie principal cura del panel dar le leggi 83 Falea ritrouò due maniere di ugualità fra' Figliuoli ricchi di discipline, e non di rob Cittadini Fanciulli debbono pertre capi esiere ester ti citati nella musica Fanciulli douersi essercitare nelle cause sti & pietre pretiose per tre milioni d'finte 398 Fannio inuentore della fistola Fannia legge in proposito de conuiti 117 dall'otio uiuer debbono Fato altro non ester al mondo che la pro Figliuoli douersi disciplinar per solo beuidenza di Dio Fazzelli scriue le historie di Sicilia 385 Figliuoli douersi ammaestrare nelle disci Felicità in che operatione consista 326 pline morali, & arti nobili. 392.393 Felicità principalmente, & poi seconda-riamente in che consista 375 ser megliore 356 Felicità dell'huomo essere nei beni del- Figuratiua disciplina che contenga l'animo Felicità deriuar dall'intelletto & in che confista Felicità di Repub. esser riposta nelle uir- Filistio consigliere di Dionisio minore latù morali 330 Felicità dell'huomo, che cosa sia Felicità della città iui consiste, doue quel ni la del cittadino Felicitadue estere state assegnate all'huo Filosofia scienza di uerità, & di ogni bemo Felicità, ò beatitudine humana

per esser perfetta 331 109 Felicità desiderarsi per se stessa 326 có i beni del corpo, e della fortuna 374 337 Felicità come definita da Aristotele nei ri di natura eletti contra Annibale 111 Fiamme di seditioni accese i una Rep. 171 166 ra - 13 Fidia scultore antico 287 362 Figliuoli otiosi hauer rouinato le Repub.
337 & le leggi 392 199 Figliuoli douersi essercitar nella ginnastica 122 Figliuoli infino a che età si habbino da occupare nella retorica 398 124 Figliuoli non sempre imitano le nirtud el padre dre di famiglia 79 ba, deono far i padri Famiglie farsi di due conuenienze 14 Figliuoli da disciplinarsi nelle buone ar-406 Figliuola di un proconsole adorna di ueoro 407 Figliuoli effercitati nelle uirtu lontani 303 neficio della patria 356 395 333.334 Filarchi, tribuni nella Republica di Durazzo 326.327 Filippo Rè di Macedonia pidato dal popolo 221 326 Filolao Corinthio diede le leggi à 334. 335 Filone Giudeo - 86 340 ne 198 Filosofia morale, è la Etica de Avist.

Filo-

### V 0 A ce una Rep. Filosofia & mercatantia adoperate da un solo soggetto, cosa mirabile 36 Fortezza senza prudenza, temerità 87 Fortezza, & mansuetudine essere nella co Filosofia sa selice la città Filosofia, e che cosa essa insegni cupiscenza, e nell'irascibile 86 Filosofia morale utilissima per la quiete Fortuna cosa necessaria p l'iconomica 41 86 Forusciti potenti essere facili à prender le della città Filosofo uero più atto al gouerno, che qua armi contra la patria 328 Forusciti diuisi in Guelfi & Gibellini di lunque esperimentato Filosofi, de' quali si sono seruiti diuersi gran danno a Fiorenza 245 87 Foxo tiranno di Calcidonia, & sua mor-Prencipi antichi Filosofi antichi, e loro opinione intorno il 256 Forze, e potenze naturali esser maggiori distribuir i magistrati 157 Filosofi, che usauano la communanza del nelle genti Settentrionali, che nelle me 364 le donne e figliuoli ridionali 64 Filosofi hauer felicitato l'huomo 330 Francesco Patricio 70 Filosofi schiuando il gouerno della Rep. Francesco Foscari Doge di Venetia persua se la guerra contra Filippo Duca di Mi quado le possono giouare, peccano 329 209 Fine delle honeste fatiche quale sia 402 lano Fine perfetto defiderato da tutti, ma non Francesco primo Rè di Francia bellissimo diaspetto tutti esser atti a conseguirlo 374 Fine, e mezi perfetti sono necestarii per or Francesco primo, Rè di Franza 387 374 Franceschino Gambacorti gentilhuomo dinar ben una Republica Fine del gouerno retto, e dell'indiret-211 Pisano 147 Francia, & suoi ordini in dar le doti to Fine dell'industria di acquistar danari in- Francesi per accender gli animi de'soldati alla battaglia usano i corni 404 44 366 148 Franchi Fini di ordinar Republiche Fiorentini per cagione delli fuorusciti ha Freni dei souerchi affetti 86 uer patito moltidanni 246 Frigia armonia per i giouani, & più matu 36 ri spiriti Fiori & frutti dello studio Fiuminella nuoua Spagna 355 Frigia armonia conueniente a uecchi, & Flaminio mise nell'erario publico delle suoi estetti 407 spoglie di Grecia tre milioni & ottoce Frigia armonia di che sorza. 405 219 Frutti della terra prodotti per gli animato mila scudi Focensi, e guerra crudele nata per lieue li 254 Furio Camillo portò nel Campidoglio ce cagione Fonia sotto Faliro diprese il nome di mo to,e settanta mila libre d'argento 219 71 Furio Camillo dittatore 166 narchia Forastiero come appresso Romani, & Ate niesi era fatto cittadino, & che priuile- esser ucciso in senato 71 144 Garamanti popoli gio hauca egli Forastieri in gran numero in una città cac General di esfercito, Rè, o monarca, appresso Lacedemoni, appresso Romani, ciano i signori naturali 250 Foraltieri, esser necessario per conserua-Imperatore tione della città hauer del numero di es Genoua costuma di tuorre podestà forastiero, che sia Dottore 351 si notiria Genoua, e solleuatione de' forastieri in Forma del magistrato 227 essa 250 Forma, ò figura di città 356 Fortezza di un cittadino, spesso esser la sa Gentili di corpo 28 366 114 Gepidi lute di una città 199 Geti popoli in Sarmatia 364 Fortezza di Epaminonda 396 Fortezza non esser sofficiente per sar felil Giacomo di Bona Gine-

# TAVOLA

|                             | 1     | A      | V        | -    |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|
| Gineconomi magistrato a     | ppr   | eslo g | li Ate   | -1 ( |
| niesi                       |       |        | 27       |      |
| Ginnaftica disciplina, cl   | he c  | osa a  | bbrac    | -    |
| cia .                       |       |        | 39       | 10   |
| Ginnastica come sia rustic  | ca .  | & co   |          |      |
| bile                        | ,     |        | 40       |      |
| Giore Darxa                 |       |        | 39       | -1 - |
| Giouanni Bodino France      | Ce    |        | 7        |      |
| Giouanni Botero Benese      |       |        | 7        |      |
| Giouanni Bodino prohib      | ile   | fabri  |          |      |
| borghi di Parigi            |       |        |          | 8    |
| Gioue gouernatore, e Re     | dei   | Dei    | 1        |      |
| Giouentu mal costumata      | di    | gran   | dann     | 0    |
| alla Republica              |       | 5      |          | 3    |
| Giuba creato da August      | o R   | è di   | Numi     | -    |
| dia                         |       |        | 16       |      |
| Giudei ostinati cagione     | del   | la ro  | uina d   | li   |
| Gierusalemme                |       |        | 2 1      | 1    |
| Giudice come hauea da n     | nani  | ifesta | re il su | 0    |
| giudicio, secondo Hips      | poda  | amo    | 8        | 8    |
| Giudici far perfette le Re  | ep.   |        | 20       | 3    |
| Giudici, tre cose si consi  | der   | anno   | intorn   | 0    |
| diloro                      |       |        | 23       | I    |
| Giudici, & delle loro qua   | lita  |        | 23       | 3    |
| Giudici di otto specie in   | ogn   | 1 Rep  | . con    | e    |
| loro autorità               |       | 23     | 1.& 23   | 2    |
| Giudici si fanno in due i   | nod   | 1,0    | per du   | e    |
| uie                         |       |        | 23       | 4    |
| Giudici delle cause crim    | inal  | 1 , m  | agiltra  | -    |
| to appresso Ragusei         |       |        | 23       | 2    |
| Giudicio di molti, megl     | ore   | di q   | uello    | lik  |
| pochi                       |       |        | . 19     | 5    |
| Giudicio, retto, intelletto | chi   | iaro,  | inimo    | li   |
| bero delle passioni, pi     | ropi  | ieta c | ii chi g | 30   |
|                             |       | ~ 0    | 17       | 70   |
| Giudicio criminale in cl    | nec   | onlift | 2 21     | 7    |
| Giulio Cesare essere st     | ato   | mode   | itillin  | 10   |
| Giulio Cefare foure         | : -1  |        | , ,      | _    |
| Giulio Cesare senza par     | 1 21  | mond   | 10; & e  | 1-   |
| fer stato compito Imp       | erai  | ore (  |          | . 1  |
|                             | . 0   |        | . ,38    | 5 1  |
| Giulio Cesare di superba    | 1,0   | imp    |          | . 1  |
|                             | 0     | 1 - 1  | , 38     | 14   |
| Giulio Cefare, che cast     | igo   | diede  | adur     |      |
| legione per hauer tum       | lulti | uato   | 38       | - 1  |
| Giulio Cesare essere stat   | 0 [1] | anno   | 17       | 3    |
| Giulio Cesare perche        | cagi  | one i  |          |      |
| guerra ciuile               |       |        | 24       | 13   |
| Giulio Cefare, & August     | o he  | ebber  | olucc    | cf   |
| fori molto a loro diffi     | mil   | 1      | 17       | 77   |
| Giuliano apostata semir     | lato  | r di d | ifcord   | 10   |
| 1 296                       |       |        |          |      |

o ce o di

7I 

apani, ora-i in

| C   | L            | A              |                                                     | - 1  |
|-----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|------|
| Giu | nio E        | ruto           | che maniera vsasse nel n                            | nuo  |
| 234 | erili        | onol           | o Romano contra Tara                                | 111- |
| ni  | o ti         | ranne          | of, appresso gli antichi                            | 205  |
| Giu | ochi         | diuei          | rsi, appresso gli antichi                           | , &  |
| Gin | Oini<br>Oini | omi            | Imperatore hauer errato                             | 400  |
| Gin | dino         | H.A.           | orico 215.&                                         | 47   |
| Gil | iffo.        | & noi          | valità quale siano ne gli s                         | 135  |
| p   | opol         | 211.8          | di pochi 310.&                                      | 211  |
| Git | ilto         | di du          |                                                     | 30   |
| Giu | fto i        | iero,          | & giusto accidentale                                | 149  |
| Giu | íto n        | ello           | ltaro di ciascheduna pol                            | 1112 |
| q   | uale         | ,seco          | ndo Arıst.                                          | 149  |
| GI  | ititi        | 2,61           | virtù bellica quanto nece                           | iia- |
| Gi  | ie na        | 110 111        | una città<br>ittà fue compagne                      | 159  |
| Giu | Stiti:       | a cffe         | r un fermamento dell'hi                             | 159  |
| n   | a 100        | 1212           |                                                     | 120  |
| Git | ıstiti       | a mii          | rabile di Teleuco Locre                             | enle |
|     |              |                |                                                     |      |
| GII | IIIIII       | a crin         | minale di maggior utile,                            | che  |
| Gii | a Ciu        | 2 01 21        | reione manner 1                                     | 216  |
| 1   | ubli         | ca             | ntiene perpetuamente la                             | Ke-  |
| Git | ftiti        | a deu          | e effer in un Prencine                              | 100  |
| Q   | iunt         | a con          | l'equità                                            | 2.78 |
| Git | iltiti:      | a, pro         | l'equità odutrice delle leggi,& de                  | eli  |
| - 6 | merri        | luoi           | done ella regna                                     | 278  |
| Oll | 111111       | areg           | ina delle minori uirtu de                           | gli  |
| 0.3 | nim          | 1              | iuola di Dio                                        | 278  |
| GII | lititi       | a hgl          | iuola di Dio                                        | 278  |
| Gi  | altiti       | a ien:         | za temperanza, crudelta                             | 138  |
| 1   | iern:        | 2              | za temperanza, crudeltà<br>onditione propria di chi | go-  |
| Gi  | ustiti       | a nor          | nasce dalla potenza hu                              | 278  |
| 1   | 12,1         | ne da          | parere di più persone                               | 210. |
| 6   | X 31         | I              |                                                     | ,    |
| Gi  | ultiti       | a di (         | Caronda Tirio                                       | 337  |
| CII | altici       | 2 . 16         | emperanza liberalità                                | 000  |
| 1 8 | gnine        | cenza<br>lonta | , e magnanimita, starti                             | nel- |
| 1   | auo          | ronta          |                                                     | 2-6  |
| 1   | elio         | tima           | uando manca nello stat<br>ti,cagione di disturbi    | ude  |
| Gi  | ustici       | 2,0            | uarto bene in una città                             | 263  |
| 101 |              | 2 01 1         | Arittide                                            |      |
| Gi  | ustiti       | 2,8 8          | giusto distributiuo, in che                         | 199  |
| 1 1 | 1112         |                |                                                     | 150  |
| Gi  | ultici       | eri,n          | nagistrato in Ragus                                 | 320  |
| 101 | aris         |                |                                                     | 358  |
| Gi  | co N         | lartic         | )                                                   | 337  |
| 100 | agoi         | Cair           | glie di Leonide                                     | 101  |
| 100 | 0110         | Crife          | 0                                                   | 266  |

C

Golfo

# 0 L

Golfo Ambracio, hoggi detto, golfo di Larta Gorgia appresso Platone contra le uirtu Gouerno della casa, di due maniere particolarmente Gotti, Ostrogotti, Vandali, Heruti, Vn Gouerno domestico, e ciuile mi soggiogato le nationi 344 Gotti, & Ostrogotti Gouerna ben la città, chi ben gouerna la casa Gouerna malamente, chi le cose perfettamente non conosce Gouernar ricchi meglio, che diuentar ricco Gouernar bene, cosa difficilissima 289 Gouernar cose infinite, proprio della potenza diuina 350 Gouernarsi chi uuole in felicità mirar deue in Dio Gouerno nella politia di pochi douer esser muniti di soldati Gouerno della Republica non deue es-73 tori Gouerno tirannico, e plebeo Gouerno di qual si uoglia stato del mondo hauer bisogno di due cose Gouerno di ottimati, come si mutinello stato de plebei Gouerno di Republiche paragonato al go uerno della naue Gouerno più conuiene à persona nobile, che à plebea 200 Gouerno di ambitione, e non di ragio- Gouernatori delle città ignoranti, & se-74 Gouerno de gli ottimati & Regio, attissi- Gouernatori delle Republiche, che perfet mi a distrugger i tiranni 293 Gouerno di Dio Gouerno per stabilimento di città libere Gouerno di tiranno 16 Gouerno di spetie trista Gouerno di molti, dell'ultima specie distrugge lo stato tirannico Gouerno retto, & indiretto di tre quali- Gouernatori vogliono esser tranquilli di 146.8 147 Gunerno, & magistrati nella politia di Gracchi perche proposero la legge ag:a pochi come debbano diltribuirsi 318 ria Gouerno de' Suizzeri, & de' Grissoni de Grammatica latina in che età, da inse che sorte sia 228 Gouerno Iconomico, e Despotico Gouerno Despotico frequentato nelle Grandezza di città

12 corti 256 Gouerno politico, & regale 12 12 58 Gouerno di Prencipe giusto 16 38 gheri, Perfi, Traci hauer a forza d'ar- Gouerno di pochi, e di molti ha riguardo alle ricchezze, & alla pouertà 366 Gouerno di ottimati, e perche cosi si chia mi 60 Gouerni di un solo, esser più commodo 176 344 Gouerno popolare inclinato più al male, che al bene 123 Gouerno popolare esser gouerno di libertà Gouerno della specie diritta, & giusta, e con che fine gouerna il Prencipe in effo 304 Gouerno di un solo chiamato regno, ò prencipato 318 Gouerno di specie indiretta, & con che fine si gouerna fer di soli soldati, & di soli agricol- Gouerno dei Signori delle leghe, & di Alemagna, quale sia 192 74 Gouerni, se siano cagione le costellationi, che durino più, ò manco 162 Gouerni de'tempi nostri contrarij à quelli de gli antichi 108 Gouerni di molti, chiamato Republica 177 Gouernatore di una città se sia meglio, che sia per elettione, che per successio-171.8 176 ne ditiosi tione hauer debbano 303 Gouernatori di Republica, e sue conditio ni 71 Gouernatori di città di che dispositione es 367. 8 368 ser debbano 314 Gouernatori perpetui, pericolosa cosa in una città 293 Gouernatori debbono esser diuini animo gnarsi à fanciulli Grandezza delle possessioni 396.8 39. 72

# 0 V A Grecia liberata dalla tirannia di Filippo mo aspetto . 384 da T. Quintio Flaminio 287 Heraclea, Istro, & Marsilia, & solleuatio-259 ne in esse auenuta Greci se siano per natura atti & nati per si gnoreggiare 368. 369 Heraclea di Ponto fù trauagliata per la di Greci, polititra l'Europa e l'Asia, robusti unione dei campi 80 della uita, & ingegnosi 366 Heraelea, e quante città di questo nome Greci attissimi alle armi & al gouerno, sa 260 367 Heraclide Pontico legislatore ui, & gran filosofi Greci e Lacedemoni lodati per l'edu- Heraclodoro gouernatore in Oro castello catione dei figliuoli 391. & 392 in Grecia Greci nei conuiti non ammetteuano se Hercole molti scelerati, Rê, tiranni, & al-286 Rè 286 non stretti parenti per occasione delle tri hauer domato 102 Hercole, ritratto di uero Rè 354 Hercole con la guida della uirtù, condot-368 to a glorioso fine 377 192 Hermocrate che maniera tenne nell'essor Gregorio Nisseno Grisostomo Iauello Grisoni & sue leghe Grissoni più sieri & bellicosi de' Suizzeri tar i Siracusani alla guerra 204 e che gouerno sia il loro 228 Herodoto historico antico 98 Guerra se non per giuste cagioni da desi- Herorca nirtu 348 Herottrato hauer fatto arder il tempio di Guerra prima materia appeitenéte al con Diana Efesia 361 figlio in una città 203 Herotino Re de' Parti hauca sei cento mo Guerra, e modo di diffuaderla. 209. & 210 gli Hiagene nella tibia ritrouò la soauità del & 211 Guerra deue ben bene pensarsi & ripensar fuono si prima, che si prenda 388 Hierone Siracusano & Nerone hauer ha-Guerra & affari in una città à che fine or-dinar si debbono 379 Hiparmo dissipati i beni procuraua di sar Guerra sacra di Focensi 254 tiranno Dionisio Guerra fatta da schiaui a Romani, chia- Hippodamo legislator Milesio 187 mata, Seruile bellum 98 Hippodamo Capitano ualoroso, & Gene Guerra giusta, che conditione hauer deb rale di armata 90 ha 348 Hippodamo Legislatore 124 Guerre fatte in casa d'altri esser più auan Hippodamo legislatore di cui figliuolo,& taggiole 206 de' suoi costumi Guerre frà congiunti più crudeli, che fra Homero Esseno Sacerdote di singolar cru stranieri, e perche 368 deltà 366 Guerre non esser tutte lecite 347 Homosilaci & Tesmoteti magistrato ap-Guerre da che cagionate 8 presso gli Ateniesi Guerre per cagion di honore non da esser Homositios, domestici chiamati da Caron biasimate, purche siano senza osfesa di da Giesù Christo 243 Honestà ABITO perfetto prattico chiamato Honore falso & adulterino 1 da Aristot.prudenza 340 Honore segno della buona riputatione Hannone come cercò di rimuouer i Car 439 taginesi dal far guerra à Romani 211 Honore, premio della uirtù Helanco tiranno dell'Isola di Lesbia am- Honore acquistato senza merito di uirtu, mazzato da Teseo 286 non esser honore Heliogabolo tiranno 293 Honore, premio de i uirtuosi 445 Henrico Rè di Sueda cacciato del regno Honore e sua grandezza partorire su-per porre grauezze a'sudditi 221 perbia, e la superbia audacia 271 Henrico ottauo, d'Inghilterra di bellissi- Honore che co sa sia 243 Ho-

12

12

16

rdo

147

hia

147

odo

ale

176

er-

193

fta,

in

146

, 0

146 e fi-

146

k di

192

oni,

301

iel-

bli-

147

110, 110-

ſe-

I 1 rfet

194

277

368 2 in

70

di

370

gra

99

72

## 0

Honore uero, & falso, da quali persone uen gano dati 443 Honore dato per timore non esser hono- Huomo fatto per contemplar & imitar le 443 Honore dato a Cesare da Romani doppo Huomo patrone e principe de gli animauinto Pompeo, non esfere stato uero ho nore Honore non nascer dal solo amore 443 Honore, che si costuma dare nelle corti de' prencipi, di che qualità Honore non esser riposto nel giudicio del uolgo Honore estere l'ombra, che fà la uirtu 445 Honore non è, doue non è uirtu & honesta Huomo atto ad imparar tutte le scienze Honore, e sua diffinitione secondo Platone,& Cicerone Honore, chi lo disprezza, merita di esser Huomo imitatione delle cose diuine disprezzato Honore uero far illustri le persone 444 Huomo aggradito sopra gli altri per il Honore esser segno dell'altrui uirtu 443 Honore segno di opinione bene opportu- Huomo, animale naturalmente ciuile 444 Honore non esser nell'honorato, ma ben Huomo eccellente frà tutti gli animali 3 negli honorati, come s'inteuda Honore ester riposto in chi conosce le uir Huomo capace di ogni influso diuino Honore douersi dare per fine di honesto, e non per altro fine Honore essere una libera possessione de- Huomo hauer per proprio il uiuer secon gli animi uirtuoli Honore nascer dalla uirtu, e no dalla opi- Huomo come sia somigliante à Dio nella nione de maligni 441 Honori uenduti a prezzo in una città es- Huomo nemico della seruitù, cupido di ser di gran scandalo Honori perpetui disponer gli animi alla nuomo di segnalata uirtu, come semideo, tirannide Honorato per quali cagioni merita di es- Huomo troppo giusto esser crudele 278 ser alcuno nella Rep. Honorato chi ueramente dir si possa 446 Hostia città in Grecia Hnomo riputato per un Dio frà mortali Huomo fatto seruo per lo peccato Huomo adornato di prudenza & di giustitia Huomo giuoco de gli Dei Huomo per natura desiderosissimo de gli Huomo & sue parti materiali honori Huomo è, come una pianta celeste Huomo si conduce alla perfetta uirtù per Huomo maggiormente amar il proprio, Huomini per natura uguali, diuentano di-

che il commune Huomo demon terreno cose celesti li bruti Huomo uirtuoso altro ester, & altro citta dino da bene Huomo & casa esser parti della città 21 443 Huo no più principale e perfetto della donna 438 Huomo da bene, & sua uirtu, ò operatione in che sia posta 136 IO Huomo fatto per reggere e gouernare 444 Huomo animal sociabile 446 Huomo composto di due principij parlare 20 442 Huomo metro di tutte le cose 444 Huomo contemplatione delle cose diuine 445 Huomo animal capace di ragione 441 do la uirtù felicità 274 regnare 269 degno di comandar ad altri 439 Huomo nato alle virtu & all'eternità 394 254 Huomo, un miracolo diuino Huomo ester nato per la patria, parenti, & amici Huomo più buono, e più rio di tutti gli animali 151 Huomo giusto, uicino a Dio 278 4 Huomo giusto contragger parentela con Gioue 278 163 Huomini illustri pouerissimi 199

lugua-

Ald.1.6.4

### 0 L A auttorità libere dalle leggi 444 Huomini diuentano assassini mancando Imperare, cosa diuina suguali per uirtù 18 73 Imperatore di effercito quattro uirtù prin loro le cose necessarie cipali hà da hauere Huomini diece da Romani deputati so-Imperatore di esfercito, & sue conditioni 47 pra i coltumi 11 281 27 Imperio Romano andò declinando per la Huomini cattiui tenuti buoni Huomini fimili a gli animali bruti inugualità de'beni Huomini primi habitatori delle città, roz 93 Imperio di Roma diuiso nel triumuirato Huomini da principio esfersi dati all'agri 184 coltura, & al pascer le pecore 187 Imperio Romano, ornamento dell'huma-Huomini senza scienze, esser imagini di na generatione, esser caduto per le di-394 . scordie Huomini, altri fatti per fignoreggiare, & Imperio Tirannico non poter dirfi quel de'Tartari 27 altri per seruire Huomini Romani di fortezza fegnalata, Imperio è mal sicuro, quello, che ha con i & di effetti stati illustri nelle cose di legitimi heredi stranieri 336.337 Imperiti, prosperi nelle loro facende 42 Huomini atti al gouerno, douer esser inui Imprudente è riputato chi rimedia ad un male con incorrer in un maggiore 245 tati & sforzati 329 Huomini grandi che si sono dilettati del- Inconvenienti seguiti per la licentiosa ui la pittura 399 ta delle donne di Lacedemoni Huomini habitanti nel Settentrione di Industria commutativa pecuniaria 100 364 Industria commutativa esser naturale che qualità Huomini da bene & uirtuosi riceuendo in Industria commutativa necessaria all'ico giuria da trifti, riceuono honore 442 nomica Huomini per la maggior parte uiuere ui- Industria d'acquistar il danaro in che con 335 filta ta attina ò specolatina Huomini di animo generosi hauer sem- Industria di acquistar il danaro ritrouata dall'ingegno, ha tre parti pre difeso il popolo contra i ricchi 259 Huomini di diuerfi paesi sortire diuerse di Industria nummularia non naturale 40 363. & 364 Industria di acquistar danari 39 spositioni, & qualità Huomini ualorosi disprezzati nella Rep. Isicrate capitano de gli Ateniesi Romana riuoltifi a pefferi seditiosi 262 Inequalita principal cagione di seditio-Huomini del mezo di andando nelle Setne tentrionali parti accrescono il natural Inferiori soggetti à superiori per natu-30 uigore, & i Settentrionali uenendo uer ra 364. 365 Ingegno, poco ualere cotra la fortuna. 42 so mezodi, lo perdono Huomini atti per li magistrati quali effer Inghilterra che osserui nel fare di una leg 216 189 ge debbano 107 Ingiuria di un uile & ignorante contra un Huomini illustri morti poueri 444 sauio, non ester ingiuria Humana specie hauer per natura la signo Ingiusto & falso non esfer della medefuna 25 ria e soggettione 131 CONOMICA, mantenimento di case materia 46 Intelletto, potéza fuori di tutti i sensi. 326 & di città Iconomica ordinatione secondo Hesiodo Intelletto, suo proprio è d'intender sepa-rando le cose dalla materia 326 326 Iconomica disciplina non esser la medes Intelletto sisso nelle cause sopranaturali, perspicace nelle cose del mondo ma, che è la scienza di acquistare 36 Iconomico gouerno è di un solo, nel poli- Interesse proprio esser stato cagione dell'-150 errore de gli antichi tico sono molti Imagini della tirannica potenza, sono le Interregno appresso i Romani 222 Ira,

27 tta

37 21 11a

53

36 ze

7

9

3 6 il

21 ile

3 9

3 7 011

25 lla

34 di

7

40

ità

94

82

### Ira, odio, nemicitia, che cosa sieno. 267 | Lega con barbari mal sicura Isac Rè di Tonebut crudele 336 Lega tra Fiorentini & il Duca di Mila-Iseo peritissimo delle discipline Greche. no . 208 Lega con barbari non douer esser persua-Isis, Regina d'Egitto, & sua dilettatione sa a Christiani ne i lauorieri di lino 102 Leghe di Grissoni 193 Isios Regina d'Egitto die la terza parte Leghe terzo capo delle materie da consul 96 tar in una Rep. 213 dell'Egitto a' saccrdoti Ismael Re de' Persi di bellissimo aspetto Leghe di quante maniere Leghe da che capi persuader si possano. Istromento animato & inanimato 214 23 Istromento proprio del padre di fami- Leggenella politia di molti a fauor de' glia 23 poueri Istromento, esser ogni cosa necessaria per Legge di guerra utile à uenti, & à uincito la uita 23 11 Istromenti musicali de i tempi nostri. 496 Legge appresso i Turij in proposito della pretura & 407 24 Legge de gli Egittii nell'arte medica. Istromenti attiui & fattiui Istromenti musicali honorati per fanciul-li, quali sieno 407 Legge, muto magistrato; e magistrato leg Istromenti musicali a nobile non conue-nienti ge, che parla Legge santissima de Ragusei 70 Istromenti musicali, & loro nomi, che su- Legge di Socrate del tener due case. rono appresso gli antichi 406 Legge non esser quella, che è contra il do-Istromenti & materia per ordinare una uere, & ciuili costumi 349 Legge appresso Tarentini, nel far i magicittà Italia posta in sito temperatissimo. 367 strati per elettione, e per sorte 317 Italia prima essere stata chiamata Eno-Legge mirar al douere, & alla ragione. tria 372 345 372 Legge ingiustissima della Città Cumea. Italiani, chiamati, Enotrij Italiani giocondi, pronti, e moderati nelle 93 attioni, & passioni 367 Legge appresso Romani in proposito del-Abirinti di Tartaretto 398 l'ambitione. Lacedemoni e loro costume nel crear Legge di sua natura deue esser eterna. il Rè. TIO 94 Lacedemoni estercitati nella ginnasti- Legge de'Tebani, Lacedemoni, & Roma-399 ni, del dar carichi publici à chi era sta-Lacedemoni e tutta la Grecia hauer tolto to mercante 142 le leggi da Candia 115 Legge è dono di Dio 216 Lacedemoni e Candiotti parenti strettis- Legge Quintia, & Apuleia in Roma del 115 partir i terreni alla plebe 199 fimi Lacedemoni il loro stato era di pochi. Legge & decreto sono differenti Legge di Dio da cinquanta Sicli di dote. Lacedemoni commendati per li segni d'a 105 more usati frà cittadini 68 Legge di Socrate della communanza nel Lacedomini, e loro circonuicine natiole città cagione di maggiori mali 64

Latini muouono i soldati alla battaglia muni salsissima giudicata da Aristote-

404

Lacedemoni per la troppa fatica del cor-

con le trombe

Leandro Alberto

po diuentauano rustici e uili 400

OL

99 Legge perche veramente siatale, quante

Legge di Socrate delle possessioni com-

cose conuien, che habbia

361. & 373 Legge proposta da Voconio Saxa in Ro\_

### 0 A L una Republica 104 ma contra le donne 191 Leggie magistrati ordinati dalla proni-Legge uiua e non scritta denza di Dio 79 Legge santissima Legge di Solone à gli Ateniesi in proposi- Leggi apportano segnalati benesicij 22 79 Leggi alterate fotto protesto di bene 22 to di comprar possessioni Leggenello flato di pochi, & di molti in- Leggi antiche lungamente osseruate non torno al prencipato 196 da mutarli Legge di Licurgo della uita licentiosa Leggi agrarie, esser state cagioni della morte di molti 80 delle donne di tre inconuenienti cagio 100 Leggi fatte per conservatione delle città Legge in Ragusi è fatta dal maggior con-161 Leggi non tutte conuengono à tutte le Re liglio 191 Legge ordinata da Socrate cagione di publiche Leggi circa i giudicij ordinate da Hippomolti disordini 64 88 Legge di Falea sopra le corti 82 damo Legge di Falea irragioneuole 128 83 Leggi fatte da Filolao 80 Leggi fatte da Caronda à Cartaginesi 128 Legge di Falea poco sofficiente Legge, che mette in atto l'impossibile Leggi di Licurgo a Lacedemoni 97 Leggi mutole 156 Legge di Socrate della communanza del Leggi di Licurgo in proposito di magi-le possessioni falsa e dannosa 66 tirati 105 Legge lasciata da Licurgo agli Sparta- Leggi mirar all'uninersale 69 Leggi con che artificio furono date da Ra Legge deue esser patrona in ogni gouerno damante à Candiotti politico 191 Leggi di Licurgo intorno le possessioni Legge di Socrate intorno le possessioni re 103 probata d'Aristotele 72 Leggi, è necessario saperle, per hauer pie Legge quarta materia, che occorre di con na cognitione di una Rep. 180 fultar in una Republica 215 Leggi non muouersi per alcun assetto 155 Legge agraria appresso i Romani 79 Leggi fanno perfette le città 155 Legge di Solone, di far i padri imparar ar Leggi osseruate ottimo rimedie per conte a i figliuoli 187 feruar la Repub. 268 Legge prima data da Enotrio a gli habita Leggi di Licurgo sopra la militia riprese tori in Italia 372 da Aristotele Legge circa i giudicij ordinata da Hippo- Leggi quattro da osferuarsi nella politia damo ripresa da Aristotele 91 popolare Legge non è patrona parimente in ogni Leggi antiche se sia lecito mutarle 92. gouerno politico 191 8 93 Legge di Voconio appresso i Romani 79 Legge nella politia de pochi a fauor de Spartani 259 ricchi contra i poueri 195 Leggi, e costume appresso Cartaginesi, La Legge, sui officio, effetti, & sue proprieta cedemoni, Scithi, & Iberi, in honorar secondo diuersi 155.& 156 chi hauesse uinto in guerra il nemico Legge di guerra 345 Leggi statuiscono sopra casi uniuersa- Leggi mutabili, institutioni si chiamano 169 94 Legge senza magistrati esser mutole 189 Leggi osseruate mantener gli stati se ben Leggisono i sondamenti della Republitirannici ca Leggi diuine, & humane hauere hauuto Leggi osseruate, di quanti beni cagione principio dalla prouidenza di Dio 304 Leggi essere infallibili 195 Leggi nuoue come introdur si possano in Leggi antiche osseruarle sempre, cosa pe-

30

ia

15

92

13

13

10

de

95

to

3 I

66

17

42

a.

a

a-12 16 el

19

el 64 te

### L 0

ricolofa 93 Leggi, fondamento della libertà 355 Leggi degli antichi legislatori di che natura secondo Aristotele Leggi di Licurgo circa la generatione de' Legioni Romane poste alla guardia del figliuoli Leggi di Falea Calcedonio Leggi non temperate dall'equità, quasi ti- Lentulo sacerdote augurale, ricco di die-278 ranne de gli huomini Leggi di Platone in persona di Socra- Leone Africano Leggi proporre nella Republica di Lo- Leontia fotto Panetio ridotta in monarcresi, era con pericolo della uita 95 Leggi de'Romani in proposito de conui- Leonida Rè di Lacedemoni Leggi perche ordinate 163 Leggi di Licurgo intorno a Senatori, & Lettere di tre prudentissimi Rè come riprese da Aristotele Leggi di Licurgo intorno la creatione del Rè 110 Leggi degne di riso, & di biasimo Legislator prudente dee por l'occhio alle cagioni delle seditioni Legislatore deue mirar più al copartire, Legislator diligente dee prima la cupidi- Libraria in Buda del Rè Mattia gia, che i beni regolare Legislatori diuersi Legislatori Greci prohibirono il conferir le opinioni insieme, a i giudici Legislatore di quante cose hà da hauere 215 cognitione Legissatore secondo la qualità de'cittadi- Librarie publiche e private appresso Roni ordinar la Republica nello stato De mani, essere state bellissime 201 Legislatore considerar deue tre cose nel Libertà terzo bene in una Republica 159 dar leggi ad una città Legislatore nel principio della politia a publiche che mirar debba Legislatore indrizzando i cittadini alli guadagni giusti merita lode Legislatore, che fine hauer debbanell'or- i fati dinar una città 348.8 349 Libertà esser un dominio della uita 308 Legislatore, che considerationi hauer deb Libertà moderata divisa in due parti 208 ba nel dar le leggi Legislatore deue hauer prattica di uarie Republiche Legislator Corinthio uietò il far nuoue fa Libertà licentiosa, cagione della rouina 88 Legislator Cartaginese intese di ordinar Licentiosa ne'figliuoli, rouina della Re-

lo stato di ottimati 121 Legislatori deono attender a dar esfercitij a cittadini pertinenti al corpo & all'animo Reno, & del Danubio 79 Lelio amico di Scipione 80 ce milioni d'oro 198 366 74 Leone Hebreo de' dialoghi d'amore 444 chia 71 114 117 Litteraria disciplina, che cosa ella comprenda 395 108 Lettere. A. C. N. L. che significassero nel pronontiar le sententie appresso i Romani 74 Letterati nella lingua Latina, & uolgare 306 85 Leucade uenne in man del popolo per no hauer osseruata la legge Voconia 79 che all'acquistar facoltà frà cittadini Libraria Pergamena donata da Marc'Antonio a Cleopatra 362 82 Libraria di Ptolomeo Rè di Egitto, hauer 124 hauuto più di quattro cento mila libri 362 92 Libraria di libri Arabici di Muleasse Rè di Numidia persa nel sacco di Tunisi mocratico, Oligarchico, ò Aristocra- Liberalità frà cittadini molto offeruata 72 Libertà moderata esser la base delle Re-18 Liberta stringe i cittadini in samigliarità 380 Libertà dell'animo non esser sottoposta a 302.8 303 181 Libertà nell'huomo deriuar dalla prouidenza di Dio 89 Libertà licentiosa cagione di seruitu 307 di Roma publi-

### VOL 390 Lodouico XI. fece gli Suizzeri Cittadi Licinia legge in proposito di far i ban- ni 117 Lodouico Sforza. chetti delle nozze Licurgo corse pericolo della uita per il Lodouico XII. Rè di Francial'auaritia far di una legge 81 de' Capitani hauer prouato di quanto Licurgo prohibi l'uso dell'oro & dell'ar- danno sia. 81 Logica che cosa sia, e da chi imparar si Licurgo ripreso per la diuisione de'terdebba. 103 Lucania, hora, Basilicata. Licurgo congiunse la musica con la mili- Lucio Columella. tia. 403 Lucretia Romana lauoraua in lino. Licurgo, & leggi da lui date à Lacedemo-Lucullo Capitano Romano mal uoluto 97 da suoi soldati. Licurgo legislatore di Lacedemoni ripre Luoghi del tempio, de' magistrati, & del 376 mercato nella Città douer ester appar-Licurgo Lacedemone poco prudente, per tati. 359 360 permetter licentiosa vita alle donne Lunghezza e larghezza di Babilona. 136. Licurgo morto in Candia Licurgo prattico lungamente in Candia M Agistrato Regio appresso Lacedemoni, & gli Efori. 241 115 Magustrato, & usticio come siano fra loro Licurgo legislatore trà Lacedemoni 124 differenti. Lide celebrata per li sottili lauorieri. Magistrato de Senatori appresso Calcedo Lidia armonia di che natura 405 Magistrato deue esser da ogni ombra di Lidia armonia conueniente à giouani Tiranni da lontano 218 Magistrato custode delle leggi. Ligdamo fattofi Capo del popolo solleua Magistrato sopra i cottumi deue hauere to in Nasso, dinenne tiranno 259 la Repub. Ligeri & Senna siumi in Francia 353 Magistrato appresso i Latini è parola im-Lindauia, folleuatione, e mutatione di sta peratiua, e vuol dire, fignoriggiare. to in essa 225. 2501 Linea circolare più perfetta delle altre 4 Magistrato più tosto seuero, che pietoso Lingua Latina da quali auttori appren- douer esserc. der si deue 397 Magistrato nello stato d'ottimati, in pro-Lingua ordinata per diuersi effetti posito di figliuoli, & di donne. 230 14 Lisandro pouero 107 Magistrato, & sua forma, & materia. Lisandro Capitano de gli Ateniesi 138 227.228. Lisandro Lacedemone di gran sagacità Magistrato sopra l'essecutioni delle sen-386 tenze odioso, e che cose si habbiano da Lisandro. osseruar in quello. Lisandro propose di leuar nia la podesta Magistrato di Ginoconomi appresso Ateregia apprello i Lacedemoni. nieli,& sua auttorità. 95 Litaco Mitileneo con suoi fratelli veciso Magistrato supremo ne' tre stati di polida Teseo. tie. 286 Locri come uenuta sotto il gouerno di Magistrato custode delle leggi quanto Dionisso Tiranno. 265 habbia da durar in un soggetto. 156 Locri onde habbia hauuto origine 265 Magistrato appresso i Greci lignificato co Locri hoggi chiamata Rocella. 266 la parola Archontes. Locri in Grecia diuisa in due parti. 266 Magistrato de Censori tremendo appresso Locresi à lor piacere non poteuano venil popolo Romano. der le possessioni. 79 Magistrato di Censori in Ragusi. 273

rci-

al

376

del

366

80

die.

198

366

121-

71

114

m-

395

17

nel Ro-233

are

nő 79

An-

362

362 luer

ibri

Rè

nisi

Ro-

363

ua-

63

159 Re-

307

ari-

laa

303

308

208 oui-

303

307 11na

307

Re-

#### 0 L A V

Magutrato hauer per fine il vero, & il giu Magistrati della Repub. Cartaginese. 228 221. 8 Magistrati se debbano distinguersi secon-Magistrati, & loro origine. Magistrati di Republiche, simile alla ditdo la diversità delle politie.229. & 230. 166 Magistrati, che hanno da esser nella Città tatura de' Romani Magiltrati civili, & criminali parti che so quali siano. 319 Magistrati di Atene ordinati da Solone. stengono la uita della città Magistrati, chi veramente si chiamino. 127. Magistrati necessarij, & che sono orna-224. & 225 mento della vita humana. Magistrati esser tutori non Signori delle leggi, & del loro ufficio. 190 Magistrati douer hauere vna prouisione Magutrati, loro creatione, & confideraconueniente. tione intorno à quella.

230 Magistrati ottenuti senza merito di virtu non apportar vero honore à chi gli pos Magistrati nelle cose sacre. 322 Magistrati distinguersi secondo i negotij, 228. & 229. Magistrati molti ester necessarij in vna & le persone. Magistrati come si vsi in Venetia in ca-Città. Magnanimità di Venetiani co'l Duca di uargli à sorte. Magiltrati, & cole, che intorno ad esti si Mantoua. hanno da considerare. 224 Malatesta Baglioni General di Fiorentini Magistrati sopra le guardie della Città. Malitia de gli huomini, nel posseder i be-321. Magistrati perpetui tolgono l'humore de ni. Mamaluchi hauer eletto Campsone loro de sudditi, & il premio delle virtù. Re, per nobilta. Magistrati acquistati per vie indegne, dis- Manicello nipote di Niceforo Foca Impe ratore, da lui eletto Capitano Generale honore anzi che honore recano. 446 contra i Saraceni. Magistrati molti, esser meglio, che da mol ti siano essercitati nelle Città grandi. Maniera di mantener l'ugualità frà Città dini. 226. 189 Maniera di gouernar secondo i decreti. Magistrati in vna Città. Magistrati di poco tempo esfer ottimo rimedio di conseruar la Rep. 269 Maniera per acquistar l'amor de' sudditi. Magistrati non si debbono dare à persone 17 218 Maniere di procacciar il vitto. Magistrati se possono esser distinti secon-Maniere da vsarsi da tiranni verso i suddi tiranniche. do la diuerfità de' luoghi. 227 ti per conferuarfi in Stato. 299 Magistrati ordinati per dar norma. 8 Manlio Capitolino difensore del popolo, Magistrati come habbiano da distribuirsi tradico dalla plebe, sece cattino fine : 259 nello stato populare. 310 Magistrati criminali appresso Romani, Mantinei popoli di Grecia. 313 che forma vsassero nel pronontiar le Marcello e sua vittoria contra Virdomaro Rè de' Franchi, 336.& 337 Magistrati, lesi debbano dare per l'auan-Marcello bellissimo di corpo, & di aspetcondennaggioni. 233 to terribile. taggio di qual si uoglia bene, con l'essempio di due Senatori.

158 Marco Marcello e Fabio Massimo detti,
l'yno spada, e l'astro scudo de Roma fi nello Stato popolare. 308.309 Marco Marcello.
lagistrati nella militia. 321 Marco Catalogistrati debbono 6 Magistrati crearsi in due maniere. Magistrati, e Prencipati come da elegger-114 321 Marco Catone e sua fingolar astinenza,& Magistrati nella militia. honestà. Magistrati debbono sparger buonsodore, 225 Marco Curio. di Giustitia.

246

Marco

## LA Marco Curio Dentato trionfò de Sanniti, Megliori produr megliori, come sia uero. Sabini, e Lucani. Marco Curio Romano. 386 Memoria fù a Mitridate di molto honore. Sabini, e Lucani. Marco Crasso con diligenza ammaestraua i serustori. 55 Memoria necessaria al prencipe Marco Crasso ricco di 6. milioni d'oro. Memoria, parte della prudenza 139 Menenio Agrippa Marco Emilio dittatore 166 Mente dell'huomo Marco Varrone 75 Mente di Platone in quel della Republi-Marc Antonio fatto censore con titolo di ca præsectus morum 272 Mercante troppo intento al guadagno, & Marc'Antonio Colonna, di profonda me- fua natura 130 Mercante uero, e su conditioni 42 Marc'Antonio di bellissimo aspetto esse- Mercante Siciliano satto ricco con la mer restato Marc'Antonio 384 cantia del ferro 29 Mercanti costanti ne i ca 29 Mercanti cottanti ne i casi di fortuna 42 Marc'Antonio Oratore hebbe un seruo se Mercanti atti a diventar cittadini nella delissimo Marc'Antonio, Platone, Cicerone, Alessan Mercanti honorati, sono letterati dro, Eslippo esfersi dilettati della pittu- Mercatura, e sire parti 43 Marino Capitano Romano di bell'aspetto. Marino Darxa Marso Darxa Mar Marsiglia Republica in Prouenza. Meretrici nella Rep. Romana si dauano in nota à gli Edili 320 Martiglia Rep. non daua piu di dugento Messeniaci 263 scudi di dote 104 Messeniaci 361 Marsilio 361 Marsilio .... 159 Metafisico libero, & metafisica scienza li-Marsilio Ficino 94 bera 338.& 339 Martio Coriolano affediò la patria 245 Metello Cofole in Spagna mostrò di esfer Martio Coroliano hauer trauagliato la perito nelle astutie militari 388 Rep. Romana 246 Metio Suffetio Capitano de gli Alba-Massimiliano Imperatore 387 ni come persuadeua Tullo Hostilio 212 Massimino eletto Rè per la fortezza del Metes Città di Alemagna. 192 corpo Massimo Tirio Platonico 168 Mezi di peruentre alla felicità. 376 Mezi da conseruar la tirannide di tre Massinissa Rè dell'Africa fauoreuole agli specie. 298.299 agricoltori 187 Michel di Bona Matteo Beneffa Materia del magistrato Materia della seconda giornata Medicina; e pecuniatina commutatina di uersamente intese dall'iconomo Mediocrita ottimo rimedio per conser Materia della seconda giornata 61 Michel Angelo Buonaroti pittore & sculture eccellentissimo Micissa Rè di Numidia hauer lasciata Giugurta successore con li proprij figlinoli 171 Mielio rinchinso in sosse ritronato sano 396 Michel Monaldi. 396 uar il Regno Regio 295 Miglio rinchiuso in sosse ritrouato sano Mediocrita santa 85 e buono doppo quindici anni 97 Medici moderni usar le purgationi nel Militia, sei cose essere in essa sempre neprincipio del male 169 cessarie secondo Aristotele 381 Megaresi, & Siracusani, & mutatione del- Militia à piedi da principio non essere sta le loro Republiche 248 ta conosciuta da'Greci. 202 Megaresi, & loro costume nel creare i ma Militia hoggi vsa i tamburi in vece de gli 231 istromenti da fiato vsati da Lacede-D 2

30.

220

ne .

na-

319

one

pof

445

vna

224 a di

246

ibe-

82 loro

168

erale

385

Citta

73

reti.

dditi.

fuddi

299

polo,

313 313 3maro & 337

aspet-

detti,

Loma

711

114

nza,&

arco

## TAVOLA

| ١ | moni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4031    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115.    |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ).      |
| 4 | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 1 | Minos doue habbia finito i giorni f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uoi.    |
| 1 | 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| ı | Minos sottopose tutte le Isole di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | recia   |
| ı | alle leggi fatte per lui in Candia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116     |
| В | alle leggi latte per lui in Canala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 724     |
| ı | Minos legislatore trà Candiotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124     |
| п | Miltura di Politie fù nella Republic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ca Ro   |
| ı | mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126     |
| В | Misura nelle dignità & honori vtil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ealle   |
| В |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.70    |
| И | città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .2/0    |
| 3 | Misura delle possessioni perche ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gione   |
|   | considerar si debba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81      |
|   | Mitridate possedeua le lingue di 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | natio   |
|   | ni, che fignoreggiaua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120     |
|   | mi, che fighoreggiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159     |
|   | Modeltia conuiene à chi gouerna l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kepu-   |
|   | bliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279     |
|   | Modestia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85      |
|   | Modo di guerreggiar maritimo &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|   | modo di guerreggiai maritimo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|   | stre disterence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|   | Modi crudeli & inhumani da off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | erua-   |
|   | re da i tiranni per loro conserua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tione   |
|   | 296.8297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 0     |
|   | 290.00.297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cirri   |
|   | Moglie e figliuoli communi nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Citta   |
|   | spiritualmente intesi da Platone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76      |
|   | Møglie e figliuoli perche debban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o ester |
|   | communi nella Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63      |
|   | Moise sauio legislatore, giusto Rè,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | & gran  |
|   | Intolle latto legislatore, grateo lee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000    |
|   | profeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294     |
|   | Molossi, e sua origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295     |
|   | Moltitudine popolare mercenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & fo-   |
|   | rense tenuta vile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212     |
|   | rense, tenuta vile<br>Moltitudine priua di giudicio & di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cana    |
|   | parotettuaine prina di giudicio & di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Japic-  |
|   | re and an annual a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191     |
|   | Moltitudine popolare pastorale &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | degli   |
|   | agricoltori, santa & virtuosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312     |
|   | Moltitudine grande difficil cofa fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tropor  |
|   | la à legge. Moltitudine uile e bestiale indegn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340     |
|   | la aregge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 349     |
|   | Moltitudine uile e beitiale indegn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a di go |
|   | uerno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155     |
|   | Moltitudine di due sorti secondo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rilto-  |
|   | tele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154     |
|   | Moleiendina sinila a magalaga dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nadel   |
|   | Moltitudine ciuile e regolata deg<br>gouerno<br>Moltitudine rozza douer esser gou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na uci  |
|   | gouerno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154     |
|   | Moltitudine rozza douer ester gou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ernata  |
|   | dal più sauio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174     |
|   | Moltitudine, non deue hauer l'aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rorira  |
|   | Current nolls De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * / *   |
|   | suprema nella Rep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171     |
|   | Moltitudine far vn corpo perfetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152     |
|   | Mommio, sue vittorie, e pouertà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107     |
|   | Monarchia reale e politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172     |
|   | The state of the s | -/3     |
|   | 798 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| 0       | L       | V                                 | -        |
|---------|---------|-----------------------------------|----------|
|         |         | specie di tirannide buo           | ona.     |
| 197     |         | had a tra                         | -11      |
| Mona    | tremia  | barbarica                         | 166      |
| Mona    | renia   | di cinque specie                  | 100      |
| WION:   | Mira    | tirannica per elettione a<br>leni | pprei    |
| Man     | wille   | regia                             |          |
| Mona    | archia  | regia<br>tirannica chiamata da    | 167      |
| MOUS    | erchia  | tirannica chiamata da             |          |
| All     | ymne    | etes                              | 167      |
| Re      | archia  | per proprio nome chia             | 193      |
| Mona    | rchie   | di Re, e di tiranno da cl         | 193      |
| gio     | ni ve   | ngano corrotte                    | 290      |
| Mond    | trige   | nerarsi della indispositio        | ne del'  |
| fer     | me      | neram dena manponno               | 253      |
|         |         | di Babilona di altezza d          | ibrac    |
| IVALUIA | igne t  | o, & larghe cinquanta             | 1 Diac   |
| Mana    | cente   | o, & larghe chiquanta             | . 5)/    |
| MIUIT3  | glie    | quanto alte & larghe est          | 61 110-  |
| 311     | allo    | lella città che confiderat        | 357      |
| Mura    | igne    | iena citta che confiderat         |          |
| na      | dana    | uere per fondarle                 | 357      |
| Mura    | igue o  | esser necessarie ad una           | Ittid.   |
| 35      | 8       | luo officio                       |          |
| Muli    | CO 80 1 | lilo officio                      | 406      |
| Muli    | cadio   | quanta forzaneli animo            |          |
|         | 5       |                                   | 405      |
|         |         | andar in estasi                   |          |
| Muli    | ca na   | turalmente esser con l'a          | animo    |
| de      | ll'huc  | omo confonante                    | 405      |
| Muli    | cach    | e cosassia                        | 406      |
|         |         | llocata frà le arti nobili,       | e per-   |
|         |         |                                   | 395      |
| Muli    | ca per  | rche s'impari                     | 402      |
| Musi    | cali c  | oncenti à diuersi assetti n       | uouer    |
| gli     | i anin  | ni humani                         | 405      |
| Muli    | ca dal  | lle uoci humane,& da ist          | ronié-   |
| ti      | inanii  | mati si forma                     | 406      |
| Musi    | ca po   | tente ad ingagliardire g          | i ani-   |
| 113     | 1       |                                   | 202      |
| Musi    | ca po   | tente à placar gli animi          | de gli   |
| l bu    | omin    | 1. & oli Dei                      | 404      |
| Mufi    | ca pe   | rche non sia stata data à         | Gioue    |
| da      | Poets   |                                   | 402      |
| Musi    | ca & 0  | opinioni di diuersi perch         | e sia ne |
| ce      | Saria   | 9 1 2 2 3 1                       | 401      |
|         |         | uer posto freno alle pas          | ioni di  |
| - Al    | effano  | dro Magno, & di Gaio              | Gracco   |
| 40      |         |                                   |          |
| Muß     | caeff   | ere stata rimedio contra          | a peffi  |
| lei     | nza ai  | ppresso i Romani                  | 404      |
| Muta    | itione  | dello stato di pochi in 1         | Elide    |
| 25      |         | and an poem in                    | ariue.   |
| 4)      | 7       |                                   | 2.5      |
|         |         |                                   | Mu-      |
|         |         |                                   |          |

### AVOL Sutatione di stato nella Republica, di conservatione 247,249 Natura nostra ciuile dimostrata da Ari-Mutatione di gouerno nella Republica di stotele Roma 241 Negligenza cagione di mutatione di sta-Mutatione nello stato, de gli ottimati da to in vna Repub. Negotij distinti estere ordinati per diuciche proceda 261 Mutatione della Republica de'Lacedemo fo fine Nembrot primo in Soria loggiogò gli huo 241 Mutatione di Republica non in tutto, ma mini in alcuna parte 241 Nembrot cacciator valente Mutatione di Itato in Saragozza 248. Neonel viso, al Prencipe; cicatrice ne'mé & 255. bri, al fuddito, asiomigliata 140 Mutatione di stato nella Repub. di Corfù Nettono hauer insegnato l'arte del naui-1250 Mutatione della Republica di Tarentini. Niceforo Foca Imperator di Costantinopoli Mutatione di stato in Turia città di Gre- Nicea città di Bithinia fabricata in forcia 264 ma quadrata 357 Mutatione dello stato d'Atene 256 Nicia da che capo dissuadeua gli Ateniesi Mutatio della Republica di Tebani di sta- a non mandar l'armata in Sicilia 210 to popolare in quello di pochi 247 Nicolo vito di Gozzi auttore di questa Mutatione della Republica di Chio, di opera, Censore in Ragusi Rodi, di Megara, & di Cuma 257 Nicomede Rè di Bithinia lasciò herede il Mutatione de Lacedemoni di stato Aristo popolo Romano 288 cratico in popolare, & di popolare in Nobile cra appresso gli antichi, chi poste-Mutatione de Lacedemoni di stato Aristo Arittocratico Arithocratico Mutatione di stato in Argo 255 deua virtù Nobili ignoranti, ridicoli esfere. 377 Abide trianno presa Argo publico Nobili e liberi ester i urtuofi. duceditti 81 Nobili scelerati degni d'annouerarsi fra Nabide tiranno di Lacedemoni 18 1 bifolchi. Narzette Eunuco 386 Nobiltà, secondo bene in una Città Natura dell'huomo perche non forte e ue 159. Nobiltà non nasce da animo scelerato. Natura più perfetta dimostrar più ordi-32 - Mobiltà , & libertà terminate da uirtiì . Natura ricca & abondante 13 32 Natura oppressa da passioni 21 Norma della vita nostra Natura e costumi de' Barbari 14 Nouita nelle Republiche esser cosa per-Naturalarga & cortese una 38 vitiosa 194 Natura non fa cose imperfette 38 Numantia & sua distruttione Natura fiera dell'huomo domefficata 8 Natura fiera dell'huomo domesticata 8 Natura figliuola delle diuine cause 13 Natura ad ogni età prouede di cibo 38 Natura humana di prouede di cibo 38 Natura humana di prouede di cibo 38 Natura humana destata dal sonno letar- Oligarchica politia onde nasca 182 7 Oligarchia, nome preso in cattiua parte Natura à tutti hà provisto di nutrimenda gli antichi Natura prima fà l'imperfetto, & poi il & mezi perfettissima per il fine perfettissimo ne caua 371 Operatione, nella quale è ripotta la felici Natura diuentar regolata dalla pratti ta,quale ella sia 378 Operatione qualunque humana hauere Natura esser intenta alla generatione & il suo fine prescritto

na.

166

166

pres

167

167

Greci

167

maffi

193

ie ca-

290

ne del

brac

357

357

357

406 huma

405

405

inimo

405

406

e per-

395

402

uouer

405

406

i anı-303

de gli

404 Giouc

e sia ne

401

ions di

Bracco

a pesti

404

lide.

Mu-

littà.

er 110-

# TAVOLA

| н |                                                                                                                               | -   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Operatione perfetta presuporre buona & retta uolonta 341 Operationi intellettuali di due mante- re 327                        |     |
| ì | retta uolonta 341                                                                                                             |     |
|   | Operationi intellettuali di due mante-                                                                                        | (   |
|   | re 327                                                                                                                        | 1   |
| ı | I min tone informo al vero Casadillo Serie                                                                                    | 1   |
| ı | era al tempo di Arist.non buona 133                                                                                           | 1   |
| i | Opinione de' Platonici intorno la felici-                                                                                     |     |
|   | Opinione à fauor dell'usura punita come                                                                                       | 1   |
| 1 | heretica 48                                                                                                                   |     |
|   | Opinione de eli antichi del distribuiri                                                                                       | 14  |
|   | mavistraci, esser fa'l'2 157                                                                                                  | L   |
|   | Opinione antica cirea la felicità della cit                                                                                   | 16  |
|   | 1 ri 349                                                                                                                      | 18  |
|   | Opinione de gli Academici, & de gli                                                                                           | 1   |
|   | Stoici intorno la felicità 331.& 332<br>Opinioni diuerse quale sia miglior fine                                               | ı   |
|   | Opinioni diuerse quale sia miglior fine                                                                                       | 1   |
|   | di ordinatione di Repub. 344 Oracolo Frigio: Rege in seditionibuso- pus esse 166                                              | 1-  |
|   | Oracolo Frigio: Rege in leditionibus 6-                                                                                       | 1   |
|   | pus este<br>Oracolo, a gli Atenies di vincer i Medi                                                                           | 1   |
|   | con le mura di legno, come su interpre                                                                                        | 1   |
|   | tato 127                                                                                                                      | 100 |
|   | Oratio Cocle                                                                                                                  | ľ   |
|   | Orațio di animo fortissimo 336                                                                                                | 1   |
|   | Orationi da leggersi per diuenir persetto                                                                                     | 1   |
|   | Orationi da leggersi per diuenir persetto<br>oratore 398                                                                      | 1   |
|   | Orator de' Venitiani appresso Vladislao<br>Rè d'Vngheri 209<br>Ordine in Ragusi nel presentar le richie-<br>ste in Pregati 95 | 11  |
|   | Rè d'Vngheri                                                                                                                  | 1   |
|   | Ordine in Ragusi nel presentar le richie-                                                                                     | 1   |
|   | ste in Pregati                                                                                                                |     |
|   | Ordine tenuto da Nomani nei prononcia-                                                                                        | н   |
|   | re le condennaggioni 233                                                                                                      |     |
|   | Ordini proceder dalle cause diuine 18                                                                                         | ľ   |
|   | Ordini di Licurgo intorno 2 gli Efori ri-<br>presi da Aristotele 106                                                          |     |
|   | Ordini di Hippodamo intorno la discipli                                                                                       | ı   |
|   | Ordini di Hippodamo intorno la discipli<br>na civile                                                                          | 1   |
|   | Ordinatione de' borghi 15.& 16                                                                                                | 5   |
|   | Ordinatione ciuile dal più imperfetto ef-                                                                                     | -1  |
|   | fer proceduta, & come 271. & 373                                                                                              | 3   |
|   | Ordinationi di Falea inso fficienti . 87                                                                                      | 7   |
|   | Orfeo, che si tirasse dietro le selue, e che                                                                                  | -   |
|   | fermasse i fiumi, che habbiano uoluco                                                                                         | 2   |
|   | con ciò intender i pocti 402. & 403                                                                                           |     |
|   | Organi del corpo rozzi                                                                                                        |     |
|   | Origine de i tre stati delle politie. 182<br>Origine delle città                                                              | 5   |
|   | Origine de i gouerni del mondo                                                                                                |     |
|   | Oro & argento de' Sanniti tutto portato                                                                                       | )   |
|   | nel tesoro di Roma 219                                                                                                        | 91  |
|   | Ortogora & suoi figliuoli, tiranni appres-                                                                                    | ا   |
|   |                                                                                                                               |     |
|   |                                                                                                                               |     |

| so i Sicioni, durarono cento anni; e per                                                                                                            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| che - 300<br>Meruanza delle leggi uirtù nobilissima.                                                                                                |   |
| 283                                                                                                                                                 |   |
| Miglio Legislatore, e Rè de gli Elidi.                                                                                                              |   |
| Olfracismo appresso i Greci, & di chel                                                                                                              |   |
| auttorita Ostracismo magistrato in Argo,& in Ate                                                                                                    |   |
| tene<br>Oltracismi usar contra Tiranni, esser cosa                                                                                                  |   |
| lacina 16cl                                                                                                                                         |   |
| Orio di quanti danni cagione 392<br>Orio uirtuofo 393                                                                                               |   |
| Ottauiano volle hauere seco Atenodoro                                                                                                               |   |
| Eiloloto 871                                                                                                                                        |   |
| Pace ciuile Pace fecondo capo delle materie de i                                                                                                    |   |
| configli delle città  Pace effer principal cagione della giusta                                                                                     |   |
| Pace eller principal cagione della giusta<br>guerra 347<br>Pace da che capi persuader si possa 212                                                  |   |
| Pace da che capi pertuader il polia 212<br>Padre di famiglia assomigliarsi al Rè.                                                                   |   |
| 16                                                                                                                                                  |   |
| Padre di famiglia prudente, e discreto 44<br>Padri trascurati daranno conto innanzi il<br>tribunal di Dio                                           |   |
| tribunal di Dio<br>Padre di cinquanta figliuoli ritrouarfi nel                                                                                      |   |
| mondo nuouo 80                                                                                                                                      |   |
| Reuerendo P. Rafael Razzi Fiorentino 2-<br>mato dal Gozzi auttore 288                                                                               |   |
| Padre se sia tenuto di ragione à rinontiar                                                                                                          |   |
| l'Imperio al figliuolo 339                                                                                                                          |   |
| uoli, ester nemici di se stessi, & della pa                                                                                                         |   |
| Padri negligente nel far disciplinar i figli<br>uoli,ester nemici di se stessi, & della pa<br>tria<br>Padri,russiani di mal fare a i loro figliuoli |   |
| 150                                                                                                                                                 |   |
| Padri debbono infegnar le leggi della cit<br>tà alli figliuoli 283                                                                                  |   |
| Paese, sua natura, & qualità da cosiderarsi                                                                                                         |   |
| nel fondar una città 352<br>Palladio facro, magistrato appresso gli<br>Ateniesi. 232                                                                |   |
| Areniefi. 232<br>Pandora 237                                                                                                                        |   |
| Panetio tiranno di Leontini, & come elet                                                                                                            |   |
| to Papa Vrbano nel Concilio di Chiaramon                                                                                                            | l |
| te essortò i Prencipi Cristiani per l'ac-                                                                                                           | - |
| quitto di terra Santa 208 Parasio pittore antico 399                                                                                                | 1 |
| Paralio pittore antico 399 Parcità de la 185                                                                                                        |   |
| Par-                                                                                                                                                | - |

P. P.

Pa

Pa

Pa Pa

P: P:

Pa

Pa Pa

Pa Pa

### AVO Parsimonia tra priuati, ricchezza nel pu | Pausania tentò di leuar gli Esori, & Lisan Parte somministrativa dell'Iconomica 37 dro il magistrato regio appresso i La-cedemoni 24) Parti del mondo, che permettono la plura Pecore sono di molto vtile lità delle mogli. 80 Pecunia commutativa necessarissima. 43 2 arti della città 7 Pecunia nome vniversale 43 Parti della città Parchi non faceuano coniti con le donne Pedonome, censore de'giouanetti, ordinato da Licurgo Parti della Città non concorrenti per far Pelopida fatto Cittadino da vn. Rè di Per la politia, quali sieno 369 fia Parti nell'huomo, che sono esfetti della Penelope degna di memoria, per il lauovegetatiua, & della fensitiua 182 rar suo in lino Partemio lapidato dal popolo di Treues Perfettion dell'huomo è nell'animo. 4.85 Perfettione dell'huomo depeder da Dio.4 Parteni seditiosi appresso i Lacedemoni, Persettion dell'animo non cader sotto i mandati in Tarento. 262 sensi Partigiani douersi rimouer sotto gravissi Perfettione naturale dell'animo me pene nelle contese ciuili 270 Perfettione della uita ciuile 11 Partimento della città ordinata da Hip-Perfettion dell'huomo in che riposta 343 podamo ripreso da Atistotele 90 Persettione, & impersettione delle spetie Partimento de' terreni ordinato da Hippo delle politie de i pochi in che consista. damo ripreso da Aristorele 91 318 Pastori menar uita piaceuole 37 Persettione della Republica estere riposta Pastori & agricoltori più assomigliarsi a nella educatione de'Cittadini 390 Dio, che i Rè del mondo 312 Periandro che configlio diede à Trasibolo Pastori & agricoltori, & della loro natura contra i potenti 312.8313 164 Periandro tiranno de gli Ambraci 256 Passioni imbrattano l'animo 18 Periandro tiranno d'Ambracia per leg-Passioni dell'animo eccitatrici di gran gier cagione indi cacciato guerre 8 Periandro inuentore de i rimedi per con-Patienza d'Attilio 199 feruar la tirannide 296 Patrimonio publico appresso Ragusei. Pericle hebbe seco Anassagora Filosofo. Patrimonio publico appresso i Romani. Pericle, & sua ordinatione intorno al Cit-87 Patrimonij publici essere stati in tutte le Pericle Filosofo, & Oratore, come poco Rep. del mondo 219 conto tenne delle ingiurie di un igno-Patrocle Fliasio che ordine tenne nel muo rante. uer gli Ateniesi à porger aiuto a'Lace-Peritia pecuniatiua 204 Persia & Armenia non dar altra dote alle Patrone, nocchiero, marinaro, e peotta fodonne, che alcuni arnesi di casa 105 no nella naue con diuersi vefficij 137 Persona sauia, & uirtuosa non poter in ef Paulo Emilio 199 fetto esfer ingiuriata da un uile, & igno Paulo Emilio hauer distrutto settanta citrante tà d'Albanesi 295 Persone uirtuose non far altrui ingiuria. Paulo Emilio portò à Roma nell'erario 446 vna gran quantità di danari 219 Perturbationi dell'animo offender la quie Pausania Greco hauer ucciso Filippo Rè te della mente di Macedonia 291 Piazze de' mercati nella città Pausania 95 Pireo lungamente assediato da Hippoda-Pausania ripreso per hauersi attribuita tut mo ta la vittoria ottenuta contra Persi. 381 Pireo porto in Atene 90

; e per

Elidi.

di che

in Ate

245

er cola

165

392

393

odoro

87

.85

ie de i

. 211

giusta

347

212

Rè.

eto 44 anzi il

- 56

irli nel

tino a-

288 iontiar

339 rifigli

clla pa

8 391

gliuoli

ella cit

283

352

fo gli

232

237

meelet

287

iramon

er l'ac-

Par-

208

derarfi

fima

## AVOL

Pirro Re d'Epiroti cacciato d'Italia da Politia di pochi, & di molti facilissimi a Marco Curio 97 muouer le feditioni 240 Pilistrato hauer hauuto figliuolo dissomi-Politia di ottimati di quattro specie 193. gliante al padre 177 & 194 Pilistrato tiranno, & legge da lui fatta. 89 Politia di Candiotti conuene con quel-Pisistrato tiranno de gli Ateniesi, e come la de Lacedemoni 116 peruenuto alla tirannide . .... 287 Politia de Candiotti degna di riprensione Pilistrato tiranno i suoi sudditi tenne occu in due cose pati nel fabricar l'edificio in Olimpo Politia della quarta specie nello stato di Pisitrato, e figliuoli tiranni in Atene dura Politia di Cartagine come conuenisse con rono anni 35 Pisistrato tirauno in Atene, come peruen-Politia Calcedonese perfettissima e tranne alla tirannide 258 quillissima Pifistrato tiranno di Atene, perche scae- Politia Democratica come distinta dalla Pittaco legislatore Pittaco tiranno per elettione apprello i Politia di stato popolare di cinque specie Miteleni 167 190 Pittori antichi 399 Politia popolare più stabile di quella dei Platone perche cosi chiamato, detto pri-ma Aristocle 400 Politia popolare di quattro leggi hauer bi Platone in quel della Republica recitar - fogno 1973
Popinion di Pitagora 78
Platone statui pena a gli adulteri, & ordi- fa, & loro fine 285 no i matrimonis Platone maestro di Aristotele 77 de Platone legislatore 124 Politia conservar la sua integrità col tem Platone diligentissimo fondatore di Re- peramento 282.8 283 Platone nella sua Republica non la poc- pochi nel popolare 248.8 249 sia, ma i poeti di quel tempo, disprez-Politia di pochi di tre specie 317 Plebe aggrauata da ricchi riuolgersi alle to uicina allo stato della Republica 261 318 feditioni Plebe Romana non hauea affoluta licen- Politia regale stà bene, che habbia un ecza di crear magistrati 90 cellente nelle uirtu, che regni 165 Pò fiume grande in Italia Poesia collegata con la Musica 395 sio Poeti, chiamati santi da Ennio 396 Politie di uarie sorti Polibio 113 Politie di tre sorti Polibio sempre uoleua hauer un Filoso- Politie di sei stati secondo Aristotele, 190 Polibio Capitano di molta esperienza, e bio, & Dionisio Alicarnaseo, Cicerogouernator di Scipione 387 399 ni Policrate tiranno opere marauigliose fe- Politie non esser sottoposte à gli influssi Policleto pittor antico ce far in Samo per tener occupații sud de i segui celesti Polignoto pittor antico 399 gli antichi da quello, che fece Arist. 149 Politia gouerna a da molti communemen Politie diuerse, diversi hanno i cittadini re detta Rep. 264

pochi, ester simile alla tirannide 191 300 quella di Lacedemoni 290 Oligarchica 184 124 Politia di pochi, & sue specie 192 77 Politia popolare somigliante alla tiranni 94 Politia di Tarentini mutata dallo stato di 395. 8 396. Politia di pochi della spetie perfetta mol-353 Politia di Hippodamo legislatore Mile-132 87 Politie, e diuisioni di esse secondo Poline, Tomaso Moro, & Gasparo Contari-297 Politie perche diversamente divise, da

TAVOLAI Politie ranto piu perfette quanto ad una Popolare, & stato de' pochi ellere i principerfetta politia si accostano 229 pali-Politie gouernate da soli agricoltors in Popolare stato corrompersi per più cagio Grecia 313 ni, & qual sia la principale Politie come si cangino di uno stato nel-Popolare moltitudine essere di tre sorti l'altro 240.8 241 312 Poliție popolari, & di pochi solite cacciar Porte della città quali esser debbano 363 i potenti 165 Porte della città 359 Politica fià le scienze prattiche 93 Porti di Genoua & di Palermo effer fatti Politica, come trattar fi deue . . . 3 dall'arte Politica Simmetria 74 Porti di Messina & di Marsilia esser natura Politico stato, diviso nelle sue parti singolı lari 282 Porti naturali megliori per le naui, che gli Politico culto 22 artificiali Politico dominio più nobile del despoti- Possanza & prudenza parti conuenienti al Politico non douer dar precetti sopra la Possessioni di che misura debbano ester tirannide,e perche 307 307 per beneficio della città 81 378 Potenza pratrica & attiua 330 Politico ordine Pollo, e su nascimento, & nutrimento 38 Potenza di suprema auttorità, & di magi-Pompeo si compiacque di Posidonio Filo strato appresso Romani 225 87 Potenza ragioneuole deue essere nell'huo-Pompeo doppo uento l'Oriente, andaua mo alle scuole di Rodi 362 Potenze organiche del senso Pompeo Magno, Brutto, e Cassio essere tta Potenze inferiori chiamate sensitiue 376 ri di animo generosi 288. & 292 Pompeo hebbe il carico della guerra Pira ti cacciati via per conservatione de'pren tica per cinque anni 71 Pontifice Massimo, ordinato in Roma da Poueri facilmente in una città si corrompo cipi Numa Pompilio 322 no Pontino Capitano, & suo configlio dato à Poueri esser in gouerno nello stato popola Popolo di ogni città di Grecia hauca il Pouerta per necessità, & per uoluntà, come 246 re,esser bene 257 popolo Ateniese vittorioso contra Medi in Pouerta uoluntaria non deue mai esser troduste lo stato popolare 128 esclusa dal gonerno publico popolo ha intiera possanza nella Republi Pouerta pericolosa ne'magistrati quale sia Popolo Carcaginese à richiesta d'Anniba Prattica prender la regola dalla ragione 78 le abbreuiò il tempo à giudici 71 Popoli di corpo robusto, & di animo ottu Prattica di che forza: & ricercarsi nel ben 364 operare Popoli Settentrionali ritener nelle parti Predicamenti & cinque universali da apinteriori più fortemente il caldo, che li prendersi prima, che si entri nella prio-364 ra, posteriora &c.di Aristotele Popoli Settentrionali perche habbiano Pregati Consilio in Ragusi grosso lo spirito 365 Premio & pena, due colossi in una Repu-Popoli sotto il mezo giorno nell'Asia gra di d'ingegno, ma di animo timidi 366 Prencipe douer fauorire gli agricoltori blica Popoli della Grecia liberati dalla tirannia di Filippo, col loro molto gridare, Prencipe difforme saceuano cader i corui à terra 287 Prencipe buono sa buon suddito Pren-

isimia

:ie 193

quel-

nhone

stato di

191

ille con

1 120

e tran-

- 125

ta dalla

184

e specie

ella dei

auer bi

TOUST?

shi uitio

tiranni 3 3 1 5

coltem

2.8 283

ftato di 8.& 249

tta mol-

epublica

ia un ec-

re Mile-

87

132

tele 190

ido Poli-

Contari-

li influssi

302

iuise, da

Arift. 149

cittadini

Poli-

148

116

## TAVOLA

| 2 3 2 2 2 5 V                                |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prencipe giulto ordinato da Dio 16           | tati 35                                       |
| Drencine come nadre dee gouernare 1611       | rencipi ignoranti e maligni, intopporta-1     |
| Dencine delicaro non ha fuddiri affettio-    | bili 54                                       |
| mari                                         | rencipi utando atti di crudelta uerio peri    |
| Deen rine humano con fiedditi                | ione nobili, logitono ipelio riccuer granj    |
| Drancine e fuddiro deono effer partecipil    | danni                                         |
| delle uirtu                                  | Tenerpt divertimina or agnorit arpetto        |
| Drencine inginito 31                         | 284                                           |
| Dean sina & Granirei                         | rencini antichi lempre uoicuano leco uni      |
| Drongine che considerationi, hauer debbal    | filototo 861                                  |
| muima che prendi una guerra 2881             | Prencipi douer attender ad udir i hiolohi     |
| Dreucine come posta ester uero . & ingiu-    | 228                                           |
| 1241                                         | rencipi e ludditi per natura 24.00 251        |
| Prencipe di ben ordinata Republica che       | Prencipi riueriti come Dei 18                 |
| uirtu debba hauere 138. &139                 | Prencipi ordinati da Saione in Atene di       |
| Prencine che considerar debba nel metter!    | tre cialli                                    |
| affedio ad una città 81                      | Prencipato come conterir li debba in una      |
| Prencipe divino, & sue uirtu 18              | Rep. secondo Arist.                           |
| Prencine eller megliosche domini con leg     | prencipato, e loggettione doue li trout 271   |
| gi-che fenza                                 | prencipato del marito alquanto limile all     |
| Drencine che cosa il faccia degno di tal nol | dominio politico                              |
| ma 1140                                      | prencipato le e da darín lecondo la ultru pol |
| Prencipe come specchio dec essere al po-     | tente à la luar la citta 100. 161             |
| 140                                          | principato non conuentra ne alla moititu-i    |
| Prencine attimo in quali cafi fia meglio     | dine, ne at riccht, ne at uirtuch in una      |
| che egli domini che la legge 174             | Republica                                     |
| Prencipe, che prudenza uli ne cali non       | prencipato e loggettione tra marito e mo-     |
| compress da leggi                            | glie, padre e hgliuolt 531                    |
| Prencipe per le ingiurie fatte a persone ho  | prencipato uguale al tirannico 107            |
| norme perdertalhora e usta eltato 201        | prencipato del marito non ha piena poue       |
| Proncine le leggi nelli giudicii. & nel go-  | Ita 541                                       |
| norma mirar delle 170                        | preficipato di un toto dipender da Dio        |
| Prencine in una Republica quando le gli      | 165                                           |
| convenga ampia e funrema auttorità           | prencipato de Senatori Lacedemoni era in      |
| 1779 8 172                                   | numero di 24                                  |
| Prencine, che lascia parenti successori nel  | prencipato lignorite, quale lia               |
| regno co' proprii figliuoli, è mal conti-    | principato politico non ener tongato nei-     |
| gliato                                       | l'eccellenza di ogni bene 158                 |
| Prencipe quale egli è, rali nengono ad es-   | Principato politico, e despotico 25           |
| ser i sudditi 280                            | prencipato se è da compartirsi secondo l'ec   |
| Prencipe supplisce, doue manca la legge      |                                               |
| 160                                          | citta                                         |
| Prencipi modesti & clementi 279              | prencipato col nome di configlio douer ha     |
| Prencipi non douer effer facil ad accettar   | l nere, to trato poporare 309                 |
| foraltieri 251                               | prencipato di lungo tempo, manime con         |
| Principi deono effernobili di animo 122      | molta auttorità pericolofo 309                |
| Prencipi dell'Afia tributarii ai Rè di Per-  | prencipato di Configlieri in che stato di     |
| 1 612 220                                    | Republichen ritrout                           |
| Prencipi robust i di corpo                   | précipato douer esser distribuito alla mol    |
| Prencini che lono fimili à Dianilio tir an-  | l ritudine secondo Aristotele 162             |
| no di Siracola                               | p prencipato di due forti 173                 |
| Prencipi com metter la despositica ai depu   | Prencipato naturale del mondo 165             |
|                                              | Pren-                                         |
|                                              | Field                                         |

### OL A A Prencipato de' Turchi di che natura siap pero,secondo platone 141 prudenza ester accompagnata dall'inge-Prencipato politico 174 gno, ragione, intelletto, discorso, & giuprencipati è seruitù hauer origine dalla na Ititia 138 tura 34 prudenza & suoi usticij secondo platone prencipati disterenti per la disserenza de' 139 Sudditi 33 prudenza & coraggio richiedersi in un go prencipati, doue bisogna prudenza non do ucrnatore uersi dare à sorte 309 prudenza seruir alla sapienza 328 prencipati due sono compresi nell'anima prudenza di Cincinnato prudenti, e non i ricchi debbono gouernar prencipati, prendersi per li magistrati. le città 178 publico ricco senza misura, privato con prencipati nella Repub. debbono conoscer mifura le conditioni de'cittadini 351 publio Sulpitio confole in che maniera si prencipati distinti secondo la loro forma sforzaua di muouer il popolo alla guer ra contra Filippo 208 prencipati molti effercitarsi da un solo publio Filone dittatore 95 nelle piccole città, essor sopportabile VALITA più facilmente si muta nel 226.8 227 mezo, che nell'estremo 304 Quantità & qualita de'cittadini coprencipati di due sorti presontione di alcuni ignoranti nel prenme s'intenda der i magistrati 234 Quarantia criminale magistrato appresso 201 pretura appresso i Turij, che dignità fosse 1 Signori Venitiani 266 Questori appresso i Romani haucuano la pretore Romano uestiuasi di porpora nel cura delle entrate publiche pronontiar le condennaggioni, & che Q.Cincinnato 320 forma di parole usasse 233 Q Curtio, detto un'altro Achile 199 principio di Politico culto 337 3.& 60 Q. Ligario esfer rimasto in estiglio doppo priuato più ricco d'il publico, e cosa ad la unttoria di Cesare una Repub.pericolosa Proconsultore Proportione tra il Rè & il suddito Proportione tra il suddito il suddito Proportione tra il suddito il suddito il suddito il suddito il suddito proprio della liberalità è donar il proprio, lentissimo enon l'altrui 67 Ragionare intorno al culto politico proueditori, magistrato appresso Ragusei, Ragionamento ciuile & sua auttorità 232 Ragione moglie legitima dell'animo prouidenza & intelligenza parti della Ragione naturalmente signora dell'appe-139 provincia se sia meglio esser gouernata da Ragion di stato di Giouanni Botero Bene tito ottimo Rè, ò da ottime leggi 168. & of ferre Ragioni di Aristotele contra l'opinione di provisioni di biade necessarie in una Re-Socrate publica 97 Ragunanza de gli huomini, chiamarsi cit prouisioni di migli fatte da Ragusei antica tà mente 97 Ragunanza rinchiuder in se tutte le altre prudenza mercantile per far acquisto di locietà . danaro, in che si fia Ragunanza ciuile regolata dalle leggi prudenza uirtu necessaria in un prencipe 10 Ragusi hauer più belli e più commodi siprudenza fenza giustitia, callidità 138 prudenza uirul fola, conueniente all'Imti nel suo dominio di quello in che è essa città 354 Ra-

35

orta-

54

fo per

rgran

Spetto

co un

86

ilosofi

.8 25

ene di

in una

ui 27

aile al

54

irtů po

50. 161

oltitu-

in una

151

e mo-

53

1 107

ia pode 54 la Dio

ii cra in

to nel-

ndo l'ec

o delle

ouer ha

me con

stato di

alla mol

Pren-

108

173

25

761

309

309

230

162

173

165

128

18

# TAVO-LA

|                                                                             | -     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ragusi abondante di naui 354                                                | Rè    |
| Ragus solena mandar i findici fuori della                                   | Re    |
| cirrà per riconoleer i portamenti de i                                      | 1/0   |
| Deagimenti 218                                                              |       |
| De mil non ust didar nit di mille ducati                                    | Rè    |
|                                                                             |       |
| Ragusi ha pochi, che attendono alle buo-                                    |       |
| ne lettere                                                                  | R     |
| Ragusi circondata di uicini monti alpestri                                  | (3)   |
| 212                                                                         | Re    |
| Dagusei per la gran quantità di naul, lliu-                                 |       |
| A I Donente, & in Leuante 354                                               | R     |
| Dagulei ha maggior parte del territorio                                     |       |
| Lauren hannto in dono                                                       | IK    |
| lp à eributarii de' Romani 220                                              |       |
| De tributarii a Dauid 220                                                   | K     |
| De che cost sia secondo Hocrate 286                                         | K     |
| Reellere come Dei fragli huomini 286                                        | K     |
| IRè Vnoheri, Rè di Bolna, & Duchi di Ser-                                   | IK    |
| uia hanno donato a Ragulei la maggior                                       | 1     |
| narte del teritorio 220                                                     | 1K    |
| De d'Inghilterra nell'accommodamento                                        | 2     |
| del Papa con li prencipi d Italia hauer                                     | K     |
| farro metter, the non li toccalle il patri-                                 |       |
| monio della corona di Franza 219                                            | IL    |
| Rèper eccellenza di uirtù deue hauer ta                                     | D     |
| suprema auttorità 284                                                       | R     |
| Rè di Persia hauer hauuto tributarij i pris                                 | 2     |
| cipi dell'Assa<br>Rè di Persia per cagione del figliuolo ri                 | - R   |
| belle, trauagliato dal Turco                                                | 6     |
| Rè, che sempre sia persetto è impossibil                                    | eR    |
| 110                                                                         | R     |
| Rè, & loro heroiche conditioni 28                                           | 6     |
| Rè creato con piena auttorità per conser                                    | -     |
| 1124 2 (1772                                                                | A I A |
| Rè gouernar, come Iddio l'universo 16                                       | 6     |
| IRè chi fiano                                                               | 7     |
| Rè con che conditioni era eletto apprell                                    | 0     |
| gli anticht                                                                 | 7 1   |
| Redi Persia non permetteuano à laut at                                      | 2     |
| nidarli nei loro paeh                                                       | 4 1   |
| Rè & monarchi in un gouerno                                                 | 0     |
| IR c. Semidei & Joro auttorità                                              | 711   |
| Decome Chi da dimandar a 1110 . IC                                          | 001   |
| IR é superiore à sudditi per amore                                          | 41    |
| Rè come sia superiore a sudditi                                             | 4     |
| Rè, & modo col quale era eletto da Cart                                     | 2     |
| gineli-riprelo da Arift.                                                    | 100   |
| Rè purche giustamente regni in qualui<br>que modo sia tale, è degno del non | nel   |
| que modo na care, e degno del non                                           | -     |
| 168                                                                         | -     |
| - I - I                                                                     |       |

| O L A                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Rè, & sue qualita, ò costumi 168                                             |
| Rè, & Idea del uero Rè                                                       |
| Rè Agrippa hauer essortato i Giudei à no                                     |
| ribellarsi 211                                                               |
| Rè, & suo ufficio                                                            |
| Re in diverse maniere e per diverse cause                                    |
| ascender à questo grado 163                                                  |
| Rèquali conditioni lo facciano degno di                                      |
| questo nome 242                                                              |
| Rè de Turchi, perche è detto gran Signo-                                     |
| 775                                                                          |
| Rè di persia, si dilettauano di ascoltar la                                  |
| Musica 2041                                                                  |
| Musica<br>Rè ester verso i sudditi, come i padri uer-                        |
| fo i figliuoli 294                                                           |
| Rè douer esser come un Dio in terra                                          |
| Rè essere come padri, & pastori 288                                          |
| Rè Maumetano crudele                                                         |
| Rè de'persi superbissimi, & crudelissimi.                                    |
|                                                                              |
| Rè di Tenesme, & di Marocco crudeli                                          |
| Re di Tenenne, & di Maiocco ciuden                                           |
| 366                                                                          |
| Rè giusto, suo ufficio è di difender gli op-                                 |
|                                                                              |
| Rè anticamente, creati per qualche fegna<br>lato beneucio fatto à popoli 284 |
| Rè. & tiranni come differenti                                                |
|                                                                              |
| Rè de'Macedoni, Lacedemoni, & Molof-                                         |
| fi 285                                                                       |
| Rè di portogallo coi trafficchi d'Etiopia                                    |
| hauer riemptuto l'Europa                                                     |
| Rèbuoni, e giusti Codro, & Moise 294                                         |
| Rè Francesco primo in Franza hauer affe                                      |
| gnato le giudicature, à chi più offeri-                                      |
| ua 274                                                                       |
| Rè di Spagna, Francia, Inghilterra, & al-                                    |
| tri, non esser lecito a sudditi di amaz-                                     |
| zargli, quantunque ribaldissimi, e cru                                       |
| delissimi fusiero                                                            |
| Rè priuati del regno, & della uita per uo-                                   |
| lere imporre grauezze 22 1                                                   |
| Rè ester somigliante ai Rettori delle Rep.                                   |
| de gli ottimati<br>Rèbuoni, & giusti, chi siano hoggidi                      |
| Rébuoni, & giuiti, chi nano noggiai                                          |
| 294                                                                          |
| Regia monarchia esser à sembianza del                                        |
| padre di famiglia<br>Regia podestà fantissima appresso i Lace-               |
| - Regia podesta iantinima appreno i Lace-                                    |
| demoni                                                                       |
| Regia podestà chiamata, Ducatus bello-                                       |
| e rum                                                                        |
| Regia podestà appresso i Candiotti, & suo                                    |
| ufti-                                                                        |
|                                                                              |

### V A 116. & 117 Itara popolare 153 Regno di Molossi, & di Lacedemoni per- republica romana pacifica sotto il gouer che più stabili de gli altri 295 no di un solo, trauagliata sotto il gouer Regno e tirannide, che differenza sia frà no di molti di loro 284. & 285 Republica nomana divisa in 35. tribu go-Regola di ben operare dell huomo dipen uernata per tribu 191 der dall'intelletto specolatino 341 Republica Romana era un stato popolaris-Republica d'Atene diuisa in dodici tri- simo 126 bu 191 Republica Romana nel gouerno de i dieci Republica Ateniese hauer hauuto in uso huomini entrò nello itato della quarta di cauar à forte i magistrati 235 specie de i pochi Republica d'Atene la più popolare del Republica Romana perche uenuta à fine 78 177 Republica Ateniese come ben sù modera Republica Romana era come fanciulla nel ta da Salone, e che maniera egli tenne le culle a tempi d'Aristotele 129 Republica Ragusea, gouerno Aristocrati-Republica di Calcedonia, Aristocratica, co, di nouecento anni Democratica, & Oligarchica 125 Republica Ragusea con humilta, & patien-Republica de'Cadiotti più antica di quel- za si mantiene la di Lacedemoni 113 115 Republica Ragusea in successo di tem-Republica Cartaginese era d'ottimati. po ridotta sotto il gouerno de nobili. 120 Republica Cartaginese per alcuni statuti republica ragusea da che stato habbia ha 201 inclinaua più allo stato popolare 120 uuto principio Republica di Durazzo, come mutasse sta Republica Ragusca di stato Aristocratico. Republica di Lacedemoni dannificata republica ragusea imitatrice della Veneper la uita scostumata de serui, & delle tiana donne 98 Republica Venetiana essemplare di gouer Republica di Lacedemoni fondata da Lino fanto & diuino curgo nello stato popolare 154 Republica Venetiana, e Ragusea Republica di Lacedemoni ordinata secon republica Venetiana idea della ragusca. do l'oracolo d'Apolline durò 500. an-153 Republica Venetiana, & ad imitatione di Rep. di Lacedemoni di Aristocratico stato questa la Ragusea, cauar à sorte i magimutata in popolare, & al contrario 153 Atrati Republica di Lacedemoni di gouerno mi Republica Venetiana, & Ragusea per la ordinatione loro diuina non hauer parepublica de Lacedemoni per le discor-196 tito mai mutatione die mantenutasi 110 Republica felice è, quando gouernano i Republica de Lacedemoni, & de'Candiot Filosofi tiuicine di tempo 86 115 Republica perfetta, & sua diffinitione se-Republica di Locresi perche durò lungacondo Aristotele mente 95 Republica di due maniere republica de Maliensi essere stata la pri- republica, esser nome generale, che conma appresso i Greci 202 uiene a tutti i tre stati Republica Romana cangiata in parte. Republica è quella durabile, doue si man-Republica Romana maggior quantità di Republica inuecchiata corre rischio nel tiene il giusto terreni riceuè da Marco Curio, che non muouer i suoi fondamenti fecero i priuati recero i priuati Republica romana in che tempo non sia no à gradi honorati Republica si guasta, quando i uili ascendo 125 Repu-

168

168

ànô

211

167

ause

163

no di

242

gno=

17 ar 12

uer-

294

TOI

288

336

fimi.

udeli

li op-

288 fegna

284

290 lolos-

285

tiopia

294 er alfe

offeri-

274

,& al-

i.e cru

er uo-

221

e Rep.

285

oggidi

za del

167

i Lace-

95

bello-

uffi-

117 i,& fuo

### A Republica, se è meglio che uno in essa ditone uersi ufficij esterciti, ò che da diuersi sia- republica del Mondo 126 Republica, & cose in essa specialmente de no esfercitati Republica se habbia da durare, ò nò, conofferuarfi gietturar si può dall'educatione de si- republica perfetta conservar la città e la uita de' cittadini 390 Republica deue riceuere al gouerno i ric- Republica diuisa da platone in sette spegliuoli chi,e poucri uirtuofi al gouerno 121 cie 148 325 Republica 157 Republica che cosa sia Republica ester mistura di pochi & di mol Republica ottima semplicemente, & ottima secondo il conceduto 181 193.195 Republica, di cinque maniere fece Plato- republica non è, doue non preuale la legne in quello de legibus 148 ge Republica, & della parte di lei chiamata Republiche, Cartaginese, Candiotta, & de Lacedemoni molto somiglianti 120 231 giudiciale Republica, sua perfettione in che consista Republiche esser di tre stati Republiche per qual fine siano state ordi-Republica è beatificata dalla pace & dalnate 348 Republiche da principio effere fatte fatte Republica non esser perfetta, quella che da huomini essercitati nelle armi 202 la libertà 348 Republiche esser gouerno più sicuro & più hà per fine la guerra Republica non douer lasciar occuparle dureuole maggioranze per forte, ò per danari Republiche perche per lo più fiano ò popolari, ò oligarchiche Republica, e sua diffinitione secondo Ari- Republiche nello stato de pochi Republica, & le tre cose in essa, da quali le cose 79 203 Republiche deprauate di quattro specie se dipende il bene, ò il male Republica ester gouernata da cittadini di condo platone Republica di perfetto stato douer esser tar delle leggi 95 composta di diuersi gouerni 74 nepubliche, de gli Ateniesi, Lacedemoni, Republica corrompersi per la poca instrut & Romani essere state popolari 153 tione, & inosseruanza delle leggi 283 Republiche di Romani, Fiorentini, Senesi, Republica non douer aprir la itrada dil e Pisani peruenir ai magistrati per uia di da- Republiche di Luca, di Alborgo, & di Ne-274 rimbergo 65 Republica di Giouanni Bodino Francese Republiche antiche Republiche de'Samij, Corcirij, Rodiotti, e Gnidij cambiate in aristocratia 65 Republica reale e popolare Republica di platone più popolare di qua republiche composte in forma aristocrati 78 ca,stabili lunque altra Republica prender fondamento dalli co- republiche uarie e diuerse nel mondo 65 273 Republiche cangiate in monarchie per gli stumi della giouentu Republica, a chi uuole ordinarla bene, ufficij di lungo tempo che cosa sia necessaria 374 republiche più amate di quel, che siano 193. & 194 gli altri stati Republica, & sue parti Republica se è meglio che gouernata sia republiche composte in sorma aristocrati da molti perfetti, che da un tale 170. & ca Republiche conseruate illese per l'unità de'cittadini e soldati Republica da Platone come diuisa 90 nepublica, e sua diffinitione secondo Pla- Republiche prime in Sicilia essersi mutate dallo

Re

R

R

R

R

R

R

R

R

Re

R

R

Ri

Ri

Ri

Ri

Ri

R

R

Ri

R

Ri

### A 0 L dallo stato di pochi in tirannide 302 Ricchezze eccessine, & ponertà estrema Republiche mutate in monarchie in una Republica, cagione di seditio Republiche date alle armi estere state fani cili d convertirsi in tirannide 346 Ricchezze vere Republiche imperfette esser, la popolare, Ricchezze souerchie antica peste della & quella di pochi Republica Republiche diuentar felici, e beate per la Ricchezze è pouerfà diuister estentialmen iapienza te lo stato popolare, e di pochi 184 329 Republiche cangiar stato per uia di forza Ricchezze di Marco Crasso apprezzate & d'inganno 256 sei milioni d'oro Republiche tramutarsi facilmente in quel Rimedij per conservare lo stato di pochi lo stato di gouerno, al quale più inchi-318.8319 ened open's no naho 264 Rimedij per le seditioni 85 Republiche gouernate da i figliuoli delli Rimedi, per tener in pace una ben ordi-18 nata città Republiche, di Creta, di Sparta, & di Ate Rimedij per la sicurtà e sermezza dello ne, intente a far buoni i cittadini 145 stato popolare Republiche diuenute scandalose per la di Rinaldo de gli Albizi bandito da Fiorenuisione ugual de'campi za, messe essa citta in gran pericolo 245 Republiche di continoue gare, & risse. Risposta dell'oracolo d'Apolline à Socrate Republiche ottime 18 Riprensione vana di Aristotele intorno la Rettori delle città perpetui 69 legge di Licurgo Ribellione senza rimedio appresso Car- Robusto di corpo di rado eccellente nelle taginesi 122 virtu Ricardo Rè d'Inghilterra donò la cittadi-Rodiotti fecero gli Ateniesi loro Cittadinanza a forastieri habitanti in Londra ni; e gli Ateniesi i Rodiotti 143 1144 Romolo diuise la Rep. Romana in tre ordi-Ricco senza uirtu , honorato dire non si ni omun 13-11-11-190 può Romulo assegnò una parte di terreni al pa Ricchi diuenuti poueri in una Republitrimonio publico 219 ca, sogliono riuolger l'animo alle sedi-Roma edificata di figura quadrata tioni 260 8 357 Ricchi uirtuofi che poueri uirtuofi stan-Roma in maggior pericolo doppo destrutno assai meglio al gouerno della Reta Cartagine, che prima, secondo Scipublica 122 pion Nascica Ricchi di souerchio, & poueri ester poco Roma hauer sette colli assettionati al prencipe, & alla patria. Romani lasciati heredi da diuersi Rè nelli regniloro. Ricchi pertimor di un'aspra sentenza con nomani haueuano diuersi nè tributarij. citati in Rodi 247 220 Ricchi abondano di cose necessarie 41 Romani quanto poco auanzassero di for-Ricchi honorati, sono di scandolo al potezza i popoli Occidentali & Settentrionali Ricchi non esser ragioneuole, che habbi- Romani uniti guerre intestine non proua-274 no l'auttorità suprema 'ISI uano Ricchezza della città esser la giustitia, & nomani per diuertire la plebe dalle sedila grandezza dell'animo 178 tioni, che usassero di fare Ricchezze quan nerui della città, e primo Romani & Atenien copionifimi di schaui Ricchezze esser per la conservatione del Romani& Lacedemoni gloriosi nel convi 150 tar insieme 68 Roma-

145

ite da

193

aela

197

Spe-

148

157

otti-

a leg-

156

12,&

1 120

182

ordi-

145

fatte

201

& più

202 ò po-

200

193

79

148

99

lo mu

moni,

1153

Senesi,

di Ne.

65

165

65

65

65

tocrati

do 65

per gli

e siano

264

stocrati

mutate

dallo

71

l'unità

75

iotti, e

a del-

ccie fe

# TAVOLA

| Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esfer la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col san- gue s'illustra 377 Saper persetto non nell'intender in com- mune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi possa Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapienta beatifica la mente, e sa persetta la specolatione 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli soc 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza esfer habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua s sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 202 Sardanapali dar non possono testimonian 202 Sardanapali dar non possono testimonian 202 Sardanapali dar non possono testimonian 203 Sarimatia & sue regioni 364 Satirno fratello di Clearco Tiranno di He- raclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 364 Satirno l'arte del seminare hauer insegna to in l'arte del seminare hauer insegna s sui fino delle uille douersi chiamare per pouernar le Città 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | н |                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|--------|
| creatione de'Tribuni, & dei Decemuiri 218  Romani uindicatori di Tiranni oppressori delli loro confederati 287 Romani tutti i danari acquistati nella guer ra portauano 2 Roma nell'erario 219 Rubatori dell'erario publico 44.8 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28 C Acerdoti di che eta, & in che occupar si deono Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esser la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.8 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col san- gue s'illustra 377 Saper perfetto non uell'intender in com- mune,ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posia 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta la specolatione 327 Sapienza, grima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli sce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli sce 327 Sapienza, prima filoso | l | vomant confultarono lungamente nella        | Sco    |
| Romani uindicatori di Tiranni oppressori delli loro confederati Romani tutti i danari acquistati nella guer ra portauano a Roma nell'erario 219 Rubatori dell'erario publico 44.8 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28  Acerdoti di che eta, & in che occupar si deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esser la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321. & 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non uell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posta 327 Sapienta beatifica la mente, e sa perfetta la specolatione 327 Sapienta, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua spoenza prima sul odi uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 327 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i stri tii 329 Salda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ł | ressione de Tribuni. & dei Decemuiri        |        |
| Romani uindicatori di Tiranni oppressori delli loro confederati 287 Romani tutti i danari acquistati nella guer ra portauano a Roma nell'erario 219 Rubatori dell'erario publico 44.8 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28 C Acerdoti di che eta, & in che occupar si deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esfer la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.8 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posta 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientea beatisca la mente, e sa perfetta la specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sapienza conduce all'acquisto del uero 329 Sazienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 329 Sazienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 22 delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i critti 329 Salda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŀ |                                             | Sc     |
| delli loro confederati Romani tutti i danari acquistati nella guer ra portauano a Roma nell'erario 219 Rubatori dell'erario publico 44.% 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar 28 Acerdoti di che eta, & in che occupar si deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio ester la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321. & 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uittù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si possa Sapiente chi chiamar si possa Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta la specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli sce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. 327 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporta vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 22 delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Sariro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 367 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i striti 329 Scalda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı | 218                                         | 36     |
| ra portauano a Roma nell'ertario 219 Rubatori dell'erario publico 44.& 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28 Acerdoti di che eta, & in che occupar si se deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio ester la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi posta 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta 1a specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se 12 sepienza, e se s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı | Romani uindicatori di Liranni opprenori     | 20     |
| ra portauano a Roma nell'ertario 219 Rubatori dell'erario publico 44.& 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28 Acerdoti di che eta, & in che occupar si se deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio ester la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi posta 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta 1a specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se 12 sepienza, e se s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı | delli loro confederati 287                  | Sci    |
| ra portauano a Roma nell'ertario 219 Rubatori dell'erario publico 44.& 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28 Acerdoti di che eta, & in che occupar si se deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio ester la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi posta 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta 1a specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se 12 sepienza, e se s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı | - manituri i danari acquistati nella guer   | 1      |
| Rubatori dell'erario publico 44.% 145 Rustichi di corpo poco atti a gouernar 28  Acerdoti di che eta, & in che occupar si Scacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96  Sacerdotio esser la più eccelléte parte del la Città 371  Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321. & 322  Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177  Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377  Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343  Sapiente chi chiamar si posia 327  Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatisca la mente, e si perfetta la specolatione 327  Sapienza, & suo ussicio 327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327  Sapienza conduce all'acquisto del uero . 327  Sapienza esser habito nobilissimo 197  Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporta tolto di uita 292  Sardanapali dar non possono testimonian 22 delle uirtù morali 442  Sarmatia & sue regioni 364  Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 320  Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377  Saui non acquistar gloria, doue regnano i striti 329  Scalda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı | Romanitutti i danar de quell'erario 210     | Sci    |
| Acerdoti di che eta, & in che occupar fi deono Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esser la più eccellete parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non uell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posia 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta 1a specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. 327 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satirno fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i critti 329 Sealda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ĭ | ra portauano a Roma nen etario              |        |
| Acerdoti di che eta, & in che occupar in deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio eser la più eccellete parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321. & 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 378 Saper persetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posia 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa persetta 1a specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Si 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Si 327 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua s sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar-non possono testimonian 2a delle uirtù morali 3442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 329 Saui non acquittar gloria, doue regnano i striti 329 Scalda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l | Rubatori dell'erario publico 44.00 145      |        |
| Acerdoti di che eta, & in che occupar in deono 371 Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio eser la più eccellete parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321. & 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 378 Saper persetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posia 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa persetta 1a specolatione 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Si 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Si 327 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua s sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar-non possono testimonian 2a delle uirtù morali 3442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 329 Saui non acquittar gloria, doue regnano i striti 329 Scalda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | Rustichi di corpo poco atti a gouernar. 28  | 1      |
| Sacerdoti deono hauere la parte dei terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esser la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321. & 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col san- gue s'illustra 377 Saper perfetto non uell'intender in com- mune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamars si posta la specolatione 327 Sapienta beatifica la mente, e sa perfetta la specolatione 327 Sapienza, prima filososi far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososi far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososi far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza esser la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser la potenza intellettiua, 377 Sapienza, prudenza, esser la potenza, intellet- to posser la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser la potenza intellettiua, 375  | l | Acerdori di che eta, & in che occupar fi    | Sc     |
| Sacerdoti deono hauere la parte del terre ni nelle città bene ordinate 96 Sacerdotio esser la più eccelléte parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe sigliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col san- gue s'illustra 377 Saper persetto non uell'intender in com- mune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamars si possa Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa persetta la specolatione 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filososa far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero 327 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assiri per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian 2a delle uirtù morali 364 Saturno saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i critti 329 Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l | deono : 371                                 | Sc     |
| ni nelle città bene ordinate  Sacerdotio esser la più eccelléte parte del  la Città  Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre.  321.8; 322  Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177  Sangue con la uirtù; non la virtù col san- gue s'illustra 377  Saper perfetto non uell'intender in com- mune,ma in particolare consiste 343  Sapiente chi chiamarsi posta 327  Sapiente,inuestigator del uero 329  Sapientia beatisca la mente, e sa perfetta 1a specolatione 327  Sapienza, prima filososi far l'huomo seli ce 327  Sapienza, prima filososi far l'huomo feli ce 327  Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327  Sapienza esser habito nobilissimo 197  Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292  Sardanapali darnon possono testimonian 2a delle uirtù morali 442  Sarmatia & sue regioni 364  Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 540  Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377  Saui non acquistar gloria, doue regnano i tritti 329  Scalda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I | 1 I-ano hauere la parte dei terre           | Sai    |
| Sacerdotio esser la più eccellète parte del la Città 371 Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre. 321.& 322 Salomone hebbe figliuoli non à se simili nelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper perfetto non nell'intender in commune,ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi posta 12 sapiente chi chiamarsi posta 12 sapiente chi chiamarsi posta 12 sapiente de consiste 327 Sapiente chi chiamarsi posta 12 sapiente de consiste 327 Sapiente chi chiamarsi posta 12 sapienta beatifica la mente, e sa perfetta 12 sapienta, & suo usficio 327 Sapienza, prima filososta far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filososta far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i tritti Saui non acquistar gloria, doue regnano i tritti Saui sindra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ | Sacerdott deono naucre la parce del certe   | C      |
| Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre.  321. & 322  Salomone hebbe sigliuoli non à se simili nelle uirtù 177  Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377  Saper perfetto non nell'intender in commune,ma in particolare consiste 343  Sapiente chi chiamar si posia 327  Sapiente,inuestigator del uero 329  Sapientia beatistica la mente, e si perfetta 1a specolatione 327  Sapienza, & suo ussicio 327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327  Sapienza conduce all'acquisto del uero .  327  Sapienza esse nuo usta ci se si per la sua sporta delle uirtù morali 197  Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442  Sarmatia & sue regioni 364  Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 367  Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377  Saui non acquistar gloria, doue regnano i striti 329  Scalda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ł | ni nelle citta bene ordinate                | 20     |
| Sacerdotio, magistrato nelle cose Sacre.  321. & 322  Salomone hebbe sigliuoli non à se simili nelle uirtù 177  Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377  Saper perfetto non nell'intender in commune,ma in particolare consiste 343  Sapiente chi chiamar si posia 327  Sapiente,inuestigator del uero 329  Sapientia beatistica la mente, e si perfetta 1a specolatione 327  Sapienza, & suo ussicio 327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327  Sapienza conduce all'acquisto del uero .  327  Sapienza esse nuo usta ci se si per la sua sporta delle uirtù morali 197  Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442  Sarmatia & sue regioni 364  Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 367  Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377  Saui non acquistar gloria, doue regnano i striti 329  Scalda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ì | Sacerdotio ester la più eccellete parte del | 1      |
| Salomone hebbe figliuoli non à se simili Sanelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper persetto non uell'intender in commune,ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi possa Sapiente chi chiamarsi possa 12 specolatione 329 Sapientia beatifica la mente, e sa persetta 12 specolatione 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. Sapienza effer habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١ | la Città 371                                | Sc     |
| Salomone hebbe figliuoli non à se simili Sanelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper persetto non uell'intender in commune,ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi possa Sapiente chi chiamarsi possa 12 specolatione 329 Sapientia beatifica la mente, e sa persetta 12 specolatione 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. Sapienza effer habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I | Sacredotio magistrato nelle cose Sacre.     | Sc     |
| Salomone hebbe figliuoli non à se simili Sanelle uirtù 177 Sangue con la uirtù; non la virtù col sangue s'illustra 377 Saper persetto non uell'intender in commune,ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi possa Sapiente chi chiamarsi possa 12 specolatione 329 Sapientia beatifica la mente, e sa persetta 12 specolatione 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza, prima filososia far l'huomo feli se ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. Sapienza effer habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | Sacerdono, magnetare                        | 1      |
| nelle uirtù Sangue con la uirtù; non la virtù col fangue s'illustra gue s'illustra 377 Saper perfetto non uell'intender in commune,ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamar si posia 327 Sapiente,inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta la specolatione 327 Sapienza, grima filosofia far l'huomo feli ce Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce Sapienza conduce all'acquisto del uero. Si 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettua, 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua si sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar-non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna sto in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i critti 329 Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ł |                                             |        |
| Sangue con la uirtù; non la virtù col fangue s'illustra  gue s'illustra  377  Saper perfetto non nell'intender in commune,ma in particolare consiste  343  Sapiente chi chiamar si posta  Sapiente chi chiamar si posta  Sapiente chi chiamar si posta  Ia specolatione  327  Sapienta, & suo ufficio  327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli  ce  327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli  sapienza, prima filosofia far l'huomo feli  ce  327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli  ce  327  Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli  sapienza, prima filosofia fa | ı | Salomone neode ngituoti non a le minit      | 100.   |
| gue s'illustra  Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste  343 Sapiente chi chiamar si possa Ia specolatione Sapienta beatifica la mente, e sa perfetta Ia specolatione Sapienza, & suo usticio Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali Sarmatia & sue regioni Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Sario non acquistar gloria, doue regnano i tritti Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | nelle uirtù                                 | 1      |
| gue s'illustra  Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste  343 Sapiente chi chiamar si possa Ia specolatione Sapienta beatifica la mente, e sa perfetta Ia specolatione Sapienza, & suo usticio Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali Sarmatia & sue regioni Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Sario non acquistar gloria, doue regnano i tritti Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı | Sangue con la uirtu; non la virtu col lan-  | Sc     |
| Saper perfetto non nell'intender in commune, ma in particolare consiste 343 Sapiente chi chiamarsi possa 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e sa perfetta 1a specolatione 327 Sapienza, & suo usticio 327 Sapienza, prima filosossa far l'huomo seli ce 327 Sapienza, prima filosossa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prima filosossa far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza, prima filosossa far l'huomo feli ce 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua. 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Saturno fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna sto in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i critti 329 Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ł | que s'illustra 377                          | 11     |
| mune, ma in particolare conhite 343 Sapiente chi chiamar si possa 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e si persetta la specolatione 327 Sapienza, & suo ussicio 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 329 Sardanapalo rè de gli Assirip per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 293 Sardanapali dar non possono testimonian 2442 Sarmatia & sue regioni 364 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 367 Saturno l'arte del seminare hauer insegna sco in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i scritti 329 Scalda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Carrender on nell'intender in com-          | 10     |
| Sapiente chi chiamar si posta 327 Sapiente, inuestigator del uero 329 Sapientia beatifica la mente, e si perfetta la specolatione 327 Sapienza, & suo usticio 327 Sapienza, & suo usticio 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli sce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua. 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapalo re de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 329 Saui non acquistar gloria, doue regnano i stritti 329 Saui non acquistar gloria, doue regnano i stritti 329 Saul sanda, sume in Fiandra 353 Saul sanda sume sume sume sume sume sume sume sume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | Saper perietto non nemicolare confide 242   | Sc     |
| Sapiencia beauthea la mente, e ta pertetta  la specolatione 327 Sapienza, & suo usficio 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli sce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza ester habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarinatia & sue regioni 364 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 57 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i tritti 329 Sealda, siume in Fiandra 377 Sealda, fiume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | mune, ma in particulate confine 343         | 1      |
| Sapiencia beauthea la mente, e ta pertetta  la specolatione 327 Sapienza, & suo usficio 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli sce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza ester habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarinatia & sue regioni 364 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 57 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i tritti 329 Sealda, siume in Fiandra 377 Sealda, fiume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Sapiente chi chiamar ii polia 327           | 1      |
| Sapiencia beauthea la mente, e ta pertetta  la specolatione 327 Sapienza, & suo usficio 327 Sapienza, prima filosofia far l'huomo seli sce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza ester habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 2a delle uirtù morali 442 Sarinatia & sue regioni 364 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 57 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i tritti 329 Sealda, siume in Fiandra 377 Sealda, fiume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı | Sapiente, inueltigator del uero 329         | ,50    |
| la specolatione Sapienza, & suo ufficio Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto possibilità potenza intellettua, 375 Sapienza effer habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar-non possono testimonian za delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna sto in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i stristi 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i | Sapientia beatifica la mente, e fa pertetta | -      |
| Sapienza, & suo ufficio Sapienza, prima filosofia far l'huomo feli ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna sto in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i stristi 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı | la (necolatione 327                         | Sc     |
| Sapienza, prima filosofia far l'huomo seit ce 327 Sapienza conduce all'acquisto del uero. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua. 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assiri per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna sto in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i stristi 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i | Cariones & Guonficio 327                    |        |
| Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua. 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua S. sporca vita tolto di uita 292 S. Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna 50 Saturno l'arte del seminare hauer insegna 51 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i stristi 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Sapienza, ociuo unicio                      | Sc     |
| Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua. 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua S. sporca vita tolto di uita 292 S. Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna 50 Saturno l'arte del seminare hauer insegna 51 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i stristi 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Sapienza, prima nioiona iai i nuomo ica     | 1      |
| Sapienza conduce all'acquisto del uero. S. 327 Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto possible del representation possible del uero. S. Sapienza esser la potenza intellettiua. 375 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali darnon possono testimonian 264 Sariro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna Sto in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i stritti 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ce 1327                                     | 10     |
| Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser la potenza intellettiua, 375 Sardanapalo rè de gli Assirip per la sua Seporta vita tolto di usta 292 Sardanapali darnon possono testimonian 292 Sardanapali darnon possono testimonian 293 Sarimatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna se to in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 329 Saui non acquittar gloria, doue regnano i stritti 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Sanienza conduce all'acquilto del uero.     | 150    |
| Sapienza, prudenza, e scienza, & intelletto posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua sporca vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian za delle uirtù morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui sno delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i critti 329 Sacalda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 227                                         | So     |
| to posseder la potenza intellettiua, 375 Sapienza esser habito nobilissimo 197 Sardanapalo rè de gli Assirip per la sua sepora vita tolto di uita 292 Sardanapali dar non possono testimonian 292 delle uirti morali 442 Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna 5 to in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i stritti 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Carianna naudenza e (cienza & intellet-     |        |
| Sapienza esser habito nobilissimo  Sardanapalo rè de gli Assirij per la sua S sporca vita tolto di uita  292 Sardanapali dar non possono testimonian  za delle uirtù morali  Sarmatia & sue regioni  364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea  Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei  Saturno l'arte del seminare hauer insegna s to in Italia  Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città  Saui non acquittar gloria, doue regnano i tritti  Sealda, sume in Fiandra  373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Sapienza, prudenza, e retenzaso interior    | Sc     |
| Sardanapalo rè de gli Affirij per la sua S sporca vita tolto di uita 292 S Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali 442 S Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 S Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna s to in Italia 167 Saui sino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i tristi 329 S Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | to polleder la potenza intelletuda. 3/)     | .1     |
| Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali Sarmatia & sue regioni Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna: to in Italia Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i tristi Sealda, sume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Sapienza effer habito nobiliffimo 197       | 10     |
| Sardanapali darnon possono testimonian za delle uirtù morali Sarmatia & sue regioni Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna: to in Italia Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquistar gloria, doue regnano i tristi Sealda, sume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Sardanapalo rè de gli Astirij per la lua    | 1 50   |
| Sardanapali dar non possono testimonian za delle uirtù morali 442 S Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 S Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 5aui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i tristi 329 Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Inorca vita tolto di uica 292               | ,50    |
| za delle uirtù morali Sarmatia & sue regioni 364 Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna to in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i tritti 329 Sealda, sume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Sardananali darnon possono testimoniar      |        |
| Sarmatia & sue regioni Saturno fratello di Clearco Tiranno di Heraclea Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei Saturno l'arte del seminare hauer insegna so in Italia Saui fino delle uille douersi chiamare per gouernar le Città Saui non acquittar gloria, doue regnano i critti Sealda, siume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | - Jalla nivel morali 441                    | S      |
| Satiro fratello di Clearco Tiranno di Heraclea 80 S Saturno, Nettuno, Hercole, & Tefeo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del feminare hauer infegna Se to in Italia 167 Saui fino delle uille douerfi chiamare per gouernar le Città 377 Sani non acquittar gloria, doue regnano i Seritti 329 S Scalda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Za delle ulitu morati                       |        |
| raclea 80.5 Saturno, Nettuno, Hercole, & Tefeo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del feminare hauer infegna Sto in Italia 167 Saui fino delle uille douerfi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i Stritti 329 Sealda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Sarmatia & lue regioni                      |        |
| raclea 80.5 Saturno, Nettuno, Hercole, & Tefeo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del feminare hauer infegna Sto in Italia 167 Saui fino delle uille douerfi chiamare per gouernar le Città 377 Saui non acquittar gloria, doue regnano i Stritti 329 Sealda, fiume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Satiro fratello di Clearco Tiranno di He-   | -      |
| Saturno, Nettuno, Hercole, & Teseo tenu ti Semidei 167 Saturno l'arte del seminare hauer insegna: Saturno l'arte del seminare hauer insegna: Satur fino delle uille douersi chiamare per Sgouernar le Città Satur non acquittar gloria, doue regnano i Stritti 329 Sealda, siume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | raclea 80                                   | 5,50   |
| saturno l'arte del seminare hauer insegna S<br>to in Italia Saui fino delle uille douersi chiamare per S<br>gouernar le Città Saui non acquittar gloria, doue regnano i<br>tritti Sealda, siume in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Saturno Nerruno Hercole & Tefeo tent        | 1      |
| Saturno l'arte del seminare hauer insegna S<br>to in Italia 167 Saui fino delle uille douersi chiamare per S<br>gouernar le Città 377 Saui non acquistar gloria, doue regnano i S<br>tritti 329 Sealda, siume in Fiandra 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ai Camillai                                 | ,      |
| Saui fino delle uille douerfi chiamare per S<br>gouernar le Città 377<br>Saui non acquittar gloria, doue regnano i<br>tritti 329 S<br>Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | d Semidel                                   | . C    |
| Saui fino delle uille douerfi chiamare per S<br>gouernar le Città 377<br>Saui non acquittar gloria, doue regnano i<br>tritti 329 S<br>Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Saturno l'arte del leminare nauer miegni    | 4 3    |
| Saui non acquittar gloria, doue regnano i S<br>tritti 329 S<br>Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | To in Italia                                | /      |
| Saui non acquittar gloria, doue regnano i S<br>tritti 329 S<br>Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Saui fino delle uille douersi chiamare pe   | r   50 |
| Saui non acquiltar gloria, doue regnano 1 S<br>critti 329 S<br>Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | gouernar le Città 373                       | 7      |
| ritti 329 S<br>Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Sau non acquittar gloris done regnano       | iS     |
| Scalda, fiume in Fiandra 353 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Saut nou acdattat Biolia, none teguano      | 10     |
| Scalda, hume in Frandra Scladarbagh d'Albania bello di uifo. 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                             |        |
| Scladarbogh d'Albania bello di uifo. 3841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Sealda, hume in Frandra 35.                 | 3 30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Scladarhagh d'Albania bello di uifo. 38.    | 41     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                             | -      |

| Scelerati non possono nè dare nè tuore l'-       |
|--------------------------------------------------|
| honore 439                                       |
| Scenola 114                                      |
| Scienza despotica di poca importanza. 35         |
| Scienza pecuniatiua diuisa in industriosa,       |
| e feneratitia 46                                 |
| Scienza pecuniativa di due forti 45              |
| Scienza pecuniatiua iconomica lodeuoli.          |
| 45 the large war in nearly 12 to 12              |
| Scienza pecuniatiua numularia 45                 |
| Scienza seruile, & atte nobile 34                |
| Scienza pecuniaria, ò mercantile 35              |
| Scienza pecuniatiua feneratitia odiata da        |
| buoni, abbracciata da cattiui 46.8 47            |
| Scienza d'acquistar esfer naturale 38            |
| Scienza di acquistar istromento dell'ico-        |
| nomica e Politica 38                             |
| Scienza di acquistar danari di due manie         |
| re 39                                            |
| Scienza pecuniatiua feneratitia, repugna         |
| te à tutte le leggi, contraria a i Genti-        |
| li 47                                            |
| Scienza di acquistar, detta industria.           |
|                                                  |
| 39<br>Scienza di acquistar le cose necessarie.   |
|                                                  |
| 35<br>Scienze, come accresciute, & fatte perfet- |
|                                                  |
| Scienza niù Jane all'aufaitronata in Egit        |
| Scienze più degne, essersi ritronate in Egit     |
|                                                  |
| Schiauo, che dir libero fi può                   |
| Scilax ne appresso gli Indi senza parago-        |
| ne nel gouernare 378                             |
| Sciocchi nel dar gli honori esser à guisa        |
| delle donne grauide 445                          |
| Scilla, Neron, Caio, e Mezentio                  |
| Scipione, & Massinista alla guerra non u-        |
| sauano se non un solo cibo 386                   |
| Scipione Minore mandato dal senato Ro-           |
| mano à spiantare, e dar il suoco à Carta         |
| gine 135                                         |
| Scipione Africano cacciato da maligni            |
| della patria, non perdè però punto del           |
| fuo honore 440                                   |
| Scipione Africano hebbe Panetio Filoso-          |
| fo 87                                            |
| Scipione, & sua segnalata continenza.            |
| 337                                              |
| Scipion maggiore 29                              |
| Scipione minore 238                              |
| Scithi da proprij serui cacciati da con fini     |
| loro 98                                          |
| Scithi,                                          |
| Dettin,                                          |

#### uore l'. Scithi, & sua natura secondo Herodoto,1 datori della Citta, parte più nobile de i Giultino, & Strabone 366 foldati 439 Secolo presente da suggirsi da i buoni 2 Seno Lametico, hora Golfo di Santa Eufe 114 Secolo corrotto, viene a noia a i buoni, & mia nza. 35 2 Seno Scillatico, hora di Squillazzo 372 in piacere a i tristi Atriofa, Seditione ciuile, peste in vna Repub. 20 Senosonte della Republica de' Lacedemo ,46 Seditione seguite per cagione di danno & ni guadagno, che rimedio riceuano 274 Senofonte contra vn soldato iniquo 217 deuoli. Seditione causa principale della rouina Senosonte della Repub. de Lacedemoni delle Republiche - 159.8 104 45 237 Seditioni & discordie in vna città 70 Serse e Mardonico superati 34 Seditioni: erimedij da leuar via le cagio- Serfe Rè seben potentissimo, essere stato ni di este 85.86 diata da mal assortato, & mal sicuro, e perche. Seditioni in Roma da che procedute 199 Seditioni quan sempre furono in Roma. Seruo di Marc'Antonio fedelissimo 16.8: 47 38 228 Seruo, chiamato istromento ell'ico-Seditioni cagionate dalle arti in una città Seruo;e sua distinitione 23 non beu regolata 82 Seruo, che precipitò se stesso di vna torre 23 38 e manie Seditioni ciuili scaturir da due cause unicon due figlinoli del patrone 39 267 Serui mal disciplinati di gran danno à Lauerfale epugnā Seditioni in Roma trainuoui & i vecchi cedemoni Genti-Serui comperati, ò presi in guerra cittadini 47 Seditioni, e cagioni, che le muouono. 24 Serui în Tesfaglia ammazzarono i patro ustria. 84.85 111 Seditioni fanno mutar le Repu. di uno sta- Serui cacciarono de'côfini i Scithi loro pa flarie. to nell'altro 238 troni Seditioni essere operationi di vitiosi inge- Serui male disciplinati esser di molto dan perfetgni 347 no in una Rep. Seditioni di poca importanza nel princi- Seruitù se sia naturale 1152 in Egit pio, che poi grandi diuentano 253 Seruitù di due maniere 24 Seditioni, & sue cagioni 366 244 Seruitù nata da legge 711 31 Sedition fi seruono di persone pouere e ca Seruitù nasce dall'impersettion dell'aniparagoriche di debiti 107 mo Seditiofi,& sua fiera natura 238 Seruitori muouono gli altri istrometi nel 378 Seditiosi di che qualità sieno 241 l'Iconomica à guisa 445 163 Serustori în due maniere s'acquistano se-Semideo frà la moltitudine esser degno di condo Aristotele 10 non u-174 Sesostrato Rè di Egitto 35 386 Semidei, appresso gli antichi 167 Sforzo di guerra appresso i Greci nel prin nato Rocipio, era nei caualli. 357 Senato Romano non mancò di parola, ha Setino di Tracia hauer teso insidie ad Aà Carta 135 uendo promesso di saluar la Città, sace madocco suo Rè do mandar à fuoco il luogo, & le mura Siceleg essere stata donata dal Rè Achis, maligni unto del di Cartagine 135 al Re Dauid. Senato Romano non haueua auttorità di Siceleg, patrimonio del Rè Dauid 219 440 Filosoelegger il dittatore 126 Siena, & solleuatione di forastieri in essa 87 Senato di Fiorenza persuaso à prender le 250 nenza. armi contra la Chiesa 208 Sielo Senatoria podestà, & suo officio 111 Signore e seruo à nicenda douer essere Senatori, integri di animo non si manten- l'uno, & l'altro nello stato populare 308 238 gono sempre Senatori & magistrati esser cittadini, e fon con fint 98 cithi,

### A 0

Silio Italico & Claudiano Poeta Silla Console liberò Atene occupata da Solleuationi di forattieri in diuerse repu-288 Similitudine della pittura col corpo del- Solimano Imperator de' Turchi belliffila moltitudine 152 Sindici nelle Republiche, & loro officio. Solitario itia colui, che vuol viuer quie-218 Siracusa sotto Dionisio diuenne monar- Solitudine con gli innocenti, cioè con i li 501 71 Siracusani, e loro mutatione di aristocra- Solitudine eletta da huomini eccellenti tico stato in popolare 247 Sito di città perfetto per la qualità de'ven Solitudine commoda per le contempla-355 Sito dell'Italia Sito della città nello stato popolare quale Solone legislator trà gli Ateniesi 124 ester debba Sito della città esser di molta importanza Siti di città vogliono esser diuersi secondo la diuersità delle politie Sobrietà necessaria ne i conuiti 118 Sobriera Sobrietà e parcità virtù proprie de'banchetti 117 Società ordinata à fine di qualche bene. Solone no intese di dar lo stato popolare IO Società, ciuili e domestiche 12 Sopragastaldi, magistrato in Venetia. Società ciule composta di molti 12 321 Societa humana persetta è principale 9 Spartani per la cattiua ordinatione di Li-Socrate di anni sessanta imparò à sonar di curgo ridotti a mali termini 104 lira & di cetara 407 Spartani diuenuti pouerissimi per cagio-73 Socrate segui l'opinione di Pitagora 28 Spartani lasciauano scoperte le donzelle, Socrate hauer amato infinitamente la vir facendo andar coperte le maritate 101 tù, sauio più di tutti Socrate che numero di soldati habbia no luto ester in una città Socrate e Pitagora perche hauessero ordi nata la communicanza de beni 78 Specolatina & attina operationi dell'in-Soldano del cairo di bellissima faccia 384 telletto Soldati in una città Soldati tironi di che età vogliano essere Soldati che qualità hauer debbano 382 Soldati quanti più adorni, tanto meglio. Specolatiua più perfetta, che la felicità Soldati della medefima natione stano ma Specolativo hauer l'intelletto fiso nell'og le in due esserciti 1387 Soldati esser parte della città & ueri citta Specolatino hauer oggetto più nobile del 370 Solleuatione del popolo in Nasso, citta Specolativo più somigliante a Dio dell'at della Grecia 259

356 Solleuationi & ribellioni de'sudditi 32 bliche mo d'aspetto bri 20 tioni 367 Solone modificò le leggi di Dracone 124 314 Solone diede a gli Ateniesi una legge in propolito delle possessioni Solone hauer ordinato, che i cittadini di Atene essercitassero alcuna arte 271 358 Solone hebbe voluntà di far legge sopra la vgualità de'campi. 86 Solone, Licurgo, & Hippodamo, & i Dece uiri in Roma attendeuano a liberar i popoli dalle usure de' ricchi nel moderare la Rep. di Atene 128 ne delle donne IOA 441 Specie humana del maschio megliore & Superiore 71 Specolatiua fà, che ci congiungiamo con Dio 71 Specolatiua & prattica, due potenze del-fere l'intelletto 340 Specolatina soggetta alla sapienza, attina alla prudenza attiua getto diuino l'attino tiuo Speco-

| 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VOLA                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| pecolatiuo e pranico ambidue felici, n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12; ti 239.82                                                    |
| differenti nell'operare 330.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il Stati di Republiche eller ridotti tutti fe                    |
| Spele fatte vnitamente cagionano dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | to la populare, & di pochi 1                                     |
| renze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statua di Dedalo                                                 |
| Speulippo Platonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 Statuta di Dedalo<br>Statuto di Socrate in propolito di foldi |
| spoloe (note diligenti nella progressioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scattto et socrate in proponto di fold.                          |
| de'figliuoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rifiutato da Arifforele                                          |
| de udinoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 Statuto farto da Pittaco                                      |
| de la rouina de la | el Statuto fatto da Irracone                                     |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | loj Statuti di Licurgo ingiviti                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISTATUTE OF LICENSO INCO TO ALLE                                 |
| v Alemagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | as nici mullini in C 1 a n 1                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| stato d'ottimati come habbia haunto pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Studio di filosofia conuenientissimo à pe                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| stato di pochi e sua origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Studio principale del padre di famigli                           |
| Stato tirannico, & sua origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o Studio principale del padre di faniigli                        |
| stato populare & Gra origina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| State di Republishe Consultation I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Studio di accrescer il danaro in infinito                        |
| mutatione delle leggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ener enraordinario, non proprio del                              |
| trate di Circi Ashile alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iconomo iconomo                                                  |
| le i ricchi & i nabile eller quello, nel qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Studio quando in vn medefimo fogget                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| stato popolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o Studiosi delle lettere esser inuidiati in R                    |
| stato ciuile non basta conoscerlo in un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i- guh & tenutine and muldiati in R                              |
| ueriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alc. The presentation                                            |
| stato di molti & di pochi inclinaralla r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suddito del despotico, & del politico pr                         |
| rannide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | saddico del delpotico, & del politico pr                         |
| cato moderato di cittadini an'anno 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cipato di Superioranza naturale nelle cose inan                  |
| ben ordinata Rep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | all Superioranza naturale nelle cose inan                        |
| trato de alcania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 mate                                                           |
| cato de gri ottimati a chi più conuenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suizzeri vnitissimi più che altra natione                        |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | che gouerno sia il loro                                          |
| nolti detto Repub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di Suizzeri                                                      |
| molti, detto Repub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 Suizzeri usano il mangiar & beuere ini                         |
| rato pertetto di una Repub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Me grandem in mangiar & beuere ini                               |
| tato di pochi da due cagioni viene co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 me grandemente                                                 |
| rotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | old aller popolo differente di humi                              |
| blica prudence il uiuer nella Repu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| DilC2 Drudentements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verecondia ornamen                                               |
| tato populare lena mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | delle donne Taciturnità quanto conuenga all'hue                  |
| seditioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| reactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 mo                                                             |
| cato popolare deue ammetter ne i conf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taglie a i popoli si hanno da metter p                           |
| gli vgualmente tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 gran necessità                                                 |
| tato popolare haller ner hale la lil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 T-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      |
| ciuile, e quale essa sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l'acona efferia della Grecia terri                               |
| tato de cirradini perfeccione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Til acquaether principio del tutto                               |
| tato di Repub perfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | light in the maniera dicener                                     |
| tato hereditario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 chilimo                                                       |
| sato di pochi nere C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Tarentini, e loro costume con la moliti                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| incid-II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tarquinio Prisco                                                 |
| sati della uita de' cittadini effer tre e ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tartari & Scithi uiuere à modo di beit                           |
| me li facciano perfetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o 166 modo di beit                                               |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tarreit                                                          |
| (ati de ricchi, & de noueri effere d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| ftinti frà di loro, & malamani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | diania Geti perche robusti di corpo,                             |
| me si facciano perfetti 33<br>tati de' ricchi, & de' poueri essere d<br>stinti frà di loro, & malamente ordina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di animo imprudenti                                              |

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

4-4-1-3/49

repu-250 ellissi-

384 quieon i li

ellenti mplae 124 124 gge in 79 lini di 271 fopra 81 i Decé berar i 198 polare 128 netia. di Li-104 cagio-104 nzelle, ite 101 iore & no con 327 ell'in-327 ze del-340 attiua 341 felicità nell'og 335 nile del dell'at 443 eco-

# TAVOLA

| 1  | Teatri erano fatti da gli antichi con gran-                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | diffima cura                                                       |
| ľ  | Tebe di stato popolare mutata in quello                            |
| 1  | di pochi 247                                                       |
| ľ  | Tebani prudenti, & animofi, ma non com                             |
| н  | pitamente robuiti 367                                              |
| 1  | Tefza, & Efza in Africa 68                                         |
| I  | Teleuco Locrense, & sua mirabile giusti-                           |
| Ī. | tia 337                                                            |
| I  | Temultocle bandito della patria per inui-                          |
| I  | dia non esser stato per questo manco de<br>gno di honore 440       |
| 1  | gno di nonore 440<br>Iemistocle sù di madre serua, e forastie-     |
| l  | ra,& di padre cittadino 143                                        |
| ŀ  | Temperanza & fortezza, altra specie all'                           |
| ł  | huomo, & altra alla douna conuenirsi.                              |
| I  | 141                                                                |
| ŀ  | Temperanza molto lodata in un cittadi-                             |
| ı  | no 85                                                              |
| ľ  | Temperanza uirtù perfettissima in una Re                           |
| Ł  | pub. 86                                                            |
| 1  | Temperanza & sue seguaci 85                                        |
| ľ  | Temperanza senza fortezza, dapocagine.                             |
|    | 183                                                                |
| I  | Temperamento frà Cittadini, esser conser                           |
| 1  | uatore delle Rep. 283                                              |
| ı  | Temperatamente utuerfi anco nelle mise                             |
|    | -rie<br>Tempio appresio i Magnesi fabricato da                     |
|    | Apolline, & Hermogene 361                                          |
| ŀ  | Tempio di S. Biagio in Raguli 360                                  |
| ŀ  | Tempio di Diana Efesia non fatto arder                             |
| 1  | da Serse per la sua bellezza 361                                   |
| 1  | Tempij dell'honore, & della uirtà edifica                          |
| I  | ti da Marco Marcello in Roma 441                                   |
| ľ  | Tempij belli, riputati da gli antichi tra i                        |
| 1  | più condecenti ornamenti della citta                               |
| 1  | 361                                                                |
| I  | Tempij appresso gli antichi 361                                    |
| ł  | Tempo spela pretiosa 36 Tempo ben compartito 36                    |
| 1  | Tempo ben compartito ' 36 Tempo, nel quale ualeranno i megliori. 2 |
| I  | reodorico Rè di Franza per le grauezze                             |
| ł  | imposte su priuato della corona 221                                |
| ı  | Teofane, come diuenne tiranno di Mega-                             |
| ı  | ra 258                                                             |
| I  | l'enpompo per seruar la mediocrità or-                             |
| 1  | dinò il prencipato de gli Efori 295                                |
| 1  | Teopompo ripreso della sua donna per ca                            |
|    | gione de gli Efori                                                 |
| I  | Terra madre commune 38                                             |
|    | Territorio Ragusco stretto 97                                      |
| 1  |                                                                    |
| 9  |                                                                    |

| O.L n                                                    |
|----------------------------------------------------------|
| l'esaurieri in Ragusi, render conto all'uf-              |
| ficio di cinque ragioni 275                              |
| Teseo à tutti gli habitanti in Atene diede               |
| la cittadinanza 144                                      |
| l'eseo alcuni scelerati de'suoi tempi am-                |
| mar zò 286                                               |
| leseo adorato da gli Ateniesi, sigliuolo di              |
| Nettuno, cugino di Hercole 440. & 441                    |
| entinomanza nera dell'honore enere lo                    |
| lamente nei uirtuosi 442                                 |
| Tiberio Imperatore 129                                   |
| liberio Cesare, modestissimo 279                         |
| liberio Gracco per difender la minuta                    |
| gente perse la uita 259                                  |
| liberio Gracco, e Gaio suo fratello mor-                 |
| ti crudelmente 80                                        |
| Tiberio Cesare bello di corpo                            |
| Tiberio Cesare sauoreuole agli agricolto                 |
|                                                          |
| Timofone tiranno in Corinto 399                          |
| Timore, & sua diffinitione 247                           |
| Timore, rimedio per conseruar una città                  |
| 269                                                      |
| Timore delle pene nell'animo dei poten-                  |
| ti esser cagione di seditione 246                        |
| 1 1rann1a 228                                            |
| Tiranno farsi per uiolenza 167                           |
| Tiranno in quattro maniere può ridurre                   |
| in pouerta i sudditi 297                                 |
| Tiranno farsi ò per elettione della molti-               |
| tudine, ò per la trasgressione delle leg-<br>gi 287      |
| g1                                                       |
| Tiranni non uogliono cittadini ricchi 53                 |
| Tiranni spenti dal giusto odio dei buoni<br>uasfalli 293 |
| uassalli 293                                             |
| Tiranni tégono forastieri per guardia 166                |
| Tiranni sono inuentione della uil plebe                  |
| Tirauni, che hanno tenuto i popoli occupa                |
| ti nelle fatiche                                         |
| Tiranni da chi siano fatti al mondo 288                  |
| liranni & loro misera uita e costumi 285                 |
| 287.8 288                                                |
| Tiranni, a cui il debito render non fi deue,<br>quali    |
| quali 134                                                |
| firanni nemici della Cenfura                             |
| firanni, che non sono assolutamente superiori            |
| 134                                                      |
| Firanni allomigliati alla peffima specie                 |
| della politia popolare, & alla uitiosa di                |
| pochi 285                                                |
| Tiran                                                    |

### TANVOL all'uf-Tiranni trenta di Atene cacciati da Trasi- Tomaso Santo de regimine principum ac bolo 192 Regem Cypri 82.& 124 Tiranni sceleratiscimi 16 Torre piantata da Cirreste in Atene per 275 diede Tiranni, à chi a tiranni parla il uero, suole dimostrar la qualità e quantità de uenti 144 incontrare qualche male 210 oi am-1335 Tirani, è atto generoso ammazzargli 287. Torri & balloardi di città 286 Traci seruilmente trattauano le donne 14 iolo di Tirâni, e loro natura, & maniere usate nel Traditor nero, & traditor occulto ... 390 & 441 l'occupar le città 258 Trasgressione di leggi, principio occulto flere fo Tiranni di Egitto hauer occupati i podi danno in una Rep. 268 442 poli nelle fabriche delle piramidi 297 Traiano hebbe seco Plutarco 129 Tirannide, che sorte di gouerno sia 147 Traiano hauer fatto un ponte marauiglio 279 Tirannide di Cipselo & di Persandro iu fo sopra il Danubio, rotto poi da Adria ninuta Corinto durò settanta tre anni & mesi no 259 i tre specie 197 rato la patria da 30. tiranni rato la patria da 30. tiranni rato la patria da 30. tiranni o mor-Tirannide di tre specie rato la patria da 30. tiranni 80 Tirannide è di sua natura poco durabile Trasibolo se bé amico di Gelone tiranno, 2'9 fi folleud perd contra di lui 293 Tirannide e rimedij per conseruarla 296 Trezeni, Atei, & Achei 250 Tirannide di Hierone conseruatati diece Tribuni appresso i Romani consultori del ricolto 187 anni Tirannide, che cosa sia Tirannide di Gelone 399 26 I 247 Tirannide esser la peggiore di tutti gli sta Tripodi mobili da se stessi 1a città 304. & 305 Tucidide di Archidamo con che ragion Tirannide mutarsi nella politia perfetta ritraheua i suti cittadini dal sar guerra poten-246 per circulatione secondo Platone 302 114 228 Tirannide mutate in tirannide, nello stato Tucidide historico 167 di pochi, popolare, & ottimati 302 Tullo Hostilio nato di rustici parenti. 200 ridurre Tirannide di Gelone durata sette anni Turco da che cagioni mosso a prender le 297 armi contra Mahamet Rè di Perlia.208 Tirannide di Trasibolo esser stata di diece Tusio procuratore di Marc'Antonio in Ro moltile legmesi soli Tirannide Bacchiade durata frà Corinti Turia, due città di questo nome. 287 chi 53 più di ducento anni 300 Turia in Grecia, et mutatione di stato. 265 Tirannica potenza i buoni 74 Turij permessa la pretura esser in utta, che Tirannica inuentione essere l'occupareigli era di cinque anni, prouarono gran di-293 dia 166 376 fturbi Tirannici animi d'insolenti Rettori 70 V Alerio Publicola 199 Tireni inuentori delle trombe 407 Valor di Fabricio 199 Iplebe Tiresia prencipe dei Celti 238 Valore alla guerra poco sarebbe, se nó fos occupa 297 263 se il configlio nella città 346 Tirteo Poeta Tito Quintio Capitolino per qual capo Vandali 288 persuadesse i Romani à prender le armi Vassalli conservati nel loro grado di gran contra i Vossei 208 giouamento alla citta 261 366 ni 285 si deue, T. Quintio come rimosse i Greci dalla im Vbbidire chi prima non sa, non sapra gopresa contra Lacedomoni 81 nernare, secondo Platet Cic. 134 Tito Quintio Flaminio, chiamato salua. Vbbidienza e sedelta conuiene a' sudditi-tor della Grecia 2.: 287 59 27-2 e supe-Tolomeo Buergete Rè di Egitto, & sua Vbbidienza bellissima, e peculiar uittu de 134 crudelta, castigato da Romani 287 figliuoli 59 Tomaso Moro Cancellier d'Inghiterra.87 Venere congiunta strettamente con Mart Specie tiofa di

# TAVOLA

| п  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ı  | che significhi 100                                                         |
| 1  | Venetia del 1566. hauer creato i Signori                                   |
| ı  | fopra-il ben viuere della città 273                                        |
| ı  | Venetia vsar quafi la forma nel crear i ma                                 |
| ı  |                                                                            |
| ١  | gistrati, che soleua Atene 235                                             |
| ì  | Venetia inclita Città abondantissima di                                    |
| ľ  | galere 354                                                                 |
| ı  | Venitiani, Ragufei, Genouofi, et Luchefi                                   |
| ı  | conernar per restate non per tribu 101                                     |
| ı  | Venitiani ueri protettori della Religion                                   |
| ı  | Venitiani ueri protettori della Religion<br>Christiana 209                 |
| ı  | Venti soffianti da Oriente, ò da Aquilone                                  |
| i  | 22 1. 1.                                                                   |
| ı  |                                                                            |
| ı  | Verecondia 85                                                              |
| ı  | Vergogna essere cagione di seditioni, et di                                |
| ı  | mutationi di stati 249<br>Vsficio del parlare 20                           |
| ı  | Vfficio del parlare 20                                                     |
| ı  | Vificio del politico et dispotico principa-                                |
| 1  | to nell'anima 26                                                           |
| 1  |                                                                            |
| ı  | Víficio del foldato è di ubbidire al Capita                                |
| ı  | Vincio del fordato e di tibbildire ai Capita                               |
| 1  | no secondo il detto di Ciro 382                                            |
| 1  | Vsficio del contadino 73                                                   |
| ı  | Vfficio del servitore 24                                                   |
| 1  | Vincio nell'Iconomica, altro è quello del                                  |
| Ì  | marito, altro quello della moglie 141                                      |
| ı  | STOC air dol Da                                                            |
| ı  | Vificio di un animo nobile et generoso                                     |
| 1  | verso la patria 393                                                        |
| ı  | verso la patria<br>Vificio de i tre ordini della Repub.Roma                |
| į  | na 90                                                                      |
| ı  | Vgualità, effer rimedio contra l'eccessiue                                 |
| 3  |                                                                            |
| ı  | ricchezze in una republica 198                                             |
| Ŕ  | Vgualità trà cittadini, fondamento dello                                   |
| į  | stato popolare 308                                                         |
| 1  | Vgualità trà cittadini 65                                                  |
| 1  | Vgualità di giustitia aritmetica necessaria                                |
| ١, | in vna Republica 65                                                        |
| h  | Via honestissima di cauar danari 51                                        |
| N  | Via Appia distesa da Roma a Brandizzo.                                     |
| d  | 361                                                                        |
| ı  | Via Appia, Flaminia, et Emilia 361                                         |
| Ņ  | Via Appla, Flamma, et Emilia 301                                           |
| N  | Vicario del Rettore, tribunale appresso Ra                                 |
| Ņ  | guieiset di che auttorita 233                                              |
| ı  | gusei, et di che auttorità 233<br>Vicinanza di molte case, detta, Vicus da |
| Ø  | Aritt.                                                                     |
| ı  | Viltà del marito cagione della fignoria<br>della moglie                    |
| ß  | della moglie                                                               |
| ı  | Vino modestissimamente usato da Roma                                       |
| Ø  | ni, & da Lacedemoni 117                                                    |
| N  | Viola, liuto, & grauecimbalo istromenti                                    |
| ı  | honoracissimi per fanciulli 407                                            |
| Ø  | 407                                                                        |
| ı  | 100                                                                        |

| OLA                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Virtu bellica ester il quinto bene                        | divna     |
| città                                                     | 150       |
| Virtu del Prencipe, & del suddite                         | 127       |
| Virtu dar l'ingresso all'honore                           | 441       |
| Virtu fà gli huomini, uguali per                          | natura,   |
| diluguali                                                 | 444       |
| Virtu morali se convengano à seru                         | i 56      |
| Virtu seguaci della temperanza                            | 85        |
| Virtù adorna l'huomo                                      | - 58      |
| Virtù heroica                                             | 163       |
| Virruì del cittadino Prencipe, & de                       | el citta- |
| dino suddito, se sia diuersa                              | 140       |
| Virtù di cittadino di ben ordinat                         | a città.  |
| -84                                                       | -         |
| Virtù di configliare, propria del p                       | atrone.   |
| 57                                                        | DUL I     |
| Virtu morali disserentemente loca                         | ate nel-  |
| l'anima                                                   | 57        |
| Virtu sempre rare nel mondo                               | 183       |
| Virtù morali conuenire à chi g                            | ouerna,   |
| 180.8 279                                                 |           |
| Virtù morali di quanto bene, & or                         |           |
| to siano all'huomo<br>Virtù è impossibile, che sia hono   | 376       |
| uitio                                                     |           |
| Virtù propria dell'huomo esser la                         | 443       |
| 72                                                        | 325       |
| Virtù del uero cittadino, se la me                        | defima    |
| con quella dell'huomo da bene                             | 126       |
| Virtu compagne della giustitia                            | 170       |
| Virtù principali richieste in un In                       | perato    |
| re di effercito, ester quattro                            | 381       |
| Virtù e non fortuna deue elegger                          | G neeli   |
| ufficii                                                   | 107       |
| Virtu nell'huomo, non come le                             | qualità   |
| ne'metalli                                                | 71        |
| Virtù morali conuengono à superi                          | ore, &    |
| inferiore                                                 | 58        |
| Virtù compagne della prudenza                             | 138       |
| Virtu morali, & intellettuali non e                       | ffer dal  |
| la natura, ma dalla disciplina,                           | donate.   |
| 601                                                       |           |
| Virtu si fanno palese per gli effetti                     | 331       |
| Virtu morali, & intellettuali                             | II        |
| Virtu, sono beni essentiali                               | 149       |
| Virtu di donne honeste                                    | IOI       |
| Virtuosi possono render testimon                          | laza de   |
| uirtuoh,ma non i uitioh<br>Virtuoh hmulati,& uirtuoh ueri | 442       |
| gione di mutatione nello stato                            | le eli    |
|                                                           |           |
| Virtuosi non douer hauer la supre                         | 261       |
| Virtuon non douer mader la lupre.                         | ma aut-   |

### L torità nella Rep. glie 1511 358 Virtuosi cacciati delle città 20 Vngheri 366 Visita degli amici è cosa grata 3 Vno, esser Iddio, secondo i saui del mon-Vitelio Imperatore perche dimesso, & am do 166 mazzato 292 Vnire in amore glistati contrarij in una Vittoria nasce da eccellenza di uirtù Repesser ottimo rimedio Vittoria de'Romani, che sù la rouina de' Vnita quanto uaglia, si dimostra, con l'es-Cartaginesi III sempio delle Rep. antiche Vittoria imperfetta seme di un'altra guer Universale di lontano, particolare dapres so si uede Viuer ritirato assicura da' trauagli 1 Vniuersali hanno il medesimo riguardo Vita perfetta in che consilta frà loro, che hanno i particolari 141 49 Vita perfetta dell'huomo esser la uita uir- Voglie sfrenate indeboliscono l'ingegno, il consiglio, & il giudicio dell'animo. 147 Vita morale, & uita corporale 19 280 Vita nostra in quanto siamo Politici 2 Volgo seruendosi ne'gouerni de' scelerati, Vita dell'huomo douer esser secondo la è à guisa delle donne grauide. uirtu 325 Voluntà non poter volere, senon intende Vita qual piu tosto debba esser eletta dal dall'intelletto specolatiuo Cittadino, l'attiua, ò la contemplatiua. Volunta buona non basta per operare uir tuosamente Vita esser di sua natura dolce, & amabile Vso di donare, osseruato in Spagna, e chia Vita humana perfetta, quale sia marsi seruitio. 220 325 Vsura onciaria Vita specolatiua per qual capo sia meglio Vsura repugna alla natura 47 47 339-341 Vsura, chiamata morfo Vita contemplatiua, e prattica di tutta la Vsura, e sua diffinitione secondo S. Tomacittà megliore di quella, che è in perso-So na priuata 341 Vsura prohibita nel uecchio, et nuouo te-Vita misera de'Tiranni 285 stamento Vita de'tiranni 167 Vsura prohibita da sacri consigli, odiata Vita de' sacerdoti douer esser tutta contéda Gentili platiua 360 Vsura contra ogni natural et humano in-Vita attiua, & contemplatina, come intese Alevco diedeleleggi a Locri, et Calaurefi 124 da Arist. 335 Vita deprauata de'Prencipi Vita senza regola imperfetta 9 Zefirio nella Sicilia Vita de'Cittadini divissa in tre stati 379 Zelo di buon cittadino Vita conveniente ad huomo perfetto. 336 Vita specolativa se sia più perfetta dell'atZervili 266 138 332 336.& 337. infino à 344 Zeusi pittor antico Vita dell'huomo dotto, & uirtuoso tran-Zusfalo aggiunto al tamburo da i Thedequillissima 442 fchi et Suizzeri nella militia 403 Vita felice di Cittadino, quale 334 Zurich, et solleuatione de' forastieri in ef-Vnderualo non esser cinto di alcune mura | sa IL FINE.

di vna

159

137

441

444

56

1 85

163

citta-

itta.

crone.

e nel-

57

183

erna,

amen

376

ta dal

443

uden

325

136

139

erato

381

negli

107

nalirà

71

re,&

58

er dal

nate.

II

149

za de' 442 ere ca gli ot 261 2 aut-

138

efima

140

atura,





Dello STATO delle

# REPVBLICHE

Secondo la mente

D' A R I S T O T E L E
Con effempi Moderni.

GIORNATA PRIMA.
DI M. NICOLO VITO DI GOZZI
Gentil'huomo Ragusco.



ARGOMENTO

Si ragiona dell'eccellenza dell'huomo, e come egli è animal fociabile, e po litico. Poi dell'origine della città, delle parti di quella, della casa, del borgo, del gouerno famigliare, delle sorti de i dominij, e delle servità, delle possessioni, dell'acquisto giusto, e necessario per la casa, dell'acquisto del danaro detto numulario ingiusto e contra natura. Et in fine delle parti della casa, e lor disterenza, e delle nirtà, che tra le persone domestiche deonsi ritrouare.

GOZZI, E RAGNINA.



casa à visitarmi, doue per assicurarmi da' trauagli di questo nostro noioso secolo voletieri me ne sto ritirato, e dopò alcune ce rimonie, cominciò meco in questa maniera à ragionare. Co mio

A gran-

YNESSE

0 = 85'

200

146

grandisimo contento, Signor Gozzi, ho inteso hoggi da M. Michele Monaldi, come questi giorni passati hauete fatto insieme co esso lui un ragionameto sopra i trattati della Filosofia mora le, la quale da Aristotele è stata chiamata, l'Ethica: Di che ha uerei hauuto gra contento, e piacere, quando io fossi stato presente il che no seguì, perche voi di rado vi lasciate vedere alli vostri amici, se be molti vi bramano e vedere, et vdire. G.Voi sapete, Signor Caualiere, che hoggidi chiuque brama viuer in questo mondo deue co ogni diligenza porre studio di ritrouarsi in solitudine con gl'innocenti; poiche questo nostro corrotto seco lo è venuto a noia a buoni, et a i tristi in piacere: ma spero nella mercè di Dio, che verrà ancor il tepo, in cui i migliori piu vale ranno de i tristi.R. Voi dite il vero Signor Gozzi, poiche questo secolo nostro veramete arreca giusta occasione di farci ritirare dalla sua trista pratica, et atteder alla consolatione dell'animo, il quale quato piu attendiamo di beatificare, tanto egli via piu schifa questo secolo noioso, e prauo, occupato dalla tirannide di tanti sceleratissimi vity; e, se non fosse regolato dalle leggi, e dalli Magistrati, l'huomo veramete sarebbe un animale, no ciuile, ma seluaggio, e siero, an Zi piu tristo d'ogni brutto animale. Homo enim malus millies plura mala, quam bestia perpetratur, disse il Filosofo: le sue triste, e maligne passioni furono occasione, che i saui facessero le leggi al modo, alle quali i tristi sono tenuti obedire per timore della giustitia, & i giusti per essempio della loro vita. Però hauendo voi con M. Michel Monaldi questi giorni passati dimostrato le regole, con le quali le passioni deprauate dell'animo nostro sono da moderarsi; douete ragioneuclmente ancora (poi che Iddio ve ne ispira) dimostrare la norma della vita nostra commune, in quanto siamo Politici, e so ciabili; perche potrà questo esser vtile à molti de'nostri, che sono cupidi, non che desiderosi di toglier il freno del gouerno della Repub. nostra; oltre che a me fareste singolar piacere, quado non vi fosse molesto, che questa settimana, per vostra gratia, mi trattenessi con voi ragionado intorno à questo honorato cul to Politico, il quale Aristotele hà dimostrato à tutte le Repub.

Atisto 7. Ethi. Ni1. Mi-Sieme mora be ha oprere alli G.Voi uerin nuar (2 o feco nella vale questo tirare nimo, ia piu ide di 221,0 no cimale. erpeurono tristi per ef-10nalle pasteraarela ci,e lo he fo-20 delquādo ratia, tocul

epub.

del

del mondo per lor gouerno: e pregoui, che non mi vogliate impu tare di presontuoso, essendo venuto da voi cosi baldanzosamen te, richiedendoui à far tra noi questo ragionamento ciuile, po sciache l'amore, che mi portate, mi porge questa sicurtà appres so voi , che con grato , e lieto animo dobbiate accettare questa mia honesta, & vtile dimanda. G. Signor Caualiere, cosa più grata non mi hauete potuto fare, che mercè della vostra cortesia uisitarmi, e ricercarmi à cosi honorata impresa; auenga che ionon sia tanto habile, essendo voto d'ogniscienza, d'ogni facondia, e d'ogni ornamento, da poter fare quanto il douer vuole:non dimeno per sodisfar à voi, cui tanto amo, sottoporrei il mio ingegno à maggior pericolo, non che à questo; & incorren do in qualche errore voi ne sarete causa della colpa, facendomi tanto pericolare. R. Lasciate, Signor Gozzi, queste cerimo nie, & apparenze da canto, che sono vsate il più delle volte da gli adulatori nelle corti, delle quali voi sete tanto schino; & accostiamoci al principio di questo Politico culto da me tanto desi derato, e bramato d'intendere. G. Douendo noi ragionar della Politica, come voi desiderate, mi par cosa ragioneuole di dichiarar prima l'Eccellenza dell'Huomo, il quale fra tutti gli altri animali, che sotto la Luna dalla infinita sapienza di Dio, con suo mirabile artificio sono stati creati, egli è più eccellente, & dimaggior virtu ornato; la cui escelleza cosiderado il dinin Platone disse, l'huomo esser un giuoco de gli Dei, quasi non per altro che per li Dei esser stato creato, si come li fratti, che dal la terra vengono sono dalla natura prodotti per gli animali, et gli animali per l'huomo, vltimamete l'huomo per la conteplatio ne, e imitatione delle cose alte, e dinine; onde vien detto che l'huomo è un metro di tutte le cofe create sotto la Luna:la qual eccelleza, e perfettione humana coteplando i Platonici sopra il profondo Timeo, trouarono, che la Maestà di Dio, hauedo crea to tutte le cose inferiori per noi, con una linea dritta, venuto poi alla creatione dell'huomo, no lo volse creare co quella linea, con la quale le altre cose creato haueua, ma, facendo una linea circolare, creò l'humana natura; per la qual cosa voleuano infe 2

Plat. nel

rire questi Platonici. che si come la linea circolare è la figura più perfetta di tutte l'altre figure, cosi l'huomo è più perfetto, e più eccellente di tutti gli altri animali; e, si come nel circolo il principio si congiunge con il fine, & il fine con la sua origi ne, cosi l'huomo per la contemplatione, & imitatione delle cose diuine si congiunge con la Maestà di Dio, come vna sfera circolare, onde hà hauuto origine, & in quello il suo fine hà d'ha uere, imperoche tutte le cose dinentano più perfette, e più eccellenti, quanto più vnite sono alla loro causa genitrice, onde vna volta disse Athenagora. Hominis finis absolutus est contemplatio Dei summa, & absoluta; per che veramente la nostra perfettione dipende dal suo più eccellente e piu perfetto oggetto, che è Iddio; e però è fatto dalla natura come una pianta celeste, non terrena, che mira cose alte, e sublimi. Homo cum sit cœlestis planta, non terrena, ad cœlum habet ere ctum caput, plantæ deorsum eius ora deslexa habent, in longum summæ ceruici aptauit, disse Filone Giudeo: si che, Signor Caualiere, tutta la nostra perfettione chiaramente è conosciuta, perche la natura, ol Auttore di quella ci ha fatto per contemplare, & imitare le cole celesti. R. Perche dunque la Maestà diuina ha creato all'huomo vn corpo tanto molle, e tanto delicato, che quasi niuno altro animale non si tien piu mi sero in ciò di lui? G. Perche potesse esser più atto alle specula tioni, e contemplationi delle cose diuine; quasi che questo nostro alloggiar mondano, non sia veramente per noi, ma quella oue le cose superne sono: & io dico co'l mio diuin Plotino, che l'huomo non si deue dolere, che habbia un corpo molle; poiche la lib.3. c.3. nostra perfettione dipende dalla ragione, e dall'intelletto, e non dal corpo; e che quando l'Autor della natura ci bauesse manca to di quello che i brutti animali rende perfetti, & hauesse supplito solamente alle perfettioni del corpo, e non à queste dell'animo, veramente l'huomo potriasi lamentare della sua prouidenza; ma posciache à noi non hà mancato di tutto quello, che può fare beato l'animo nostro, se quelle del corpo non ci hà fatto perfette, come quelle che non appartengono à noi, non è

Athenag. de resurect.c. z.

Vedi Plotino en. 3.

## Giornata Prima.

igura

fetto,

rirco-

orige

ecofe

1 cir-

d'ha

ù C6-

onde

s est

iente

per-

vna

Ho-

t ere

lon-

, Si-

èco-

fatto

rque

e, e

umi cula

20uella

che

rela

non

inca

Sup-

del-

Dra-

ello,

iha

onè

marauiglia, ne è fuor di ragione alcuna. R. Ma posciache con la sua gran providenza non ci hà voluto dare questo, per che gli fece un ceruello tanto grande, che quasi auanza in gra dezza quello di tutti i brutti animali? G. Veramente il ceruello dell'Huomo è grande; & auanza la grandezza secondo la proportione del corpo, come ben intese San Tomaso de sens. & sensato, e Marsilio Ficino nella Teologia Platonica; Ma ciò la natura con la sua diuina providenza degnamente fece, perche noi propriamente siamo creati per speculare le marauigliose opre divine: onde se poco ceruello in noi fosse, to cap.2. sto tosto mancheremmo dell'offitio nostro, e di leggiero il nostro ceruello, potria diuenire secco, & arido; acioche dunque questo organo potesse fortemente servire alla naturale operatione dell'animo nostro, Iddio ce l'ha fatto grande, tanto che auanzar. habbia i ceruelli de gl'altri animali. R. Ma perche non hà. fatto la nostra natura forte, e veloce del corpo, come hà fatto alcuni altri inferiori animali di noi? G. Perche sappiamo che la perfettione nostra consiste in quella dell'animo, & non del corpo, & quella de gl'animali solamente nel corpo: & si come l'anima auanza il corpo, così trappassiamo tutte le virtu de gli animali con ingegno, ér arte, ér con questi due istrumenti, che sono, le mani, le quali ananz ano tutti gli altri naturali instrumenti de gli animali. R. Ma che cagione vi mosse à ragionar di questa perfettione dell'huomo, e di tante sue eccellen-Ze, e perfettioni, se del gouerno delle Republiche, della institutio ne, & origine loro ragionar vogliamo? G. Non senza gran proposito Signor Caualiere ho fatto il capo col ragionar breuemente della perfettione, & dell'eccellenza humana, volendo ra gionar de i gouerni: acciò possiate sapere, che si come l'huomo è più perfetto animale di tutti gli altri animali, che viuono sopra la terra, cosi per lo contrario niuno piu tristo, ne piu scelerato, ne piu rubelle diuenta alla Maestà diuina dell'huomo qua do si ritrahe dall'osseruanza delle leggi, e de'giuditij; talche auanza tutti gli altri animali nella malitia, si come nella bontà, & altre perfettioni di gran lunga trappaßato bauea : per questa

Tom. de sen. & sen Fran. Patrit.de Re

questa cagione le leggi, i giudicij, i gouerni, i Magistrati, & gli altri v fici sono ordinati dalla providenza divina, per raffrenare, e moderare le deprauate voglie dell huomo: Cogitur præterea, videlicet homo legibus, iudiciisq; parere, quibus libigno. tit.7. dines, cupidi ates, nequitiæ, immoderateg; voluptates coer centur, disse Francesco Patritio in quel de Regno e per mate nerlo come un Demon terreno nella sua perfettione, & eccellen Za, accioche non potesse discadere co la sua praua, & sielerata vita, da tanti alti doni concessigli dalla sua Maestà. R. Poiche dunque dalla eccellenza, e perfettione humana ragioneuolmente ui sete moso à far principio, di questo ragionamento, piacciaui (ilche sarà con piu ragione) dichiararmi ancora, co me questi Filosofi difiniscono il principio, e l'origine delle città, il che d'intendere molto desidero. G. 10 lo saro voletterise prima vi dirò l'uniuersal opinione, che fu ne i passati tepi di questa origine, auenga che în parte moralmente la intesero, poi dichiararouui quella che fu d'Aristotele intorno à ciò: Hora cominciado, ui dico che secodo questi saui del modo, l huomo è copo sto di due principy, cioè d'anima, e di corpo: l'uno de quali hà un esser perfetto, et immaculato; anzi, come dice il dinino Platone, l'animo nostro è vscito dalle mani della Maestà dinina nec to senza macchia alcuna, colmo di tutte le scienze, e cognitioni delle cose:ma dalla opacità, & granezza del nostro corpo, egli è talmente adombrato, & aggrauato, che non può render al mon do quella sua debita, e natural perfettione, senza gran fatica, studio, e diligen Za, nel ritrouar quello che perduto hauea, que-

de inuen.

Cic.lib.t. stoè quello che M.Tullio racconta, che nel principio della consti tutione del modo, gli animi degli huomini esendo troppo aggra uati dal peso del corpo, és uelati da tante loro imperfettioni, viucuano à quifa de gli animali bruti, vagando per le selue, e monti, senza la quida, e norma della ragione, come di ciò ci ren de ancora testimonianza Vergilio, oue dice. Hæc nemora indigenæ Fauni, Nimphæq; tenebant.

Gensé; virùm truncis, è duro robore nata, Quis neque mos, nec cultus erat, nec iungere tauros,

Aut

3

e a g n v li d g g r ci fe di

di

04 di

20

Aut componere opes norant, aut parcere parto. so gli All'hora dunque l'animo nostro stando in essilio di ogni legraffrege, e prino di giuditio, rubello della ragione, & in tirannia del ir præcorpo, l'huomo à quifa delle fiere seluaggie all'horamenaua la is libisua vita senza religione, e culto diuino senza esser accompas coer gnato dalla sua nera, e legitima moglie, senza che hauesse cermate ta, e vera comitione della sua prole, ma in tutte le sue attioni ccellen era peggio che un animal seluazgio: di che ancor la ragione ci lerata appaga, perche gli altri non essendo soggetti alle leggi, & ai . Poigiudicij, come prini naturalmete della capacità della ragione, neuolnon diuentano piu seluaggi di quello che sono: ma l'huomo, ch'è nento. un animal capace di ragione, si fà soggetto a i giudicij, & alora,co li precetti, dinenuto poi ritroso di ragione, piu siero dinenta città, d'ogni animal seluaggio. Ma per che gli animi nostri sono soge prigetti all influsso dinino, si come i corpi, sotto i corpi celesti; & in i quequel modo, che noi vediamo i corpi nostri alterati secondo i va poi dirij aspetti de corpi celesti; cosi gli animi nostri sono alterati seracocondo i vary inslussi delle superne menti, però gli huomini, esè copo sendo con la potenza intellettuale in ordine della providenza aliha diuina, come vogliono i Platonici, ad imitatione del gouerno Pladiuino per natura sono fatti per reggere, e per gouernare, le ia net case, le città, e gli imperij; & altresi per ordinare varie, e itioni diuerse arti: anzi tanto sono nimici della seruitù, e cupidi del egli è regnare, che spesse siate si sono sottomessi alla crudel morlmon te scosa che non s'è veduta ne gl'animali bruti. Ma perche di tica, questo influsso alle volte, non siamo capaci, per l'opacità, e graqueuezza del nostro corpo, operiamo cose che sono conformi al senonsti so, & a gl'animali bruti, però douete sapere Signor Caualiere, ggra quello che ci racconta M. Tullio, nel predetto libro, che non lone, hauendo la natura de gli animi nostri affatto perduto la natia ue, e perfettione, risuscitò in quel tempo una persona, o sia Mercuiren rio, o Saturno, io taccio, secondo la prouidenza divina, la qual persona conoscendo la natura humana esser d'eccellenza, e di perfettione tale, che sopra modo auazaua tutti gli animali bru tisma che dormedo d'un profondo sonno letargico, per esser risnegliatas ut

uegliata, d'una gran troba hauea mestiero, cominciò con la dol cezza dell'eloquenza, e sauiezza dell'animo, pian piano ad indolcire, & inescare l'acerbezza, e la sierezza della natura humana, con vary e diuersi modi persuadendola alla domestichez Za e società ciuile: oltre che in noi dalla natura istessa è stato impresso un sociabile appetito, onde, gl'animi de gli huomini destandosi da un graue sonno, comincio ciascuno di loro à rico. noscere la sua vera, e legittima Moglie: e cosi deposto alquanto di quella fierezza, cominciarono a fabricar i proprij domicili, e le proprie stanze, domesticandosi l'un con l'altro, in amoreuolezza, e dilettione humana, e cosi con molte e diuerse case si fece il casale: e per che la fierezza de gl'animi humani, non era ancora tanto spenta, che l'uno all'altro non potesse nuocere, e trauagliare: i casali si cominciarono à cinger di muraglia, per far riparo alla fierezza de gli huomini, anzi i primi huomini non haueuano amore piu segnalato, ò virtu maggiore, che di ammazzare, aßassinare, rubbare, e soggiogar gl'altri huomini, queste sono parole di Plutarco, con testimonianza di Tucidide, e di Solone, e con quella della sacra Historia, la qual dice che Nembrot fu il primo che sottomise con la forza, e con la uiolenza gl'huomini nella Soria, onde da gl'Hebrei fuchiama to cacciator valete, per il che Aristo. & Platone il rubbare al la strada, posero trà le specie della caccia: e per questa cagione, i casali diuentarono le murate Città. R. Da questo à me pare, che le guerre nel mondo, sieno cazionate, dalla bestialità e sierezza, e dalla superbia de gl'huomini. G. Si bene; ma perche maggior guerre sono quelle, quando gl'animi de gl'huomini nelle Città hanno guerre dalle passioni, e perturbationi domestiche, però il Sauio ordinò nelle Città i Magistrati, gli Of fici, e le supreme auttorità, che douessero dar la norma sopra glaffetti humani, con le leggi, e giudicij. Da qui si conosce chiaramente Signor Caualiere, che i Principati, i Magistrati, le leggi, e i giudicij al Mondo, per li quali gli huomini sono si regolati per viuer insieme, hanno hauuto origine dalla fiere Za, e superbia humana. Ma Aristotele, il quale conoscen-

a rainb fe cb c P 90 la

te

de

St.

al

de

Se.

pe

in la dol no adintura hu-Richez i è stato nuomini à ricoquanto micili, noreuoise sifenon era cere, c lia, per uomini , che di huomii Tucieal dice e con la hiama bare al cazioto à me Fialità ne;ma gl'huoationi sgliof fopra conosce giftraini soe dalla nofcendo,

do, che l'huomo per natura è un animal sociabile, e che naturalmente desidera questa società, come un ben perfetto, dimostra veramente, che quanto piu conosce il ben perfetto tanto egli piu lo desidera: onde il ben ciuile essendo tra li beni sociabili dimaggior grado, e dimaggior perfettione, maggiormente sarà desiderato da noi; E per questa ragione, questa ragunan-Za de gli humini, communemente è stata chiamata Città, e per esser l'huomo animal sociatile, e ciule; da questo suo instinto naturale ogni Città il suo principio hà tolto; ma si come ogni arte attende ad imitare la natura à lei superiore : cosi, & non meno ogni natura opera ad imitatione delle cause superiori, e dinine, le quali, quanto sono più perfette, tato più nel gouernare, e reggere, dimostrano ordine, il quale per loro influsso natu rale alle inferiori cause infondono: però gli huomini come animali ragioneuoli, e capaci d'ogni influsso diumo, maggiormente il dimostrano, e naturalmente sempre sono inchinati alla sociabile, e domestica vita, la qual non mai sarebbe perfetta, se ella non haueße il gouerno, e la regola: e quanto ella è più cupida, tanto maggiormente hà bisogno di quella; la qual socia bile, e ciuil natura nostra Aristotele in questi otto libri dimostra copiosamente, sotto le regole, e norme ciuili. R. Ma poiche riponete la nostra vita ciuile tra gli più perfetti beni sociabili: qual cagion mosse dunque molti huomini del mondo a fuggire le Città, come la peste, e che più si contentarono viuer ne' villaggi, e solitudini, lontani d'ogni conuersatione civile & huma na? G. Spesso gli huomini fuggono le Città: ouero per che le ti rannie insopportabili de zouernatori no si possono soffrire, ne po tendo sentire i lamenti, i pianti de pupilli, e delle sconsolate vedone, le strida de gli assassinati, eleggono i monti, e le selue per stanzaloro; ouero per che gli animi giusti, non potendo vedere alcuni superbi, & ignoranti hauer occupato i più degni luoghi de virtuosi, fuggono le Città: ouero perche alcuni, che più inchinati sono alle contemplationi, e speculationi delle diuine cause, si sono ritirati nella solitudine, accioche più commodi siano per ammirarle: però quantunque l'huomo sia per natura socia

bile, e civile, cioè atto, & inchinato al viver tale, in guifa che è atto per natura ad imparar tutte le scienze; non dimeno, questa natura non è impressa in esso lui, come la grauezza nella terra, o la leggierezza nel fuoco; ma può ben clegger per habitatione altri luoghi fuor di questi ciuili & altre conuersationi forse piu degne che nelle Città non sono, & massime di quelle, che tirannicamete erano possedute; lequali volentieri si deuono fuggire. R. voi dite il vero Signor Gozzi, ma in ciò bisogna conformarsi col voler di Dio, che non senza grande sua pro uiden a mando al Mondo, Scilla, Nerone, Caio, e Mezentio: ma lasciando da canto cio, vi domando questa ragunanza ciuile generata dalle leggi, e dalla ragione istessa, la qual voi tan to celebrate, e commendate, à che fine sia ordinata; dichiaratemelo per cortesia, poiche la causa sua efficiente ho pienamente inteso. G. Non è dubbio, che ogni società in questo mondo è ordinata à fine di qualche bene, ò sia quello apparente, ò reale, per che l'attioni, & gl'altri effetti humani sono retti dall'intelletto, e dalla ragione, la qual sempre intende all'oggetto del buono, come zià hò dimostrato nella prima giornata dell'Ethica, & essendo questa ragunanza ciuile una delle humane so cietà, sarà necessario che quella sia ordinata da gli huomini à fine di qualche bene, anzi del bene principale, & asai perfetto, attentoche questa società è perfetta, e principale tra le società humane, e la proportione, e misura delle cose, che sono ordinate verso il fine si toglie (come voi sapete) dalla proportione, emisura dei lor fini: di maniera che questa società ciuile, essendo trà le società principali, douerà esser ordinata à fin: di qualche principalissimo bene. R. Perche ragione questa razunanza ciuile è principale, e piu perfetta delle altre società, o ragunanze humane? G. La ragione ve lo dimostra; perche questa ragunanza, o Città che chiamiamo, raccoglie, e rinchiude in se tutte l'altre società, oraqunanze humane, come quella del borgo, & delle famiglie; onde ne segue che la ragunanza ciuile sia principale, e perfetta. R. Ma in che consiste questo principal bene? G. Benche Aristotele non lo dichiara

ntentente Patton Suffer P for the

chiara in questo luogo, non dimeno lo fà nel settimo libro di que- Aristot. z. sta Politica dicendo.

Polit.c. r.

Optima Respub.ordinatur ad optimam vitam, e nel 3. Ciuitatis finis est bene viuere,

Caches

0,946-

a nella

per ha-

rsatio-

iquel-

si si de-

io bifo-

Cua pro

entio:

nza ci-

voitan

biara-

ramen-

rondo è

orea-

tti daloggetto

dell'E-

nane so

mini à perfet-

a le so-

ono or-

portio-

à ciui-

nataa

ne que-

tre fo-

nostra; oglie, c

ne, co-

la rahe con-.

lo di-

AYA

Aristot.3.

La perfettione della qual vita come ottima, non consiste ne i beni del corpo, ne manco in quelli che sono soggetti al cor so variabile della fortuna: ma ne beni piu perfetti, che sono quelli dell'anima, i quali sono le virtu tanto morali, quanto quelle, che intellettine chiamiamo, per mezo delle quali i Cittadini imparano il ben viuere: le Città dunque sono ordinate in questo mondo, accioche gli huomini godano in quella la buona, e giusta vita gouernata dalle buone e giuste leggi ciuili adornandosi ancor delle virtu morali, & intellettuali: ma auertite in quelle Città, nelle quali i Gouernatori delle cose publiche sono ignoranti, seditiosi, e vili, in quelle i Cittadini per lo piu viuono, secondo il costume e la vita del Prencipe: Testificandoci questo Marco Tullio in quella sua Epistola, che fra l'altre sorisse à Lentulo. Quales in Repub. principes sunt, Cic. Epitales reliqui solent esse ciues. In guisa che la Luna suole ma- sto.ad Lerauigliose mutationi riceuer per la declinatione del lume del Sole, però non si creda alcun Prencipe del Mondo, che i suoi Cittadini possano già mai diuentar virtuosi, e persetti, se prima egli non è tale; ne deue lamentarsi di quelli, quando tristisono, se prima egli non emenda la depranata sua vita; Principes enim longe magis exemplo, quam culpa peccare, soleua speso dire Socraté, e Platone: Il che si osserua in alcuni, forse peggiori de i loro Prencipi, che sono nondimeno rispettati, & quasi tenuti per buoni, & per ciò disse il Patricto nel suo libro de Regno. Pessimi homines recte omnia se agere dicunt, quæcunq; per imitationem Principum agunt, & di questo ne siamo chiari per infiniti essempi antiqui, di quelli, i quali per altro erano degni di biasimo, & anco di castigo, & nondime no essendo conformi nelle loro attioni à i loro Prencipi, sempre à quelli furono cari, et da gli altri rispettati. R. Non piu di questo Signor Gozzi, perche veritas odium parit, ma voi diceste che la società.

società ciuile è la piu principale tra le società humane, e che è piu perfetta delle altre minori. Sapete bene che gli effetti d'una medesima specie intendono sempre al medesimo bene: le società ciuili e domestiche sonotraloro d'una medesima specie, (se non che sono differenti nella grandezza, e minoranza le quali di ragione non uariano la specie attento che la società ciuile è composta di molti, & quella di casa di poche.) Perol'una non serà piu principale, ne piu perfetta dell'altra. G. Benche alcuni sono stati di cotesta opinione che uoi dite, & tra gli altri, se non m'inganno, Socrate appreso Platone ne' libri della Republica, di che, ancor ci rende buona testimonianza Senofonte nel 3 de suoi Morali inducendo Socra te a parlar contra Nicomachide, che contrario all'opinione di So crate era, dicendo. Noli contemnere Nicomachidem, &c. nondimeno questi si sono ingannati per la ragione, che ui ho da di re; auuertendo però prima due maniere di communicanza effer manifeste nel mondo, l'una quella della Città, l'altra quella che della casa chiamiamo: ma si come la città è gonernata da due sorti di principati, cioè dal Politico e dal Regale; & il Regale è il gouerno di colui, che ha piena possanza sopra la città, o pro nincia che regge e gouerna; & il Politico è gouerno ristretto sotto le leggi di quella città, che gouerna, mutandosi a vicen da i gouernatori di quella, modò imperando, modo parendo, come dice il Filosofo: cosi sono due maniere de 1 gouerni della cafa; il primo chiamasi Iconomico, l'altro Despotico; l'iconomico è quello del padre di famiglia, il quale contiene in casa non men la moglie, che i figliuoli, & è padrone de suoi seruntori: l'altra spetie c'oè quella seconda, che despotico chiamai, è composta solumente del Padrone & de i seruitori altresi, perche le mancano quelle parti singolari, che nell'iconomica vi si trouano; questo gouerno egli è, più che altroue frequente nelle corti, parimente done, che per ordinario, ci suole eser più cortigiani che altra sorte di huomini. Hora che questo hauete in teso facilmente potrete saper quanto di vero si contiene in quella opinione che ci diceste, percioche essendo differenti le parts

Senof. 3.

di questi gouerni, come voi vedete nelle spetie, essendo di ciane, e scuno ancor diverso fine, saranno ancor essi differenti nelle spe he gli tie, il che piu facilmente conoscer potrete nel progresso del nodesimo stro ragionamento, che questa settimana voglio che facciamo. mede-Però seguitiamo à dichiarare quella conuenienza, che trà lors , e mihanno queste communità ciuili cost le Iconomiche, come le Deito che spotiche, la quale conuenienza i Latini chiamarono combinaoche.) tio, che è quella del maschio & della semina, perche questi sotell'alno l'oltima & minima particella, nella quale le Città sono par. he noi titamente diuise, & ordinate, per la generatione dell humana preso specie, la quale non è possente mantenersi, senza il concorso dell' buona vno, e dell'altro sesso, la qual conservatione procede da quel ap-Socra petito, per lo quale ciascuna creatura intende di conseruare la redi So somigliante sua specie, & in questo ci-sono similitutti gli altri animali, e le piante altresi, come dichiaro Aristotele nel secon Aristot. 2. 1, &c. o da di do dell'anima, perche ancor essi intendono naturalmento la deanima. aesser generatione della lor spetie, di maniera che è cosa chiara, che llache questo appetito nell'huomo & nella donna non viene dalla voda due lontà, ò elettione, ma dalla natura istessa, la quale dir si può Regale figliuola delle diuine cause. La seconda conucnienza è del pa-, o pro drone con il servo, e questi etiandio sono ordinati dalla natura stretto istessa per la saluezza della propagatione humana, perche la vicen natura non solamente intende alla generatione delle cose, ma etiandio alla conservatione delle generate, il che aviene per la parencommunicanza del patrone con il seruo, l'uno essendo naturalgouermente Signore per la capacità dell'intelletto, l'altro per la potico; iene in fortezza del corpo seruo dell'animo nostro. Hora vedete Siioi sergnor Caualiere, come questi due, la donna, & il seruo, per naamai, è tura sono distinti ne gli uffici, la quale natura non mai ordinò , pervna medesima cosa à sine di dinersi negoti, ma à sine di vno so a vi /i lo, perche ella non è come furono i fabri nel tempo antico apte nelle pressoi Delfici, i quali solenano fare alcuni istrumenti buoer pia ni per adoperarsi à dinersi effetti, accioche à quelli, che erano wete in poueri, fussero piu commodi; Ma essendo ella ricca, & abonn quetdante, non fa che quella spetie, la quale solamente hà fatto e parts

di

Arikot.'3. de partibus animalium.

per la generatione delle cose come fece il sesso feminile, sia etiandio ordinato per lo servire. R. Fermatevi per cortesia, voi dite che la natura non fà, che vn suo effetto naturale sia ordinato per diner si vifici, se la lingua in noi, come ancor mol ti altri membri, de quali ragiona Aristotele nel terzo de partibus animalium, sono ordinati à diuersi effetti, come la lingua, non meno per la loquela che per lo gusto che dite dunque? G. Auengache la lingua sia fatta naturalmente, per questi due diuersi effetti, secondo alcuni; non dimeno, perche non mai fà questi due effetti in vn medesimo tempo ma in diversi, dico che un instromento puo esser deputato dalla natura per diucrsi vsfici, ma in vary tempi; & cost dico che la lingua naturalmente è ordinata per la loquela; & altri instromenti appresso di lei sono ordinati per lo gusto, come affermano questi Anatomici; cosi ancora ordino l'istes sa natura, che la donna fose per la generatione, & non per lo seruire, quantunque i Barbari questo sesso ripongono nel medesimo grado che sono i serui; perche la Signoria, è it Dominio naturalmente conuenendo à quelli che sono perspicaci d'ingeeno; e la soggettione à quelli che sono d'animo obtusi, ma di corpo robusti e gagliardi : E gli Barbari essendo quasi tutti per natura vgualmente tali, come affermana Platone nel 7. delle leggi effer li Thraci, li quali non meno le donne essercitauano ne gli vfficij seruili, che i loro serui, onde che erano ordinati per lo servire, cosi l'uno come l'altro sesso: & Aristotele in questo luogo intese Barbaro quel medesimo, che intese nel 7. del Ethica dicendo. Barbarus insequitur bestiales & inhumanas delectationes, vt comedere humanas carnes, delectari coire contra naturam: da queste due personal conuenienze, come vedete si fa la famiglia, poiche vna di queste serue per la generatione humana, l'altra per il suo commodo necessario; l'huomo, e la donna primieramente bisogna in una casa, poi il patrone & il seruo; & da questi due nasce ancor quella del padre, e del figlinolo; queste prime parti della casa hanno come vedete tra loro una certa conuenienza, perche è necessario che

c gn P 3 ci

la

P

n

Sin

cl.

2

m

Pla.nel 7. delle leggi.

Aristot.7.

, sia

tesia,

le sia

r mol

e par-

la lin-

dun-

, per

per-

empo

utato

7 CO/2

uela;

lo qu-

listef

per lo

el me-

minio

inge-

na di

tutti

7. del-

tana-

dina-

elein

7. del

uma-

ectari

e, co-

per la

ario;

1, poi

a del

20 CO-

Tario be

che quelle persone, le quali dalla natura sono ordinate per la generatione, che ancor habbino una certa regola, & signoria, & non meno anche l'obedienza che le conserui: per la ragione della qual prima ordinatione iconomica diceua Hesiodo Esiodo. Poeta. Domum habere imprimis mulierem, & bouem aratore decet: nel qual loco intese per lo bue il servo di fameglia; conciosiache al contadino un bue serui in luoco di fameglio. Adunque questa domestica società, che communemente chiamiamo casa dalla natura, non per altro effetto su ordinata, che per la communicanza de gli atti nostri quotidiani; perche alla giornata mangiamo insieme, & beuiamo, mercantiamo, & facciamo altri simili negotij. Onde veramente possiamo dire con il Filosofo. Communio, que natura ad totum diem consti- Aristot. tuta est, domus est: il che ancoravien ad esser manifesto per · la significatione de nomi, attentoche Caronda Cataneo legislatore, chiamana tutti quelli, che in una casa insieme usanano homositios, quasi d'un medesimo pulmento, perche d'un medesimo cibo cauato d'un istesso luoco mangiauano; Ma Epimenide Candiotto, che vise secondo alcuni, cento cinquanta sette anni, li chiamaua homocapnosi, perche d'un istesso fummo godono, cioè ad un istesso suoco si riscaldano: da questa poi ordinatione della casa si fanno i borghi, che i Latini chiamano, Vicus, questi sono la prima ragunanza composta di molte case, non à fine de gli atti nostri diurni, per esser solamente à questo fine ordinate le case, Ma per gli atti nostri esteriori, come sono la mercatura, l'arte, i giuochi, & altro simile, questa ragunanza, laqual Aristotele chiamò; Commu- Aristot. 1. nionem conflatam è pluribus domibus. Dimostra con bellissime ragioni che sia vn' ordinatione naturale, e prima, perche naturalmente auuiene la moltiplicatione in una casa per via della propagatione, la quale si fà del maschio, e della femina generandosi molti figliuoli, i quali per accrescimento, non potendo insieme commodamente habitare, si allargano ciascun di loro per habitare nella sua propria casa, che s'habbia fabricato, delli quali parlando vna volta Cicerone

Sin Line Re P Con 9 See 11

CI

no

17

20

di

be

Sei

cf

la

92

e a

ch

Lor

Re

Cic. Of- nel Libro de gl'officij disse. Qui cum vna de mo capi iam non possent in alias domos tanquam in colonias exeunt. E da questa moltiplicatione nasce il borgo o colonia, li cui habitatori anticamente erano chiamati collectanei, quasi d'istesso latte nutriti: & fratres & natorum nati, & nati natorum, & qui nascentur ab illis, effendo dunque all' huomo, & non meno anco à tutti gli altri animali, naturale il generare il somigliante à se, dalla qual generatione, naturalmente cresce la propagatione, la qual accresciuta che sia fà una certa vicinanza di molte case, che poi Aristotele chiamo vicus, o borgo: segue necesariamente che ancor vi sia una certa ragunanza naturale composta di molte case, il che afferma con alcuni enidenti segni, per che si come nel principio le Città erano gouernate da vn solo Rè; così le case d'al padre di quella famiglia, il quale se condo Homero nel dar le leggi alla moglie & alli fgliuoli asso. migliato era ad vn Rè, che alli suoi vassalli dà le leggi: dalla propagatione de quali figliuoli moltiplicauasi, & accresceua la progenie, la quale nelle colonie dividendosi era gouernata dal piu antico, che era in quella cognatione, ò famiglia; anzi per imitatione di questo gouerno Iconomico, le Città parimente erano gouernate da i Re. Però ogni giusto Prencipe nel gouernare i suoi sudditi deue ricordarsi, che non meno da Dio, che dalla natura istessa è stato ordinato per lo gouerno, ne piu, nemeno che un Padre per li suoi figliuoli; poscia che da questo gouerno ne nacque primieramente ogni legittimo gouerno del mondo, & in quel modo, nel quale gouerna il padre li suoi figliuoli e la sua moglie con ogni pietà e sincerità d'animo, e con molta prudenza, in quel medesimo altresi deue egli gouernare i suoi sudditi, che gli sono in luogo di figliuoli, con ogni pietà, & dolcezza, & non con quelle aspre crudeltà, le quali erano solite v sarsi da sceleratissimi Tiranni, ma deue più tosto alcuna volta sottometer si ancora egli, à qualche danno, che far quello ingiustamente patire al suo suddito; il che quando fa cesse saria riputato per un atto generoso di Prencipe, & effetto di giustitia ciuile non come fanno, (Signor caualiere,)

Digressio

Homero.

hoggidi alcuni gouernatori, i quali si pensano esser giusti ogni mnon voltache verso i loro sudditi si dimostrano superbi, altieri Eda & orgoghosi, & essendo barbari, & ferigm, si reputano in quebitatosta maniera esser giustamente seucri; ma miseri & ignoranti Molatnon sanno, che ancor che questo fusse atto di uirtu, & che nel. & qui le schuole s'imparasse, no è però degno che del solo Tiranno. Rac no anconta Cicerone d'hauer letto tre lettere di tre prudentissimi pliante Rè, che furono al mondo, di Filippo Macedone à suo figliuolo opaga-Alessandro, d'Antioco à Cassandro, & d'Antigono à Filipriza di po , nelle quali non comandanano altro , che con benigne, & piaque necenoli parole eglino la beninolenza de popoli, e de soldati acturale quistar s'ingegnassero; cosi parimente deue esser molto patiete di nti sesoffrire ogni disagio, ogni tranaglio, & anco offesa per l'viltà, rate da e pace de suoi sudditi, & alle volte tenga per honor il suo gonale se uerno, non per felicità alcuna; nobilem magis, quam felili asso. cem pannum disse colui, perche non è possibile che un Pren-: dalla sipe habbia à se affettionati i suoi sudditi, viuendo egli in deescena licateZze, e piaceri, ne volendosi discommodare in conto alcuernata no, onde la pace, & il contento al suo popolo recasse, gouer-; anzi nar ancora si deue un giusto Prencipe di talmaniera che niuà parino si parta da lui mal contento, ancor che non li conceda quello che esso domanda, non dico io che un Prencipe non debba stunelgoa Dio, diare molto di farsi temere giustamente, ma molto meglio fareb be, quando piu procurasse d'esser amato dal suo popolo, che d'esne piu, ser temuto, per che come seriue Seneca a Lucillo. Generosus Seneca. questo est animus hominis, & potius amore, quam vi trahirur; ma rno del lasciando questo da canto, poiche non ci mancheranno altre oc-Suoi ficasioni di ragionare, emolto meglio di questa materia, tornia. , e con vernamocene alla nostra incominciata impresa dicendo, che oltre à questo primo segno, vi altro ne mete il Filosofo per lo quale n ogni dimostra, che il borgo, il quale composto di molte case vicine, equae dagle habitanti d'una cognatione, sia zouernato dal piu vecpiù tono, che chio di quella; perche tutti i Gentili anticamente stimanano i ndo fa loro dei esser gouernati da vn' Rè, che essi chiamauano Gione, de ef-Rè, e padre de Dei, nella effigie de quali, gli huomini per le iere,)

Cice. T. de

03-

virtu si cangiauano imitando la lor perfetta vita, & in quella guisa che gli huomini vsauano con gli Dei,i quali erano per ordine di natura gouernati dal piu superiore, cost eglino per essempio di questi ordinarono il gouerno de superiori, non meno nelle case e ne i borghi, che nelle città istesse, e quantunque il Filosofo in questo luogo raggioni secondo il commune parlar de Gentili; nondimeno dalla verità di questa opinione, i suoi principij non si discostano; attentoche chiaramente egli hà assen tito nella prima sua Filosofia, che tutti gli ordeni procedono dalle diuine cause, il che qui moralmente ancora intese, che li gouerni del mondo traggono l'origine dalla causa essemplare de gli Dei, & che quelli huomini, i quali toglieuano le forme de gli Dei, quelli medesimi imitauano la vita loro, la quale era gouernata dal sommo Gioue, da questo essempio quelli antichi Filosofi insegnauano, che i Gouernatori debbano esser diuini, cioè scarchi delle passioni, le quali imbrattano l'animo nostro divino; e che con sincerità, e purità siano gouernate da loro le Republiche, la onde Platone degnamente disse ne i suoi ragionamenti della Republica; ottime esser quelle Republiche, nelle quali i Dei, ouero i figliuoli delli Dei gouernauano; cioè, oue gli animi scarichi delle passioni, e perturbationi mondane gouernano, esendo l'imperare, e signoreggiare trà mortali cosa divina, come ben disse vna volta ad Alessandro Magno, Samio Filosofo d'Egitto, però essi sono tenutine gouerni dimostrarsi eccellenti, e diuini; accioche ancor da noi per diuini siano sempre riueriti, & eraloro, come a' Dei, anticamente ogni riuerenza portata comé si legge nell'Historie de Persi; per che eglino nel reggere, e gouernare mostrarono gli animi loro candidi e diuini. Vn animo candido e dinino, si scorge in vn Prencipe, ogni volta che tiene la sua casa come il Tempio sacro; & quando ei si dimostra prudente nel mirare, e vedere l'instabilità delle cose, & effer giusto, forte, temperato, honesto, charitatino, amoreuole, e gratioso parimente, amaiore de virtuosi, e premiatore de letterati; esser una mensa per li poueri, vi-

Samio.

quelo per o per meno que il arlar i suos assen edono , che mplae fora quaquelli r ester l'anijouer iste ne lle Reuernaerturnoregoltaad si sono he an-10, 00li lezzoueranimo lta che i dimole cose, tatiuo, uoli, e

ri, vi-MA

ua speranza de i buoni, e morte de tristi, refugio à gli innocenti, e presidio, ò riparo à miseri, & questa tale non mortale, ma diuino; non huomo veramente, ma Dio in questo nostro secolo mondano sarà sempre riputato, ma poi che hebbe il Filosofo dichiarato le prime parti, delle quali le Città erano composte, come le case, e le colonie, che sono le sue parti integrali, Hor segue à dimostrare, che cosa sia questa Città, & in che modo ella si sia dicendo, la Città esser una perfetta communità naturale, composta da molte colonie e borghi per il ben viuere, dice effer communità, per che se la casa, & ilborgo è tale, via piu sarà la Città : dice che sia composta da molti borghi, per che si come questi sono composti de molte case, cosi questa viene ad esser composta de molte colonie, o borghi: dice che questa communità sia perfetta, per che non solamente la Città è necessaria all buomo per poter procacciare le cose necessarie alla vita sua, come sono il vitto, il vestito, el habitatione, ma etiandio tutte l'altre cose sofficienti; e commode tanto nello stato della sanità, quanto in quello della infermità: & non meno ancora per qual si voglia stato, e conditione humana ella è veramente la Città vna communità perfetta; per che le case, e le colonie sono paragonate alla Città in quella guisa, che l'infantia, el'adolescentia sono paragonate alla virilità, la quale dir si può esser la perfettione delle inferiori età : dice essere ordinata per il ben viuere, cioè morale, ò virtuoso; per che non solamente nelle Città si deue procurare quello sia di bisogno, per la vita cor porale, ma etiandio attendere, come l'huomo in essa possa diuentar buono con la oseruanza delle leggi, e con l'essercitio delle virtu. R. Dunque non sono da esser chiamate veramente Città quelle, oue abondano i tristi, e scelerati? G. Non mai, Non enim viuendi causa, sed bene viuendi ciuitas est, dice il Filosofo, ne meno quella si può chiamare veramente Città, oue le leggi non sono osseruate, ne da superiori, ne da gl'inferiori: Ciuitas enimiest habitatio multorum hominum com munibus vtentium legibus, disse Speusippo Platonico; dice an . Speusippe

cora che è naturale; per che, se è stato dechiarato, che la communità della casa, & quella del borgo sia naturale, molto maggiormente sarà naturale quella della Città, per esser ella il sine di queste due ragunanze, se donque la Città è una natural communità, necessariamente sarà ancora l'huomo un animal naturalmente ciuile, cioè per natura inchinato ad habitare le Città; & quantonque molti si sono visti à pratticare piu nelle selue, o ne villaggi: la cagione è stata, o la mala lor sorte; o, per essere stati virtuosi, e piu eccellenti de gli altri, sono stati cacciati dalle Città. R. Sempre l'esilio è stato l'ultimo premio di virtuosi. G. Onero, per essere stati tristi, e di deprauata natura, si sono contentati viuere nelle selue, per depredare, & assassinare, e quando bene volessero vivere amoreuolmente, non potriano merce dell'habito tristo naturato in loro, Homero. come colui, del qual racconta Homero, che per malignità della sua vita era senza tribu, percioche ogn' vno sehifaua la pratti ca sua, é in quisa d'una siera viueua in bando della ragione, & intirannia delle passioni, ouero per che alcuni ne sono stati di natura si eccellente, e si perfetta, che quasi sofficiente per loro steßi fenza ainto humano, eleffero la folitudine, ma questi sono come dice il Filosofo piu eccellenti de gl' huomini, & sono à paro de Dei, ma separando la natura humana da queste conditioni, come dalla mala fortuna, dalla deprauata vita, & eccellenza sopra humana: non sarà dubbio, che l'huomo non sia un animal ciuile di che l'animo nostro s'appaga per ragione: per che al solo huomo la natura diede il parlare, accioche alli altri somiglianti à se col parlare potessemostrar l'viile, & il danno, il giusto, e l'ingiusto; e che egli solo fusse per natura cinile, e sociabile, piu che non sono l'api, ò altro somigliante animale, e se la natura, non fece mai cosa che sia in vano, hauendo dato all'huomo la voce, & il parlare insieme, il che non concesse à i altri animati, sarà chiaro, che egli solo è animat civile, e sociabile; per che se non fosse tale, hauerebbe procurato di farlo à quella guisa, che ancor tutti i altri animali fe-

ce, i quali i loro affetti, e le passioni manifestano con la sola voa comce. Ma poscia che hebbe intentione d'aggrandirlo sopra tutomag. ti i altri animali, diedegli non senza ragione il parlare, accioil fine che dalla cognitione del buono, (come vi disi) e del cattino, del atural giusto, é ingiusto, l'uno con l'altro sociabilmente viuesse; anzi nimal questo è stato potisima cagione, che gl'huomini fabricassero le tarele case, e le Città, perche quando dispersi fossero in vary luoghi, et iu nelin varie regioni, che giouamento? che aiuto, l'on à l'altro potria rte; 0, porger?niuno veramente. E per ciò dice il Filosofo. Communio 20 staautem horu parit domu & ciuitate: è chiarisimo donque che 10 prel'huomo sia vn' animale ciuile, et sociabile. R. Ma qual è di quedeprasti due piu perfetto, la Città, ò l'huomo, e qual per natura prece deprede all'altro? G. Aristotele lo dichiara facedo, che la Città sia piu renolperfetta, et che naturalmente preceda all'huomo; Poiche il tutto nloro. sepre su piu persetto delle parti; il che si dimostra chiaramente; à della perche, quando le parti seperate fossero dal tutto macherebbono pratti d'ogni virtu, et per conseguente della perfettione, come vedete gione, ne mebri disgiunti dal corpo, che perdono veramente à fatto il o stanome e la virtù: essendo dunque la casa, è ciascun di noi parte ciente della Città; la Città ci douerà preceder nella perfettione di gra e, ma lunga, la precedenza della quale perfettione chiamò il Filosofo mini, quella istessa che è di natura, non però che noi non precediamo ina da per via della gouernatione ad ogni Città, perche queste sono fat raua te da gl'huomini, e prima composte di case; ma tuttauia si scoo, che pre piu chiaramente, Signor Canaliere, che l'auttor di questa appaordinatione civile sia stato veramente divino: havendo ridotparto questa natura nostra, la qual dal principio è stata oppressa potefda tante cupidità, & altre sfrenate passioni sotto la legge, e e che sotto la vita morale, senza la quale l'huomo egli è piu ferigno, e non piu tristo, e piu scelerato d'ogni animal seluaggio: Quem-1 , non admodum enim perfectum, optimum omnium animantium mo la homo est, sic secretum à lege ac iustitia pessimum omnium, altri dice il Filosofo, il medesimo Platone dimostro in quel dele 10le leggi: de puero qui custode caret. La natura adorno ato de l'huomo di prudentia, e di virtu per giouamento della vita huli fe-66

Aristot.1.

Pla.nel 7.

mane gli diede queste armi, con le quali la sua ferocità hane se à superar, gli aggiunse ancora la giustitia, che fose tutela, e sicurezza de gli huomini nelle Città, mercè de gli statuti e delle leggi: Iustitia accommodata est ciuitati: ius enim ciuilis societatis ordo est: ius autem iusti existimatio. cosi ridotto sotto la disciplina delle leggi, di orgoglioso, e crudele, diuenta mansueto e pietoso; di sfrenato, & ingordo, casto, & astinente.se queste leggi non fossero al Mondo, Signor Caualiere, che altro seriano le republiche; che le selue istesse, oue si nodriscono le siere? e le case oue habitano gli assassini? dopo che i nostri genitori ci hauessero fatti heredi de i lor beni, e se la legge non fosse di mezo, come questi beni potressimo mantenere, & conseruare per noi stessi? non giamai: come le case? come le Città? come l'humana generatione? come il Mondo? come la natura istessa si potria far salua? se dimezo non vi fosse il legame della legge, e della giustitia? che quiete potressimo hauer giamai? se le leggi la sicurtà non ci prestassero? Ad salutem ci uium, ciuitatum que incolumitatem, vitam que hominum, & quietam, & beatam condite sunt leges : disse Cicerone . Pero mal starebbono quelli, doue le leggi buone fatte da loro maggiori fussero da Gouernatori alterate; & sotto pretesto del publico bene ese à rouina, & destruttione sussero adoperate: Ma lasciamo questo da canto dapoi che il Filosofo hà dechiarato, che le Città sono composte di case insieme insieme vnite; hora, accioche possiamo hauere piu perfetta cognitione del politico culto, piu chiaramente và considerando le prime parti della casa, ér ordinando meglio la dottrina Politica, onde dice che le prime partisono il Patrone, & il seruo, la combinatione tra li quali chiamò dominativa, cioè signorile, e quella tra il marito, e la moglie, coniugale, auenga che nel greco, sine nomine est, dice il Filosofo, la terza è quella del Padre, e del figliuolo, la qual Aristotele chiamo con il proprio nome procreatrix. Ma questa vltima nasce dalla seconda. E auenza che alcuni altri aggiongono la quarta, che chiamarono, con il proprio nome Pecunialis, seu Pecuniaria; Nondimeno è necessaria, alla Icono-

Cic.nel 1. de legib.

: Me à

sicu-

ciui-

idot-

, di-

, 60

eres

idri-

2 no-

egge

,00

e le

e la

ille-

wer

n ci

1,80

Pe-

iag-

del

2 .

ra-

ho-

oli-

tel-

che

tra

12-

inc

lo,

Ma

tri

(C-

70-

mica (quantunque non sia componente parte della casa) perche ella conserua la famiglia, acquistando, & conseruando il danaro: Ma per conseruare la natura, la virtu, e l'officio d'un serno,ci conviene dechiarar prima quella diffinitione, che Aristotele di lui hà dato dicendo, il servo esser un istrumento animato, attiuo, del Patrone, ordinato per gli altri, e propriamente d humana specie; dice che è instrumento, perche ogni cosa posseduta d'al Patrone di casa è suo conueniente istrumento: in questo possesso non solamente sono contenute le cose esteriori, come sono le vesti, il formento, i danari, ma etiandio i serui, che in luogo d'istrumento s'intendono, conciosia che ogni cosa necessaria per la usta humana per istrumento sia stata tolta, & in quella guisa, che senza queste cose esteriori, il Patrone di casa non può gouernar quella; cosi, & meno lo può fare senza l'aiuto, ò ministerio de serui; veramente dunque quelli sono l'istrumento del Padrone di famiglia, del quale altre uolte ancora ha desto il Filosofo. Seruus est animatum instrumentum, vt instrumentum inanimatus est seruus, e San Tomaso in questo luogo. Seruus est organum animatum actiuum separatum; il qual istrumento dice il Filosofo, che è animato, perche de gli istrumenti alcuni sono animati, alcuni inanimati, uerbi gratia nell'arte del nauigare, l'istrumento inanimato egli è il ti mone, el'animato la persona che lo muoue, cosi in casa alcuni sono istrumenti inanimati, come sono i danari, le vesti, & le cose cibarie: altri sono animati, come sono i serui, che amministra no le cose possedute dal Patrone: & dal Filosofo sono chiamati, instrumenta instrumentorum, ouero ante instrumenta; perche eglino muouono gl'instrumenti, che sono inanimati, i quali da lor posta non ponno ubidire all'imperio del lor Patrone, se però non fossero, come quella statua di Dedalo, la quale poteuasi muouere per virtu dell'argento vino, ouero come quei Tripodes, che furono nel tempio di Vulcano, che si moueano da se stessi al Ministerio del dinino sacrificio: questo istrumento, chiamanasi di tre piedi, perche nel sacrificare era adoperato per l'uso del fuoco sacro, ouero perche sosteneua

Arist.8. ethi. ad Nic.c.11. Thomas. 1.pol.c.2.

Vedi Homer.v.ilia Scruio.

alcune tauole ne i tempij, sopra le quali le Sibille sedendo vatici nauano, del quale ragionando Seruso disse. Tripodes erant men se in templo Apollinis delphici, quibus suppositæ Phebades vaticinabantur. Però s'hoggidi gl'istrumenti inanimati potessero seruire, o ministrare al comandamento del loro patrone, i seruitori, nella Iconomica sarebbono di souerchio, il che non vien fatto, come potete vedere: si che il seruitore conniene che sia in casa, come istrumento, che è possente à muouer gli altri istrumenti inanimati per lo seruitio del suo Patrone. dice, che è attino; perche l'officio suo è diministrare, & procurare, le cose commesegli dal Patrone; & è attino à differenza de gl'istrumenti inanimati, i quali più tosto sono fattiui che attiui, dice che è ordinato per gli altri: perche in quella quisa che comperiamo il poseduto per lo possessore; cosi comperiamoil servo per lo patrone; è si come diciamo, che il posseduto è di colui, che posede; cosi diciamo il seruo necessariamente effer di colui, che gli commanda; ma auuertite però Signor Caualiere, che hora si parla di quei seruitori, che sono comperati, ouero vinti in guerra, non di quelli, che sono condotti per salario, perche questi sono liberi ogni volta che non vogliono essere più salariati, dice che questo seruo è dell'humana spetie, à differenza de i bruti, i quali propriamente parlando, nella loro soggettione non sono veramente serui, ma inteso che habbiamo la natura, la conditione, el'vsficio d'un seruitore per la dissinitione dataci, eoli è necessario ancora intender, se questa seruitit sia naturale o no; poi se questa virtu dominativa sia politica o no; è quanto al primo sono stati alcuni d'opinione, che la seruitu non sia naturale à noi, ma violenta; è che per natura tutti siamo liberi, altri sono stati di contraria opinione, che, si come alcuni naturalmente sono nati per regger, è gouernare; cosi non meno altri per seruire sieno nati al mondo. R. Attendo il giuditio vostro. G. Io dico insieme con il Filosofo che trà l'humana spetie, alcum sono per natura Prencipie signori, altri sono fatti dall'istesvatica

men

pades

stelle-

rone,

ie non

uiene

er gli

e. di-

rocu-

renza

ettiui

quella

ompe-

polle-

Tariaperò

he so-

i vol-

questo

12, 3

on (0-

ura,

ne da-

ruitie

a po-

pinio-

enta;

eti di

Sono

r ser-

o. G.

alcunt l'istes-Ca

Ja natura per seruire; di che le ragioni ci appagano perche ogni cosa, che è composta di molti, conviene naturalmente, che habbia in quella sua compositione, alcuni che sieno superiori nell'ordine dell'imperio, altri inferiori, nell'ordine dell'obidienza; mala spetie humana, la quale già dimostrassimo esser politica, e sociabile essendo composta di molte persone sarà necessario, che habbia per natura e la signoria, e la soggettione. R. In che maniera mi potrete dimostrare, che qualonque cosa, laquale vien ad esser composta di molti, in quella naturalmente conuenza esser, che alcuni sieno dominatori altri essecutori? G. Ve lo dimostro dall'essempio di molte cose, e la natura istessa ancora ci propone dinanzi a gli occhi questa verità. Prima vediamo nelle cose inanimate una certa superioranza naturale, come nella armonia della musica, nella quale à farla perfetta, conniene, che habbia vna voce à tutte l'altre superiore, alla quale l'inferiori in consonanza corrispondano, & è chiamata alto: il medesimo vediamo ne i misti de gli elementi, che alcuni, in quelli dominano, altri sono dominati: ne' misti graui la terra : ne'leggieri l'aria, ò il fuoco: questa medesima superiorità vediamo manifestamente nelle parti nostre essentiali, che sono l'anima, & il corpo; che l'anima naturalmente signoreggia il corpo, & egli per natura vbidisce à lei : perche se il corpo, per l'anima si conserua, deue etiandio da quella esser gouernato e retto; & auenga che in tutti gl'animali l'anima signoreggi il corpo; non dimeno questo dominio, è piu manifesto nell'huomo; percioche nell'anima sua sono compresi due prencipati simili à i prencipati humani, de quali vno fu chiamato despotico, & è simile à quel prencipato del patrone con il servo, l'altro politico, & è quel gouerno, che è d'un Prencipe con li suoi cittadini liberi, al qual gouerno s'assomiglia quello del padre uerso i suoi figliuoli. questi due Prencipati sono disferenti trà di loro, come vi dissi, perche nel despotico l'huomo soggetto come seruo, non può disponer di se, ne contradir al suo Signore

come lo può fare in quel altro; attento che. sono soluti, e de i suoi propry beni patroni, e Signori per disponer liberamente di quelli secondo il suo volere; il che non possono far questi seruitori, de quali ragionamo Queste due sorti di principati di co si sano ritrouati ancor nell'anima nostra; perche quel dominio, il quale muoue il corpo à voglia sua è stato chiamato despotico, atteso che tutti i membri di quello, qual hora ella vuole, l'ubidiscono senza contradittione alcuna: un'altro principato in lei chiamiamo politico, & è quello che la ragione fà con la sensualità, la quale può contradire à questo suo imperio, La differenza trà questi principatinasce, perche l'anima è atto, e causa mouente del corpo, il quale, non potendo esser mosso d'altri che da lei, vbidise sempre al suo imperio; ma l'appetito nostro sensitivo, potendo esser mosso etiandio dal sen-Arist.3. d' so, e dalla fantasia, non che dalla ragione, rome ci è stato dichiaratonel 3, dell'anima, ne segue necessariamente sche egli sia alquanto libero. Hor vedete, Signor Canaliere; questi due principati come la natura istessa gli ha introdotti nelle par tinostre essentiali, delle quali l'humana nostranatura è composta. R. Fermateui per cortesia, voi diceste, che la ragione naturalmente signoreggia l'appetito nostro, e che quel suo dominio è stato chiamato sembiante del politico; di che io me ne resto in dubbio: perche quello che naturalmente all'huomo conviene, dè convenire a tutti gli huomini parimente, & è questo l'essen-La di tutte le cose naturali. Ma il dominio tra la ragione, e l'appetito non si troua in tutti gli huomini; perche alcuni viuono licenticsamente, secondo che l'appetito, o la fantasia gli spinge a fare; adunque questo dominio all'basmo non è naturale. G. Io ui rispondo, e dico, che quantunque questo dominio diragione con l'appetito non si troui fermamente in tutti gli huomini, non pero dir si può, che non sia naturale; perche se be ne questa propositione è uera, che ogni cosa, che naturalmente conuiene, a tutti sia conueneuole; s'intende però quando quel sozgetto non sia vitiato, ò corrotto : perche l'huomo per natura ancor che sia fatto per generar la spetie somigliante a se, non pe-

The state of the s

e de i

nente

questi

ati di

21 do-

ama-

aella

altro

gione

0.2m-

ant-

do ef-

; ma

len-

to di-

e egli,

questa

epar

mpo-

ena-

ninio

stoin

e, de

Men-

ne, e

ni vi-

a gli

eatu-

ninio

ti gli

se be

nente

quel

Mura

ro pe-

ro lo fa quando quello è imperfetto, ouero inualido, come sono gli eunuchi, ò i uccchi: così auiene in questo proposito, che quan tunque la ragione naturalmente sia Signora dell'appetito nostro sensitivo, nondimeno, perche alcuni huomini trascorrono nel l'uso de tristi costumi in modo, che non piu huomini, ma bestie pa iono escere, (poscia che la ragione del tutto in questi è superata dall'appetito) non sempre la ragione signoreggia. Ma, lasciando ciò da canto, è cosa chiara, che questa superioranza ancora si troua naturalmente tra l'huomo, e gli animali bruti: onde essendo egli piu eccellete di tutti gli altri, come lor patrone e pren cipe, a quelli douer à ragioneuolmente signoreggiare; & per esser di questa natura, ucdete, che con l'industria, & con l'ingegno suo i piu sieri animali sà domestichi, e tanto disciplinati, che par non so che di razione faccia loro dimostrare, il medesimo ne diamo nel nostro sesso humano, perche in ogni spetie, nella quale trouasi questa dinersità di maschio, e di semina, quella del maschio per esser migliore è superiore ancora. hoc quidem melius, hoc autem deterius, hoc quidem imperans, hoc autem parens, dice il Filosofo in questo luogo. se dunque nelle già dette cose composte di molte e diuerse parti naturalmente è il principato e la soggettione; sarà necessario ancora, che nella sor te humana di tanta moltitudine di huomini raccolta sia natuvalmente il principato, e la seruità, e che alcuni siano dalla natura fatti per dominare, altri per servire. R. Dichiaratemi dunque chi sono questi tali? G. Appresso Aristotele sono tutti quegli huomini per natura degni di gouernare, e reggere gli altri, i quali sono eccellenti nell'intelletto, e perfetti nella ragione, e nella prudenza altresi; e quelli che di queste persettioni manca no, ma sono robusti, e nalidi del corpo, naturalmente sono nati per seruire: perche si come essendo l'anima piu eccellente del corpo, il corpo gli è soggetto come vi istrumento servile; cosi quel li, che sono eccellenti nelle virtu dell'anima, sono degni d'esser soprani a quelli, che obtusi d'ingegno, e privi di virin, e persettioni dell'anima, ma robusti sono delle forze servili. Questi sono come gli animali bruti, che seruono a i lor patroni, ma sono

Arift.1.Po

differenti in cio: per che l'huomo seruente, e sendo capace di ragione, apprende sempre il commandamento del suo patrone, e co razione l'esequisce; ma l'animal bruto, come prino di quello, ubi disce solamente al suo patrone, o per timor delle bastonate o per diletto, et ingordigia del cibo, o per altre simili passioni. R. Non habbiamo veduto molti Prencipi robusti di corpo gouernare, e reggere bene i loro stati? G. A questi la fortuna apporta questo dono, per esser nati nello stato hereditario da gouernare, e reggere i suoi sudditi: Ma voi Signor Canaliere, donete sapere, che di rado quelli che robusti, e rustici di corpo sono, si trouano poi esser atti à gouernare le Città, atteso che la nobiltà dell'anima nostra, secondo il giuditio di questi naturali segue sempre la complessione del corpo; Corporis bonã complexionem sequitur nobilitas anima, quia omnis forma est proportionata sux materix, dise San Tomaso, er altrone corpus, & ipsius per fectiones funt propter animam, & Alberto Magno, corporis creatio est propter animam, & eius operationes, e da questa cagione mosso il Filosofo una volta disse, corporum natura inter se differt, pro vt nobilitate, ignobilitated; anima, inter se differunt, di maniera che i robusti, e rozzi organi del corpo, che seruono alle sublimi operationi dell'anima quando sono molto greui, ottusi, & inhabili, e di quelli malamente se ne serue l'anima: ella anche dimostrasi esser ottusa, & inhabile à regger, e gouernar altri. Ma quelli che sono delicati di carne, e gentili di corpo, sono parimente atti à tutte l'opere dell'intelles 10: Molles enim carne mente aptos dicimus, fu inteso da Ari stotele; non però negasi, che à le volte non sitroui alcuni robusti di corpo, che sieno anco eccellenti nelle viriù dell'animo; macio rare volte interuiene, come è nascer con sei dita, o co vn occhio;ne manco è necessario, che quel che dalla natura procede, sempre, & infallibilmente sia, ma il piu delle volte: altrimen te non saria, ne caso, ne fortuna tra le cose; ne saria concesso ens per accides, come sanno questi dotti, che donque la natura habbia ordinato la natural differenza tra l'huomo Prencipe, e seruitore soltra le ragioni detteui per un segno euidente ancor que Sta

D.Tho.in
2. de Ani.
& 2. Poli.
lib.10.
Alber. de
ani. li.11.
tractat. 2.
cap. 3.
Aristot.2.
de genera
tio. anim.
cap 3.

Aristot.2. de anima ira-

e co

1,ubi

per

Non

· c , e

uesto

reg-

eres

vano

ill'a-

pre

n se-

nata

per

oris

iesta

a in-

er se

rpos

mol-

eruc

reg-

e,e

elles

Ari

20-

1m0;

o vis

OCC-

men

cns

hab-

· fer -

que

a

sta verità si scopre, per che è in vso, che, quando vediamo vno di bello, e leggiadro aspetto, diciamo, questi veramente è degno d'imperio; facendo giuditio dalla bellezza del corpo che l'animo suo sia bello, es eccellente: Fù robusto, e bello di corpo Tiberio Cesare, Marc'antonio, Scipion maggiore, l'aspetto de quali apportaua un natural Imperio; fu e bello, e forte Demetrio figliuolo d' Antigono, che pittore, ne scultore già mainon potè perfettamente dipingerlo per eccellente che fosse. Alcibiade altresi su di tanta bellezza, e signoril aspetto, che non mai si muto per corso di tuttala sua età. Ma quando, che vediamo un Prencipe, difforme in qualche parte dalla perfettione humana solemo dire, faci Dio che supplisca in ciò la bontà, & bellezza dell'animo, il che ben spesso suole auuenire; se ben Aristotele nel primo della Filosofia morale dalla belle Zza del corpo decorò la felicità nostra, si come per lo contrario dalla bruttezza sua la rese alquanto imperfetta, se dunque quei che sono belli di corpo volgarmente sono degni d'Imperio, molto maggiormente, saranno degni quelli che sono belli nelle virtu dell'animo, si che non e dubbio, che i Prencipi, e seruitori nascono al mondo, & che questo fà la natura per lo decoro dell'oninerso. R. Questo desiderio di regnar Signor Gozzi mio, e tanto grande, in tut ta la generatione humana, che ettandio molti per effigie difforme, e per altre qualità, nati al servire, nondimeno prosumen dosi aspirano à cose grandi, il che quando si considera dà giuditiosi è forza muouersi à riso. G. 10 dubito, che alle costoro disformità corrisponde ancora la viltà dell'animo. ma voi però douete intendere, che troppo non importa alla operatio ne dell' anima intellettiua la belle Zza de i membri nostri esterio ri,ne quanto all'aiuto de i sensi nostri interiori, i quali verame te seruono all'intelletto nostro, e da questa cagion molte volte è auuenuto, che alcuni brutti di corpo sono stati felici nelle siienze speculative : perche quelle potenze organiche del senso interiore surono ben disposte, & regolate dalla natura al seruitio dell'intelletto; Ma lasciamo ciò da canto, poscia che

che di questo non habbiamo dubbio alcuno: voi hauete inteso, come alcuni in questo mondo sono stati liberi per signoreggiare, altri soggetti per seruire: & se bene alcuno disse la seruitù eser ingusta, forse considerato la creatione, & libertà che fece Dio al primo huomo, nondimeno come so il peccato del la disubidienza, egli resto servo, & molto piu i suoi successori, per dinina permissione. R. Che giuditio ne sate voi? G. 10 dico per terminare la verità di questo negotio, che ci con niene divider la servitù in due maniere, e che alcuni, o sono seruitori per natura , o che dalla legge seno stati fatti tali: la verità della prima maniera habbiamo pienamente dimostrato, di che credo non esser dubbio alcuno; poiche ancor l'istessa natura sempre le cose inferiori sà soggiacer alle cose superiori: & se bene altri vanno dubitando, se giusta sia la servitù delle gen tiònò, parendo loro ingiusto quel decreto della legge, per la qua le i vinti nelle guerre, vengono sottomessi al vincitore: nondimeno à coloro basterà che si risponda insieme col Poeta:

Fuil vincer semper mai laudabil cosa, &c. Oltre che da i piu temperati, & sauj huomini su sempre giudicato che essa legge giustamente sia stata decretata; per che se quella non fosse al mondo, chi mai hauerebbe combattuto per difender la sua patria? e chi per ricuperar quello, che ingiustamente gli sia stato tolto, haueria preso l'arme? adunque il fine di questa legge fia buono, e per consequenza il decreto della seruitù fia giusto. R. Io attendo il giuditio vostro. G. Douete sapere, che il giusto è di due maniere, l'uno semplice, & assoluto, l'altro giusto ma tale per accidente: il pri mo è quello che naturalmente, è tale, per che è cosa giusta, che un figliuolo faccia honore à suo padre, & tutti gli inferiori, a i maggiori parimente: il secondo, è quello, che viene ad esser ordinato per la viilità del publico, auenga che torni in detrimento di qualche particolare, e con questa distintione possiamo di leggiero, el'una, el'altra opinione ridur al vero: senso, per che quella seruitù introdotta dalle leggi, non è semplicemente giusta; poiche alcune guerre nacquero al mondo da in-

ti

no

to

92

32

32

to

Sei

de

giusto

nteso,

eggia-

Cirui-

ibertà

ato del

cceßo-

201?

cicon

o Cono

rli: la

Trato,

natu-

ri: &

le gen

a qua

ondi-

mpre

; per

attu-

idun-

il de-

0 2'0-

l'uno

ilpri

a,che

iori,

ides-

n de-

: pof-

ero:

npli-

giusto Principio di modo che quelle soggettioni, che furono fat te nel corso di simil guerre, sono state ancor esse ingiuste: quan ti ne habbiamo veduti esser di nobilissimo sangue, & di prudentissimo animo, che da abiette, & vili persone poi alla seruitù sono stati vilmente sottomesi? quella seruitù dunque, che nasce dalla legge non sarà semplicemente giusta, e forse quelle ragioni poco fà dette conchindono la verità della sernitu in questo senso tolta: perche quantunque non sia giusta semplicemente, non dimeno può esser giusta, per alcun accidente, ouero come dicono questi dotti; secundum quid, la qual seruitu è concessa per la vita humana, dico per lo suo commodo: altrimenti i Capitani delle guerre non studiarebbono di dimostra reillor valore, se poscia à i vinti da loro fossero pari; anzi se ciò non fusse loro conceduto dalla legge, piu tosto i vinti sempre sarebbono vecisi, che fatti schiaui; poiche non potessero, sottomettergli alla servitù. Questa legge non meno è stata fatta per vtil, e commodo de i vinti, che de i vincitori istesi; & se hauesse potuto fare, che quelli, i quali di piu eccellente animo sono, fussero patroni, haueria giustamente fatto: ma per che questa eccellenza dell'animo non ha potuto conoscere, da poi che le sue perfettioni non cadono sotto il senso, però altro segno non diede di questa sua grandezza dell'animo, che la vit toria, la qual communemente giudichiamo nascere dalla eccel. lenza della virtù, la quale nella vittoria espressamente si ritroua: & auenga che questo segno il piu delle volte sia falso; non dimeno conviene che dà ogni savio, e prudente sia osservato; da poiche è ordinato per lo ben commune, il quale è molto miglior del prinato: ma annertite ad vna bella differenza, la qual Aristotele assegna tra quei schiaui, che sono di sangue ignobile, e di ottuso animo, nati al mondo per natura sotto il giogo seruile, e tra quelli, che sono di sangue nobile e di perfetto animo; perche questi propriamente dir non si ponno esser serui de i vincitori come i primi, ma piu tosto schiaui, ò cattiui; attento che non solamente in casa, ma in qual si voglia luogo del mondo dir si possono esser liberi, per esser nobili e gentili; e

quindi è, che non meno i Barbari, che ogni altro vincitore i suoi nobili schiaui non sottomette à i essercity seruili, ma à i liberi conueneuoli al grado loro, ma ricordateui però, che il Filosofo in

questo luogo toglie per nobili, e liberi tutti quelli, che sono virtuosi, e di perfetto ingegno: perche la nobiltà, e la liberta sono ve ramente terminate dalla virtu dell'anima, e dalla eccelle Za del l'intelletto. Omnis.n. probus est liber, disse Filone Giudeo; e co-

me è possibile signor Caualiere, che una persona vile discostumata, e di molti sceleratissimi vitij carica, sia gentile, e libera? R. Non mai. G. Se dalla bestia non nasce altri, che la bestia,

e dall'huomo altri, che l'huomo, come sarà posibile, che d'uno scelerato, e vile animo possa nascer già mai alcuna nobiltà? per

Cicerone questa ragione conosciuta da Cicerone, in quel tempo ei disse à Catilina. Mea nobilitas à me incipit, & tua in te definit, quasi che voleße dire; quelli veramete sono nobili, che sono dotti, e vir

tuosi, come era Cicerone, & ignobili tutti quelli, che sono di vile, & scelerato animo; questo medesimo altre volte su inteso da Fi Filone de lone Giudeo dicendo. Nobiles soli dicendi sunt prudentes &

iusti, etiam si e vernis, aut empiricis nati sunt: mali vero, ctiam ex honestis maioribus nati non sunt nobiles, però quei Prencipe, o altri superiori, che vogliono gouernare, ouero in po-

ter di cui è il gouerno ciuile, debbono atteder sopra tutto à farsi adorni di questa nobiltà: percioche ne giusto, ne honesto è, che i sudditi loro siano megliori: che esi non sono set ogni volta, che i su

periori sono perfetti, e dà gli inferiori per tali riconoscuti; tra quelli vna continua, e stabile amicitia nasce. Communicatio enim duorum in eo quod expedit vtrique est ratio amicitiæ

lo disse San Thomaso: ma quando domano i loro sudditi per vio

lenZa non mai trà loro può durar molto una stabile, e ferma amicitia, anzi che ci sono alcuni essempi intorno viò, di solleua-

tioni, & ribellioni di sudditi: non ostante che anco segua il medesimo alle volte, non per diffetto di esti Prencipi, ma si bene dal

pazzo furore de'maluaggi Cittadini; e ben vero che questo sarà manco pericoloso del primo, si come auuiene, che maggior

danno apporti, al palaggio una pietra cauata da i fondamenti, che

Filone.

S. Thom.

ei suoi

liberi

Cofoin

ovir-

ino ve

(a del

0;e co-

Coftu-

ibera?

eltra,

duno

à? per

disse à

quali

,e vir

vile.

da Fi

ites &

vero,

o quei

in po-

farsi

he i fu

i;ira

icatio

icitiæ

er vio

ferma

illena-

ilme-

ne dal

Ro [2-

aggior

nenti,

Serui.

che cento altre cauate dal tetto. onde si può dir che i maggior di sordeni, & più pericolosi sempre cominciano da i capi; de passando ne' membri, à guisa delle infermità humane, infertano poi tutto il corpo. Et ogni urrtù, tanto di buona, quanto di rea dispositione ne i membri procede dalla buona, o cattina dispositione del capo. Cicerone disse. Cupiditatibus principum, & uitiis infici solet tota Ciuitas: e Marsilio Ficino. Principum quales sunt mores, tales sunt ciuium reliquorum, nec alia de causa mores ciuium facilius,& citius, quam ex hoc mu tari posse &c. e Francesco Patritio attesta con Homero, tales esse populos, quales sunt principes, qui illis imperant. Ma poscia che hebbe il Filosofo dichiarato la opinione di colui, che la seruitù no esser naturale si credeua, & il contrario di quella con molte ragioni hauendo dimostrato; segue parimente a dichiara re il giuditio di quella opinione, che la scienza ciuile ripose nella medesima sorte, che sono il patrone co'l seruo: ma per maggior intelligenza dimostra primieramente, che tra il Prencipa to Despotico, e quel, Iconomico che da latini vien detto, domi di spensations, es tra quel Politico, che ciuile si chiama sia differenza essentiale; poiche questo principato Despotico del Patrone co'l servitore, non è scienza: vitimamente dimostrera la maniera, come può esser riposto tra la scienza. Et per la capacità della prima conclusione douete prima sapere, che il Prencipato Despotico non è il medesimo con quel politico; perche tutte le differenze de principati, nascono dalla differenza de i sudditi, in quisa che ogni operatione uiene a esser distinta dalle diner sità dell'oggetto; Ma il suddito del Prencipato despotico, non è quello del Prencipato Politico, perche dell'uno è l'huomo libero, e dell'altro soggetto per natura; dunque non solamente per questa cagione sono differenti, ma etiandio perche il dominio Politico è piu nobile, attento che un'husomo libero è piu nobile di quello, che è il servo; poi ancora douete saper che il Prencipato Despotico, non è il medesimo con il Prencipato Iconomico; perche, si come quello ha la cura de i seruitori, cosi questi ha la cura di tutti quelli, che sono entro la casa, tra i quali alcuni sono

Cic.t. del le leggi. Mari. fòpra il decalogo delle leggi. quarto Franc. de Regno li. 3.nel proe serui, alcuni altri liberi, come è la moglie, e li figliuoli; vltimamente douete intender che il Prencipato Iconomico è differente dal Prencipato Politico; perche nel Prencipato Iconomico gouerna un solo, come capo di tutta la famiglia, Manel Politico signoreggiano molti, anzi gouernano quelli che sono eletti nella città, come nel quarto giorno partitamente vi dichiare ro. R. Fermateui per cortesia, voi dite che il Prencipato Iconomico, è d'un solo; adunque quando due fratelli fossero insieme in una casa amogliati, e sotto un tetto ciascuno fosse padre della sua famiglia, non potria quello esser chiamato Prencipato Iconomico? G. Non mai perfettamente, perche due patroni in una casa non possono esser equalmente serviti; possiache sempre i due maggiori malamente insieme accordar si possono, come per esperienza il tutto si può nedere nella Città nostra, che due fratelli amogliati insieme difficilmente s'accordano: ma per la seconda conclusione che l Prencipato desposico del patrone, & il servitore, non sono tali, perche uno habbia scienza da signoreggiare, & l'altro da servire, conciosia che il dominio per natura nasce dalla eccellenza, e persettione dell'animo, e la seruitu naturale, dalla sua imperfettione, e rustichezza, il qual animo nostro per la sua natura ha vopo sempre d'esser retto, e gouernato da i piu perfetti, & eccellenti; per la qual cosae da creder che i Prencipati, e le seruitu, non sono nati di alcuna scienza, ma dalla natura istessa. R. Resto adonque per intendere, come la signoria Despotica sia scienza. G. La scienza seruile si conosce per la differenza che è tra questa, e le arti liberali, le quali da gl'huomini liberi, & ingenui sono impara te, e quella è seruile, perche da gl'huomini basi, e seruili è apparata, la quale anticamente uno di Siragusa insegnaua in Grecia ai servitori di casa, come l'arte di cucinare, di far pa ne, & altre simile: Ma la Despotica ella è quella, la quale consiste nel saper ben adoperar i servitori per le cose necessarie, & utili della cafa, e non nel saper solamente (come nogliono alcuni) acquistar, e possieder i seruitori. Ma questa scienza, come dice il Filosofo, non uale molto, perche il saper commandar 48

vltidiffenomiel Poo clethiare O Icoinfiepadre ncipaatroni e sem-,come be due a per trone, i da sirio per , e la za, il d'esser ual coi di alne per Cienle arti npara ruili è anain far pa le conie, or alcu-

a, coanday 48

ai servitori, è poco differente, o quasi nulla dal saper oseruar quello, che uien a esser dal patrone commandato; anzi questa scienza per esser di pocariputatione, i maggior Prencipi non l'adoperano, ma per maggior grandeZza a i loro deputati la commettono, come fece anticamente a Roma Marco Antonio, xII. delle che mentre ei si trouaua assente, o presente per lui era Tusio Filippiche procuratore. e perche habbiamo detto, che questa scienza Despotica, non consiste nel saper acquistar i seruitori, però Aristotele asegna due modi, onde i servitori s'acquistano, tanto quelli che sono della sorte ragioneuole, quanto quelli che sono della irragioneuole; i primi dice, che per uia della guerra, gli al tri per uia della caccia s'acquistano; perche si come guerreggian do i uincitori, i uinti sottomettono in seruitu, cosi & non mena cacciado, gli animali si sottomettono, che per lo servitio della casa sono adoperati. Hora che inteso habbiamo quella prima parte della casa, che è il patrone, & il seruo, e che il seruitore è una certa possessione, o il posseduto dal Patrone; cosa mi par molto necessaria di trattare quella facoltà, per cui s'acquistano le co. se necessarie, che l'humana uita sostengono, come sono hoggidii denari, & altro simile; perche non bastano per la consernatione della casa solamente i seruitori, & hauere molta copia di be stiame, ma bisogna ancora altre cose necessarie, le quali acquistate conservano la famiglia, & honorevolmente la mantengono; alla cognitione della cui facoltà, dimostreremo prima quel la scienza del sapere acquistare le cose necessarie, le quali la uita nostra mantengono; poi tratteremo di quella scienza, che ne fà honestamente acquistar il denaro; & appresso se questa scienza, o facoltà, la qual Aristotele chiamo Pecuniaria, & danoi Mercantile, sia finita, o senza fine, e sia lodenole, o nitu perabile; ultimamente intenderete quelle maniere, che sono in uso, con le quali s'acquista il denaro. R. Credo hauermi incontrato in vno, il cui studio non meno sia di saper le cause naturali, e quelle che sono sopranaturali, quanto ancora in un medesimo tempo le arti della mercatantia spendendo una parte del giorno in quella, come fate voi Signor Gozzi, il quale

con tanto studio, e diligenza l'adoperate: onde alcuna fiata me ne resto maravigliato, anzi stupido, come sia possibile in un sog getto che la natura possa operar queste due facoltà si grande con tanto honore, dico di Filosofia, & di mercatantia insieme: se non ui rimane tempo rispondendo, ordinando, comperando, nendendo varie robbe per uso, o unle della mercatantia, come vi abonda da studiare, comporre, e mandar in luce tante honorate opere? G. Non vi maranighate Signor Canaliere, ma considerate, che il tempo è la piu pretiosa spesa, che possa far l'huomo, impero dividendo quello tra le sue fatiche, & compartendolo non mai gli potrà mancar tempo alle piu degne, & honorate imprese; ma a me solo questi negotij ap portano graue noia, perche essendo molto alieno da questi assa rimercantili, che piu per humore, che per amore gli adoperò, so no oltre modo bramoso di ritrarmi nel mio bel villaggio, consumando tra i honorati studi la mia uita; ma piacendo a Dio lascierò un giorno queste armi ad altri, er recandomi a miglior. uita, alla mia honorata patria mostrero i siori, e frutti, che. dallo studio si cogliono. Hor lasciando da canto questo discorso, torniamo onde ci dipartimo, mostrando prima quella scienza, che di saper trouare le cose necessarie d'insegna, per le quali la uita si conserua: per intelligenza della qual cosa uediamo innanzi l'altre, se quella sia una medesima, con la Iconomica, o vna parte, ouero ministra, eseruatrice di quella; poi uederemo la uerità, che contiene questo negotio; e la causa, che mi spinge a cercar questo, è, perche ueggo, che un Iconomico non può dispensar i beni nella sua casa, se prima quelli non ha acquistato, e poseduto, & quanto al primo dicoui, che l'Iconomica disciplina non è una cosa con quella, che d'acquistar le cose necessarie c'insegna; perche questa solamente, ne da quella mamera, con la quale sappiamo acquistare, & preparare, i beni dispensabili per la casa, & quella cimostra come le cose acquistate sappiamo poi dispensare, in guisa che uedete l'arte di fabricar la naue non esser quel medesimo con l'arte di saper çonernar la detta naue; ma perche i loro atti sono molto distinti;

tta me

un sog

rande

seme:

eran-

intia,

in lu-

or Ca-

pefa,

e fati-

o alle

ity ap

iaffa

ro, so

son su-

no la-

iglion

, che.

sorfo,

enza,

ali la

20 in-

nomi-

oi ue-

be mi

o non a ac-

nomi-

lecofe

ama-

ibens cqui-

di fa-

r ga-Fints; le

le arti parimente sono molto distinte: onde questa scienza di saper acquistar le predette cose crederei, che parte sumministratina della Iconomica fose. R. Fermateni per cortesia, parmi contrario a questo senso il Filosofo nel principio. Arist. i Ni de suoi morali, scriuendo a Nicomaco, oue si uede da lui esser comaco. proposto per lo fine della Iconomica la ricchezza, la quale ancora è intesa da questa altra, che dimando pecuniaria. G. Non ce dubbio di questo, perche ini parlo secondo il commun vso, & in questo luogo secondo la uerità del fatto: ma tornando all'incominciato, dicoui che per dimostrare questa scien. Za pecuniaria (per dir cosi) esser ministrante all'Iconomica, e tra loro esser distinte, il Filosofo dichiara prima per maggior intelligenza, che la natura nel modo che ha creato varie spetie di animali, così creò in loro vary appetiti di nutrimenti: perche si come atcuni si compiacciono di nutrirsi d'herbe, altri di carne, altri tengono a grado mangiar ritirati a altri in compagnia, cosi medesimamente ne gli buomini ha conceputo altresi varie mamere di ritrouar le cose, per la cui notitia si nodriscono; poiche alcuni si procacciano l'alimento senza fatica. Sine labore adest ipsis in otio degenti- Atist.1.po bus: trà i quali sono i pastori, i quali nutrendosi del latte, del butiro, e del cascio de i loro greggi, menano una uita piaceuole: altri si procacciano il vitto per la via della rapina, o preda, e tra questi sono i cersali, masnadieri, i Pescatori, e cacciatori; Altri per uia d'honestà fatica, e sudore se lo acquistano, tra i quali sono i agricoltori, e lauoratori della terra, della qual cogliendo il frutto si nodriscono. Queste tre maniere di saper trouar il cibo per lo nutrimento della uita nostra sono uninersalissime all'huomo, e per lui sono naturali, e terminate, perche in quella guisa, che la natura ha prouisto, non meno a gl'huomini, che a tutti li altri animali del nutrimeto conueneuole a loro, mentre che sono imperfetti, così arrivati che saranno al. l'età perfetta, douerà più largamente prouederlo; altrimenti haueria fatto, e gl'huomini, e tutti i altri animali imperfettissimi, se solamente del cibo nella prima età loro hauesse pro-

ueduto, e poi nella piu perfetta abbandonati gli hauesse, il che non è da credere, perche la natura mai fa da se cose imper-Arist. 1. po fette. Natura nihil, neque impersectum, neque frustra sacit, dice il Filosofo; come uer amente hauerebbe fatto, quando nell'età perfetta de gl'huomini, è de'animali, gli hauesse macato del cibo natural; e da questa cagione mossa in quel medesimo ses so, dal quale sa nascer i animali, produce altresi l'alimento per loro, come il latte cibo conueniente per nutrir la tenera creatu ra: e quantonque nella gallina non fa il medesimo effetto; non dimeno per nutrimento ella diede a questa sorte di animali, quando che sono concentrati nelle oua; percioche dal bianco, e dal rosso delle oua uengono fatti, & co'l bianco producendosi il pollo, e del rosso nutrendosi infino a tanto che da là entro escano fuori; hor vedete come la natura in tutti gli animali non ha uo luto solamente esser larga, di conceder loro il nutrimento; ma etiandio cortese nel produrlo. Fia chiaro dunque, che questa scienza d'acquistar le cose necessarie per la uita nostra è 2.2.q.66. naturale, & il loro possesso, e l'uso altresi; quantunque alcuno acquisto sia alle nolte inginsto, come è quello della rapina, e della preda, del furto, e dell'inganno. Questa scienza è ancora non meno terminata, che naturale; percioche ogni istrumento conueneuole dell'arte, egli è terminato, e finito; questa scienza, che d'acquistar le cose necessarie, le quali dalla terra nostra commune madre sono prodotte, è come uno istrumento necessario non meno dell'Iconomica, che della Politica ancora; sarà don que ella finita e terminata, e che questa scienza, che ad acquistar ci insegna, sia ministrativa della Iconomica, è manifesto; poi che per lo gouerno tanto domestico, quanto ciuile è necessario di proueder sempre di quei beni che sono utili, tanto per lo sostentamento della uita nostra, quanto ancora per l'utile della Città isteßa; quella scienza dunque, che di prouedere le predet te cose, con molto suo studio n'insegna, douer à esser parte mint stratiua della Iconomica, e Politica, il che esser piu chiaro si ma nifesta, Signor Caualiere; perche senza l'acquisto di questi be ni, ne città, ne casa alcuna si può gouernare, ne conseruare lun-

Srape no go to in Piode

Thomaso

e, ilche imper-Istra faquando macato simo ses nto per creatu to; non nimali, nanco, ndo lil escano nhauo ito; ma he queostra è alcuno , e delancora umento ienza, nostra recessairà don acquinifesto; esario : lo foe della predet te mint o sima esti be relun-QA-

gamente : é è in quella quisa, che è l'arte di far i freni ministra tina di quella arte, che di guerreggiare a canallo chiamiamo; poi che il cauallo senza il freno non si può ne reggere, ne gouernare; cosi questa scientia, o per meglio nominarla industria, che d'acquistar i alimenti per la uita nostraci insegna, douerà esser non senza gran ragione ministrativa della Iconomica, e Politica disciplina. R. Il tutto stabene, Signor Gozzi, ma uago so no d'intender, se questa industria, o scienza, che dite, per cui questi beni necessary per la uita nostra procacciamo, sia una medesima cosa con la industria, per la quale di acquistare il denaro appariamo? G. Dirouui, quanto col mio giudicio sentir posso, non è la medesima cosa: percioche quella prima è finita, e naturale, e questa altra infinita, é non naturale; attento che il danaro non è stato trouato dalla natura, ne ella in luce lo pro dusse, ma l'industria, e l'ingegno humano l'ha trouato: e quan tunque questa scienza non sia quella medesima, la quale d'acqui star i cibi n'insegna, nondimeno sono uicine; perche dall'acquisto del danaro, ancora i alimenti s'acquistano, questo uolle infe rir Aueroe sopral' Ethica d' Aristotele. Hominis uita per pecuniam completur. della qual scienza, due cose è da considera Ethic.c.i. re; l'una in quante parti sia dinisa; l'altra che natura ciascuna delle parti habbia: e quanto al primo, egli è da sapere, che questa scienza è divisa dal Filosofo in due parti, delle quali l'una chiamo commutatina, che noi baratto chiamiamo, l'altra numularia; così ancora i piu antichi nominaronla; la prima n'insegna come il denaro possiamo nelle cose necessarie commutare; quell'altra come il denaro per lo denaro possiamo commutare, o per uia di cambij, o per uia di censo: e quanto alla prima par te dice il Filosofo che sempre è stato in uso, le cose naturali, come i frutti, e gli animali commutare, nell'altrui cose necessarie; percioche la terra ad alcuni si dimostro piu larga ne i bisogni, & ad altri piu scarsa; onde quelli che abondauano di grano, e di vino scarsi ritrouandosi, l'uno per l'altro commutauano senza alcun concorso del denaro: Questa maniera di mercantare è stata intesa per naturale da tutte le genti. Ma quella

che si fa co'l denaro non è naturale: percioche il denaro, non dalla natura è stato prodotto come ui dissi, ma dall'ingegno humano, e con gran fatica ritrouato; perche gl'huomini, come die dero principio a far le città, e cominciarono ad habitare le pro uincie discoste l'una dall'altra, occorreua per le dispositioni dell'aria e della terra, che alcuna abondasse delle cose necessarie, le quali mancauano poi nell'altra, onde accioche ne i beni della natura tra di loro foßero partecipi, per schifar la troppa difficoltà, che trasportando la robba d'un luogo in un'altro molto discosto si patina; tronarono con troppa lor industria questa favilità del danaro, che commodo, & ageuole per le bisogne della nita nostra fosse; il qual danaro nel principio, come dice il Filosofo non era adoperato in altra moneta, che nella misura dell'oro, e dell'argento. Ma poi considerando gli huomini, che nel misurar questi metalli patinasi gran disagio; però, per maggior facilità di spenderlo ritrouarono di segnar queste monete con alcune imagine, o caratteri, per far segno a quelli, che l'adoperano esser di tanto ualore: da questa causa, come uedete Signor Caualiere, nacque la moneta nel mondo, dalla quale poi quel ac quisto del danaro, che numulario chiamai hebbe principio, o per uia di Cambij, o di censi: la qual maniera, come dice il Filo sofo nel principio fu ritrouata a caso; perche alcuni portando seco il danaro d'una provincia, in un'altra piu discosta, là doue conosceuano, che quella moneta seco portata era di maggior ualore, auuene, che il danaro comincio à acquistar il danaro, uer bi gratia, doue uno scudo Sinigliano nalena nel Regno di Spagna II.0 12. Reali, trasferito in Italia per spenderlo salina al prezzo di 13.0 14. Reali; tanto che la moneta in questa manie ra guadagnaua per lo meno 15. per cento, e come che questo gua dagno fusse prima trouato a caso; in processo di tempo si ridusse all'arte; percioche gl'huomini considerando, che il danaro dinerso prezzo in dinerse regioni sortina, studianano come di questa moneta ne potessero guadagnar ancora ne i luoghi piu remoti; onde su trouato il modo di cambiar per lettere, & per al cune altre simili strade. si che, per concluder, credero, che chiaro

na etin P Sun

pi ne se e sa ha gn 0, 30%

mo hu-

me die

lepro

ni del-

Marie,

ni della

padif-

molta

sta fa-

re della

il Fi-

a del-

chenel

aggior ete con

: l'ado-

Signor

quelac

ipio, o

il Filo

rtando

, là do-

aggior

roquer

pagna liua al

manie

sto gua ridus-

danaro

ome ds

per al

ro, che

chiaro ni sia, come questa industria, la qual Aristotele chiamò numularia sia stata introdotta nell'atto della mercatantia, & onde habbia haunto principio, & a che fine sia stata ordinata. R. Del tutto io ne resto contentissimo: ma perche ui ueggo esser trascorso à ragionar dell'oso, & nome del danaro, e della ricchez za altresi; piacciaui dirmi, se questi, come sono distinti ne i nomi , siano ancora distinti in essenza? G. A punto Aristotele in questo presente luogo quello che voi, Signor Cana liere, desiderate intender, egli lo di hiara, proponendo prima l'opinione d'alcuni, che giudicarono i danarise le ricchezze, esser una cosa medesima, er che communemente dicono esser ricchi quelli, che hanno ammassato le casse de i danari: la qual opinione stima esser falsa, perche quelle non sono da esser tenute uere ricchezze, che in ogni tempo non sono basteuoli a soccor rer alla necessità della uita humana, in quella guisa che sono i danari, i quali ogni uolta che un Prencipe dichiarasse, che la moneta del suo Regno fosse di nessun ualore, saria veramente nulla: ne segue dunque che il danaro non sia altro che vna opinione, come dice ancora il Filosofo. Nummus videtur esse Nuga: est opinio penitus, natura autem nihil: quia mutato animo eorum, qui ipso utuntur, nullius estimationis est, neque utilis ad quampiam rem necessariam. Il simile intese Platone nell'Apologia. I danari non sono uere ricchezze, Signor Caualiere, poiche per lor propria natura non possono giouar alle bisogne, io non so che ricchezze posono esser quelle, dinanzi a cui l'huomo hauendole potria morir di fame? che gionamento i danari ci potriano recare, se in qualche universal penurianon si potessero spender per le cose necessarie al sostenimento della uita nostra? adunque i danari ueramente non sono ricchezze: Ma quelle sono da estimarsi, che in ogni tempo. senza altro mezo sono possenti a soccorrer alle necessità nostre; e quelli sono degni d'esser chiamati ricchi, & delle cose neces-Sarie, & naturali per la uita nostra abondano più di quelli che hanno gran copia di danari; perche questi possono hauer bisogno del cibo (come si racconta nelle fauole antiche di Mida

Arist.t.po

Platone nell'Apologia.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4

Rè di Frigia) ma non quei primi , hor ui basti di sapere l'indu-Stria d'acquistar il danaro, che Aristotele in questo luogo ci ha dichiarato; alla quale sono ancora molte cose necessarie, e per la conseruatione della Iconomica conuenzono, e prima la fortuna è molto necessaria; perche molti n'habbiamo ueduti, che essendo di sottilissimo ingegno, & ordinatissimi in questo essercizio della mercatura; nella riuscita poi del fatto sono sta ti mal'asortiti, e contra la fortuna l'ingegno loro poco ha ual so: Et alcuni altri uediamo, che sono imperiti, e senza alcuna cognitione di lettere, e fanno le lor facende con prosperissimo successo; di che altro non mi par esser la cagione, se no. che vogliono questi naturali, l'animo imperito esser piu soggetto all'influsso diuino, che di colui, che nelle forze del suo in gegno s'affida; onde l'animo di questi tali lasciandosi gouernar manco al divino influsso, meno soggiace ancora alla buona fortuna . secondariamente è necessario, che questi mercatansi siano costanti ne casi della fortuna; perche non è arte al mondo, che piu soggetta sia alla fortuna, che la mercatura, la qual conviensi essercitar con grandissima patienza, e presumer sempre che i frutti suoi sieno l'vtile, & il danno : & il bene, che si coglie in questa arte non esser tanto grande, che non possa scemare, ne tanto picciolo che non possa uenir gran de, debbono etiandio esere astuti, non dico per ingannar il prossimo, come sogliono far alcuni, che quando cio fanno sono stimati per piu valorosi, e piu astuti. Ma siano cauti di non lasciarsi ingannar da altri, e siano di netto, e semplice cuore, & chi non l'ha debbasi sforzar d'hauerlo; che in cio la uera, e lodeuol astutia consiste; e deue esser ancor il mercavante diligente nel riceuer la robba, & uenderla altresi, quar dando di non esser troppo frettoloso; perche piu mi piacciono quelli, che in questi negoty, quando nogliono comprare, sendere alcuna robba, maggior spatio di tempo danno al rispondere, che al concluder, E deue eser diligente anco nel rispon der alle lettere, & hauer auisi de i negoty del mondo, delle alere attioni, delle robbe, che fi uendono, o comperano, fia diligente

Just Indian Plus of the lo

gente nel far i pagamenti: deue esser etiandio liberale, e nel trattar dolcissimo, & modestissimo; perche piu mi piacciono, Signor Caualiere, quei mercatanti che debitori hanno, che quelli che debitori sono. Ma quelli veramente sono honorati mercatanti, che posseggono, la cognitione delle lettere, perche questi tali possono comparire con ogni generatione di huomini, nelli quali i ualenti, e granimercatanti il piu delle uolte s'abbattone, perche mi par un mercatante semplice, & senza lettere, come uno di questi aghi uilissimo istrumento, i quali non sanno far altro che cucire. sia dunque un mercatante vniuersalissimo, & atto a molti honoreuoli esserciti; altrimenti, piu di esser chiamato bazariotto, che mercante sarà degno. R. Piacemi d'hauer inteso quello che a un uero mercatan resiconviene, cosi per l'honore, come per lo fine, che ne suoi negotij intende: Ma perche mi prometteste etiandio dichiarare se il desiderio d'acquistar il danaro sia infinito, o prescritto da fine alcuno; poi che la esperienza ci dimostra quello essere qua si infinito dechiaratemelo per cortesia. G. Anzi senza quasi questa cupidità, non che desiderio, è infinita; per la cui intelligenza hauete da sapere, che quella industria, la quale nominiamo pecuniativa numularia, solamente è infinita, a differenza di quell'altra che commutativa fu detta. R. Fermateui, perche fate uoi certa differenza tra pecunia, & nummus? G. 10 non lo fo altrimenti. Pecunias enim omnia ca dicimus, quarum æstimationem nummus metitur, dice il Filosofo. Et Eustratio. Pecunia omne idest, quod est nummus, uel cuius æstimationem nummus metitur; la qual pecunia è al quanto piu vniuersale del danaro, o moneta. Ma c.1. lasciando ciò da canto, diconi, che questa industria pecuniatiua numularia ella è infinita, il che con ragione si dimostra; perche in ciascuna arte il desiderio del fine è infinito, come nell'arte del medicare, il medico intende sempre, e desidera di sanar l'infermo quanto può, e se lo potesse sanar senza termine, e far lo sempre inalierabile, lo faria uolentieri; perche la sanità quanto è maggiore, tanto è migliore, & è piu desiderata; cosi nel

Aristot. 4. Moral. 1 Nicoma-co.lib. 1. Eustratio 4. Moral.

ndu-

go ci

rie, e

na la

duti.

uesto

no sta

anal

alca-

berif-

eno.

1 100-

(HO in

rnar

MONA

te al

uras

pre-

dil

, che

gran

ar ib

iti di

plice n cio

erca-

QUAT

ccio-

70,0

21 78-

i/por

le aldili-, l'industria d'acquistar il danaro il primo, e principal fine, che da quella è stato inteso, su di raccoglier, & accumulare sempre il danaro: adunque il desiderio di questo sine egli è senza fine, da che si verifica quel detto d'Horatio Poeta.

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit.

e Dante, Dante.

Horatio.

E dopo il pasto ha piu fame, che prima. Ma quell'altra industria che commutatiua pecuniaria chiamiamo, la quale tal nome prende, perche in essa il danaro si comuta nelle cose necessarie, per la uita humana, ella è finita e ter minata: ilche la ragione ce lo dimostra, perche quel desiderio delle cose, che sono dritte uerso il suo sine non è infinito, perche uz ramente, il fine è il termine prescritto a questo desiderio, si come nell'arte della medicina, oue il medico non desidera dar all'infermo tanta medicina, quanta ne può, ma quanta conviene, secondo una certa mesura o termine, cosi questa industria, che per ritrouar dincetar il danaro, nelle cose necessarie per la uita humana è stata ordinata, non deue esser infinita; perche il prudente, e discreto padre d'una famiglia solo si contenta di prouederlo per le bisogne della sua casa, quanto giudica, che con quello la sua famiglia commodamente, & honoratamente canz parposa. R. Sta bene, piacciaui adunque di dichiarare, qual di queste due arti d'industrie, che voi chiamate piu commoda sia all'Iconomica, e alla Politica. G. Quella che chiamiamo pecu niaria commutativa, perche ella piu che nessun'altra è necessaria all'Iconomica, & alla Politica cura, essendo il danaro non tanto gioueuole, che necessario ancora per proueder delle cose necesarie tanto per louiuer Iconomico, quanto civile; il qual danaro, Signor Caualiere, piu intensamente deue esser custodito da quelli, che gouernano la Republica, che da quelli che gonernano la famiglia. Pecunie cura intensior magistratum gerenti, quam familiam gubernanti esse debet, disse una nol ta quell'honorato gentil'huomo di Venetia Daniel Barbaro; e pe Retorica. ro sono di maggior infamia degni, e di maggior castigo quelli, che rubano gli erari publici, che i prinati, come quelli che più 26-

Daniel Barbaro x. della

chiachiaitchiaificoie ter iderio he ue ficoar alinuie-

ar alinuietria, ver la che il uta di

be con e cans ual di la sia

pecu cessao non le cose l qual

be goatum

o; e pe nuelli, ne più

necessarij, e di maggior importanza sono questo medesimo intese il detto gentilhuomo di quella Republica non mai a pieno lo data, done piu conto si tiene del publico erario, che della nita del maggior nobile che ci sia, contrario al nostro costume, dicendo. Pecunia, ut cibus corpori, sic Reipublicæ omni alimento est, ideo magna infamia notantur, & ingenti supplicio afficiuntur; qui pecuniam ciuitatis, & ærarium expilant, quasi qui ex ore populi cibum extrahunt. Ma, lasciando ciò da canto, poiche altra cagione, e maggior discorso questa materia richiederebbe, torno al mio proposito, e dicoui, che questa pecuniaria commutativa è necessarissima, tanto per lo viver Iconomico, quanto ciuile; perche il piu delle uolte auuiene, che in una provincia le cose necessarie tanto per la conserva tione del publico, quanto del prinato, per qualche costellatione manchino; onde in scarsità di quelle il danaro aggiungendosi, diuenta molto utile, anzi necessario, per ritrouar quello, che necessario è per lo uiuer della casa, o della città altresi. R. Ma perche non è ancora tale quell'altra parte, che chiamate pecuniaria? G. Perche l'accumular il danaro, & l'hauer sempre nell'animo, che maggiore diuenta, non serue a quelli, che habitano la casa, o la città; ne gl'huomini si nodrisco no del solo danaro, ma de frutti prodotti dalla terra per alimento humano. R. Ma qual di queste due sia lodeuole, o uituperabile ditemi per cortesia. G. Voi nolete sapere qual di queste due sia lodenole, o uituperabile; & Aristotele per la dichia ratione di questo, che noi desiderate a punto in questo luogo dini de la scienza pecuniativa in due sorti, nella Iconomica, e Numularia: Iconomica pecuniativa si chiama, perche s'acquista il danaro dalle cose naturali, come sono i frutti prodotti dalla terra, e da li animali ancora commutandoli per lo danaro, & il danaro per lo uitto, e nestito humano; ma quell'altra, che è nu mularia, ella è tale, perche ne insegna, come, & in che modo s'ac quista il danaro, dal proprio danaro, e fatta questa divisione dal Filosofo, indi propone queste due conclusioni, prima che la Iconomica sia lodeuole, di poi che la Numularia sia uitupe-

rabile, e contra natura la pecuniatina Iconomica è lodeuole, perche nasce dalla rendita delle cose naturali, come ui habbiamo già detto, le quali sono necessarie per la conseruatione della casa, e della città altresi; & quiui col parer de sauj si può dir che manchorono in gran parte, tutte quelle Città, le quali essendo vicine a grassi pascoli, & fornite di molti armenti, stentorono nondimeno sempre i loro sudditi de carni; si come fu parimente quelle, nelle qualitanto caro, & poco era il pesce, non ostante che esse fussero uicine al mare; ma erano ben peggior quelle, doue non era lecito, ne' tempi de' gran caldi , per estinguer la sete, pronedersi pur d'un fiasco di uino: fuori del costume ordinario: ma ritornando a casa dico dunque che questa pecuniativa Iconomica, è di molta lode appresso Aristotele, per esser una honestissima cazione, per cui le case, e le città si conseruano. ma quell'altra, che pecuniativa chiamassimo dinisa dal Filosofo nella industriosa, e nella fenerasoria, la qual uolgarmente chiamiamo usuraria, è nituperata dal detto, e nell'una, e nell'altra parte, e prima nella industriosa, la quale, non dalla natura, ma dalla ingordigia humana na sce; perche questa hauendo per sine di accumulare solamente il danaro per uia di cambij, o per alcuna altra simil strada; non mira tanto alla necessità humana, quanto alla sua propria ingordigia, es alla hidropica sere del danaro. Quell'altra por dice che è degna di mazzior uituperio, e d'odio inestimabile; poiche l'usuraio altro no intende che d'accrescer il danaro col danaro facedo che il danaro habbia di sua natura una uiriù di generare un'altro danaro, nella guisa che la terra, gli alberi, & gli anima li:il che alla sua peculiar natura assai repugna; perche natural mente egli è prodotto dall'acquisto de frutti naturali della serra, ouero dall'ingegno, & arte humana, & non che un da naro secco possa fare un'altro danaro naturalmente giamai, in quella quisa che contra natura è, che una sterile possa pare Arift. 1. torire giamai, e però dice il Filosofo in questo luogo, che que sta pecuniativa feneratoria è degna d'esser vituperata, O odiata da ogni giusta persona, come quella, che per sua natu.

to I ha fi fi p b u fu

en sp

ch

bi

In

enole.

i hab-

atione

auy si

tà, le

ti ar-

arni;

coera

crans

in cal-

uino:

unque

presso

afe, e

chia-

nera-

erata

aftrio-

nana

nte il

1; non

ia in-

n dice

poiche

anaro

erare

enima

tural

della

un da:

imai,

1 par-

re que

1,0

natu. ra

ra è uilissima, & sempre dalle persone inique adoperata, re pugnante non solo alla legge della natura, ma ancora alla leg ge di Dio, & euangelica, & non meno etiandio alla legge canonica, e ciuile; anzi è contraria a i gentili ancora, e specialmen te a i dieci huomini Romani deputati alla correttione de i costu mi, & usanze di Roma, i quali non uolsero, che l'usura fosse punto maggiore d'un per cento, e chiamaronla onciaria: che repugni alla natura, egli è manifesto, e chiaro; perche un danaro genera un'altro danaro, col tempo solo, senza perico lo e fatica: e contra il giusto è, il non osseruar una certa ugualità nelle cose, come ueramente non lo sà l'usuraio; perche manco dà & piu riceue: & sarà chiaro che l'usuraio è contrario alla legge della natura; poscia che ogni cosa, la quale contra dice alla ragione della giustitia, contradice altress a quella che è naturale: è contraria l'usura alla santa legge di Dio nel Deuteronomio. Non fenerabis fratri tuo; sed alieno; e come altro resto appresso gli Hebrei dice: non senore mordebis fratrem tuum; perche da gli Hebrei l'usura è chiamatamorso, come an cor lo intese San Giouanni Chrisostomo in San Matteo capit.5. Ma dice egli come quel morso dell' Aspido, percioche si come colui, che dall'aspido è percosso niene a poco a poco con dolcezza. ad addormentarsi, e per quella soauità del sonno si novere cesi chi piglia danari ad usurane sente per qualche tempo de ne ficio, ma a poco a poco tutta la sua facoltà converte in debito, per lo qual poi falisce, e spesso muor in carcere. Iddio la pro bibi ancora per lo suo Exechiel I ofeta. Quod talis non uiuet, sed moritur : e per lo regio Proseta. Qui pecuniam Ps. 15.41. suam non dedit ad usuram. questa usura è constati alla legge enangelica in San Motteo cap. 5. Mutuum chite, nihil inde sperantes; senza speranza di riceuer cosa alcuna il concilio La. seranense ha decretato chiaramente, che l'usura tanto nel vec chio, quanto nel nuouo testamento sia stata prohibità. è probibita ancora dalla legge canonica, e eiuile, benche Giustiniano Imperatore habbia errato, secondo Baldo: main cio piu conuie se consultare, con li Theologi che con i legisti; perche vna vol

Deu. c. 23.

Gio.Chri fostomo.

ta è stato decretato nella Clement. Vnica q. fin. de usuris, che qualunque ostinatamente in contrario tenesse, sia punito come

Heretico. questo medesimo intese San Thomaso, ne i suoi quoli beti; e Sant' Antonino 2. parte Tit. 1. c. 6. il concilio Niceno già sopra le suddette parole del Salmo, Qui pecuniam suam &c. ha conchiuso la prohibitione della vsura; il medesimo loco è citato dal concilio di Martino Papa, finalmente questa maledetta lepra d'vsura, è stata ancor appresso i Gentili tenuta in grandissimo biasimo. Ars feneratoria odio habetur, dice il Fi losofo, e Platone ne i libri de Legibus fece uno statuto, che qua lunque dana danari adusura fosse prinato del guadagno, e del capitale; e Cicerone nel 2. de officijs dice. Fenerari est hominem occidere; il medesimo intese Catone Censorino ne i libri dell'arte de' Campi. si che quadagnare adusura, è contra ogni naturale, & humano instinto, e contra la santa legge d'Iddio. R. Come può effer contraria alla legge di Dio, se Iddio accon

Platone.

Catone.

Nota.

con li forastieri; ma si bene commando che estrahessero l'usura da Cananei, i quali ingiustamente possedeuano la terra del la promissione, e perciò contra loro hauendo giusta guerra, giustamente l'usura con questa occasione Iddio a gli Hebrei permetteua, come ancora permesse che spogliassero gli Egitty de i beni ancor per uia del furto. ma questa usura non è la uera usura, perche manca di molte conditioni particola-9.78.21.2. ri; ma è somigliante all'usura, la quale è diffinita da S. Thomaso, e d'alcuni altri dottori, che sia un guadagno fatto dalla pecunia, per lo imprestito fatto, ò per patto, o per intentione: perche quando alcuno imprestasse ad un'altro, con intensione, che percio molto piu gli haueße a rendere, auenga che non fuse patto di mezzo, nondimeno commetterebbe l'usura: non dicoio, che quando uno imprestasse ad un'altro a fine d'ac quistar la sua amicitia possa commettere la usura; perche l'amicitia ueramente non si può ne comprar, ne render con de-

naro; Et quando alcuno imprestasse il danaro ad un'altro com

inten-

sente far l'usura con li forastieri? G. Io dico che non s'inten de, che Iddio mai dispensasse a gli Hebrei di poter far usura be

ne

ili

20

m

00

le-

in

Fi

HR

lel

11-

ri

ni

10.

072

en

ra

PH-

del

as

res

it-

2 6

la-

ho-

illa

110-

en-

che

ra:

l'ac

che

de-

C038

intentione, che quello l'hauesse a servire, & ad esser grato compensatore del beneficio, medesimamente farebbe senza com metter questo tale la vsura; perche la seruitu, come voi sapete, non s'apprezza con danari. di questa peste i nostri Dottori lungamente n'hanno trattato, come il Cardinal Gaietano, Ioannes de Medina, il Panormitano, ed Alfonso Vilagut & molti altri, da i quali se desiderate qualche particolarità intende re suedete quelli; poiche la nostra impresa ciuile, tanto non ci af fretta. R. Stabene: mami souvengono alcuni dubbi circa le proposte, che uoi haucte fatto: e prima uoi mostrate, che la pecu niatiua commutatiua, la qual serue alla Iconomica disciplina, sia per la sua natura dal fine prescritta; la qual opinione è contraria alla mente del Filosofo, il qual dice: Oeconomi student augere denarios in infinitum ad ufum uitæ: l'altro dubbio è; perche diceste, che questa pecuniativa commutativa è necessaria all'Iconomo, & che quella ha in molta consideratione: conciosia che l'arte della medicina anchora serue all'Iconomo; non però ella è d'alcuna consideratione. G. Alla prima difficol tà, che ci proponete vi rispondo, e dico, che questo studio d'accre scer il danaro in infinito per l'uso della uita nostra propriamente non è dell'Iconomico, in quanto è Iconomico; perche questi si contenta solo del danaro, in quanto quello serue per accomodar la sua casa: Ma quella cupidità, che spinge alcuni ad accrescer il danaro senza fine, è straordinaria ne i petti loro, e di ciomolte cagioni ne sono, e principalmente perche gli huomini in maggior parte uogliono uiuer aler uoglia senza il fre no della razione, e da questa sfrenata concupiscenzane nasce questa cupidigia di accumular il danaro senza fine, piu tosto per sodisfare all'ingordigia, che alle bisogne; credendosi, che quanto piu danari haueranno, petranno tanto piu commodamente uiuer, & aidesidery sfrenati loro maggiormente satisfare: ma questi miseri non sanno, che la bontà del uiuer nostro non consi ste nel pascer la pancia, ne in suogliar gli sfrenati appetiti; Ma moralmente, e virtuosamete uiuer. Quanti ne sono stati, e hog gidi ne sono de padri di famiglia, i quali tutta la uita loro consumarono in accumular il danaro, e se fosse stato ancor possibile senza fine lo accrescerebbons, acciò i lor figlinoli poi hauessero maggior commodità di dar luogo alle licentiose uoglie loro, lasciando in abbandono le uirtu morali, e le santi leggi di Dio: ma io crederei potersi dire a questi padriesser stati rustani di mal fare a' loro figlinoli senza mercede alcuna; anzi in ricompensa della mercede hauer perduto non meno se, che l'anime di essi sigliuoli eternalmente; o che pazzia: o che miseria humana, per noter altrui perder se stesso: Al secondo nostro dubbio ni respon do, e dico, che auenga che l'arte della medicina serua alla disci plina Iconomica, come ancor la pecuniativa commutativa; nondimeno queste diversamente sono intese dall'Iconomo; l'una intende come ministra, per la cui industria, o arte prouede le cose necessarie, che conseruano la sua famiglia; l'altra come quella, che la famiglia guarda, & ha cura di ripararla dalle malignità, che la diffeitosu natura suol in noi produrre. R. Resto so disfatto a pieno: e qual sia la scienza che ci insegna acquistar le cose necessarie per la casa, e non meno ancora ho inteso quella, dalla quale appariamo acquistar il danaro; e qual di queste sia infinita, e qual non; qual ancora sia lodenole, e qual uituperabile; ma non ho inteso ancora la maniera per la quale questi danari s'acquistano, che intenderla molto desidero, però piacciaui per cortesia dichiararmela; perche quello, che sin hora dichia rato m'hauete, è stato piu tosto Theorica che prattica. G. Farol lo molto uolentieri: e per intelligenza di ciò douete sapere, che quanto all'industria d'acquistar il danaro, alcuna nasce da ques frutti, che la terra produce; come sono il grano, il uino, loglio, l'Api, i Caualli, e molte altre simil cose, le quali la nostra ma dre natura produsse per lo bisogno della uita nostra; es alcuna altra industria si vitrona, laquale quantunque non faccia il da naro dalle cos prodette dalla terra, nondimeno lo fa per altra piu industriosa uia, che l'ingegno humano trouo; e questa è la mer catura, la quale per uia di nauigatione, d'usura, di mercede, darte, e d'altro simile troua il danaro; questa industria chiamo Aristotele peritia pecuniativa per metafora; perche fu troua-

32 JAPPSntiple

72

Ald.1.6.4

bi-

Te-

a-

na

ral

ra

27

1072

for

777-

111-

00-

el-

ıli-

160

rle

la,

fia

bi-

da-

ia-

bia

rol

che

ues

110,

ma

una

lda

tra

mer

,a-

1110

nua-

ap-

ta da gli ingegni humani, e non prodotta dalla natura, come la prima, la quale con proprio nome fu chiamata tale. Mediante questa industria prima il danaro si fa, come si uedono i frutti, che la terra per la sua secondità produce; ér poi altrimenti ancora piantando gli alberi fruttiferi, seminando i grani, mantenendo l'una, le gregge de bestiami utili col conseruar anco l'Api, e far altro somigliante essercitio, conforme a questa industriosa, e ben naturale Arte, dalla cui rendita causasi poi il danaro piu honestamente, che per alcun altra strada. Ma di quell'altra industria del danaro, che l'ingerno humano trono, sono tre parti molto famose tra mercatanti, l'una si chiama la navigatione, la quale da gli buomini industriosi è stata trouata per condur le merci dalle discoste, e diverse parti del mondo a fine del guadagno: l'altra da lat ni è stata chiamata deuestio, perche alle uol te conduciamo le robbe da molti luoghi lontani con li carriaggi,o a canallo per nettura la terza è quella, che i latini chiama. no negotiatio, ouer traffico; perche molti mercatanti sono, che stands fermi in alcuna città, e comperando ini le robbe, quelle poi in un medesimo luozo rivendendo guadagnano. Molte altre parti ancor sono di questa mercatura, che da gli huomini per guadagnare sono state ritrouate, e per poter sostenere la uita; come sons tutte quelle arti, delle quali il guadagno è certo, et incer to altresi: ma quatunque sarebbe molto necessario dimostrare le piu distinte mansere, le quali guadagnar il danaro, et acquistar lo insegnano; nondimeno dice il Filosofo, che no conviene trascor rer troppo in questo ragionamento, atteto che altre cose egli intëde di dimostrare, che sono necessarie al Politico culto, e non al negotio mercătile, però io dico a cui azgrada hauer la cognitione di questi trattati mercătili, ch'ei legga i quattro libri della mer catura, e del mercatate perfetto, del nostro Benedetto Cotrugli vtilissimi ad ogni studioso di questa arte, done potrà nedere il modo, e la maniera di mercantare quistamente, e con marauiglia ancora. Machi proponesse, dice il Filosofo, di acquistar il danaro per la uia dell'agricoltura, debba per lo suo gouerno ueder quei libri, che di questa arte ne trattarono, come sono

appreso i Greci Charete Pario, Apollodoro Lennio, & appresfo i Latini Palladio, Varrone, Columella, e Catone, & tra quelli che a tempi nostri tengono il piu degno luogo, Carlo Stefano, & Augustino Gallo dottissimi nel culto della terra, & che bastano con loro auertimenti ad arricchire qualunque persona: ma chi foße studioso d'acquistar il danaro per uia della mercatura, dice il Filosofo, che debba esfer sopra tutto esperto di saper i pre tij delle robbe, quando uagliono, e quando non, & in che luogo meglio si uendono, & in qual non; di piu debba esser molto diligente di comperar la robba, doue sia in abondanza, & uenderla poi in quei luoghi, doue intendessero la Carestia, perche, si come l'abondanza auilisce il prezzo, cosila carestia lo ingran disce; di piu chi studia di arricchir troppo presto, antiuegga di comperar un' anno delle robbe duranti, che sono in basso prez-Zo per l'abondanza sua grande, & aspetti il futuro tempo, quando succede scarso (perche ogni abondanza spesse uolte fa la Carestia) nella qual maniera Thalete Milesio, dice il Filosofo, che diuento ricchissimo (auenza che Plinio questo medesimo racconti di Democrito) il qual Thalete era uno de' sette saui della Grecia, & essendo pouero, diuento una sol uolta ricchissimo; perche un giorno essendo burlato d'alcuni mercatanti, con dire, che piu tosto douesse studiare nell'arte della lor professione utile, e fruttuosa, che nella Filosofia, la quale pocoutile rende al sostentamento della humana generatione, il sauio per mostrar, che a i Filosofi è cosa facile l'arricchire, quando si curano di poruistudio, hauendo preuisto per nia delle stelle, che l'anno segueite donea esser gran carestia d'olio, il quale all'hora era in grandissima abondanza; raccolse alquanti danari al meglio che pote, e gl'inuesti in olio, riserbandolo fino al tempo suturo, che scarso donea esser; il qual sempo gionto che fu, egli solo mostro hauer dell'olto, il quale quanto lo seppe e pote uender, imaginatelo uoi Signor Caualie re; Et cost à suoi amici dimostro quanto ageuol sia ai Filosofiil dinentar ricchi, quando però nolessero porui cura, e dilizenza. Ma perche hanno cura di maggior, e piu eccellento cose; però se

Plin. libr. 58.c.28. f-

30

8a

re

go li-

Sã

173

di

7-

fa

10-:/8-

et-

lta

a-

lla

ale

10,

·ic-

per

tia

ac-

ri-

uab

ale

alie

fill

Za.

0 /8

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

De-

contentano ancora dell'infimo stato loro; il medesimo racconta di questo Thalete Filosofo nella sua uita, Laertio, e Marco Tullio, nel libro della divinatione. porge ancor un'altro similes- de Diu. sempio il Filosofo d'un'altro mercatante, che era in Sicilia, il quale hauendo in una abondanza comperato ferro minerale, poi al tempo della carestia uendutolo (perche da lui solo si trouaua) guadagno, con questa occasione, danari in abondanza: la qual cosa intendendo Dionisio Tiranno di Sicilia, non uolendo vsurpare il guadagno a questo mercatante lo caccio dall'Isola; perche i tiranni non si compiacciono che i lor cittadini diuentino ricchi; e quei prencipi, che temono le ricchezze de i loro cit tadini, o vassalli dimostrano certamente che eglino sono in guisa che fu Dionisio Tiranno di Stragosa, il quale per essere stato tale, solea cacciar i piu ricchi dal suo Regno, per la gran paura, che il suo peccato gli presentaua dinanzi gli occhi. Ma poscia che lungamente habbiamo dechiarato, & terminato la conditione del Patrone, e di questa possessione universalmete n'habbia mo trattato: e perche habbiamo detto, che oltre a questa combi natione è ancora quella del marito con la moglie, e del Padre, con li figliuoli; però sarà cosa giusta, e conueneuole, che ancor di questi alquanto ne ragioniamo, dimostrando, ch'ancor tra questi sia in un certo modo il principato, e la soggettione; perche si come il Patrone naturalmente signoreggia il seruo, così il marito alla moglie, il padre al figlinolo (auenga che questi dominij non sono d'una medesima conditione) si dimostra Signore: il che con la ragione come ancor altre uolte da me è stato pro nato si dichiara; perche quello che è piu principale per natura egliè piu perfetto; & il piu perfetto naturalmente signoreggia il men perfetto: mal'huomo essendo per natura piu princi pale, e pin perfetto che non è la donna; segue necessariamente, ch'egli per natura sia ancora di esso patrone; cosi non meno il pa dre essendo piu principale, e piu perfetto de i figliuoli, in quel la guisa che il piu antico è del piu giouane necessariamente è di lui Patrone, e signore. Solo in questo sono differenti questi dominy; perche quel del Patrone con il seruo è chiamato dominio

Despotico (come poco fà vi dichiarai) e questi altri si chiamano Politici, e Regali; perche il dominio paterno assembrasi a quel Regale in due cose, nell'una perche il padre signoreggia i suoi figliuoli piu per l'amor che loro porta che per alcuna altra ca gione, nell'altra, perche essendo più necchio de' suoi figlinoli, similmente d'esser superiore, la prerogativain cio della sua piu uecchia età naturalmente gli apporta: il che med simamente benissimo conviene alla potestà Regia; per he il Rèegli è superiore a i suoi sudditi non per timore, ne per forza, ne per commo do suo proprio, ma per amore, e ragione, & oltre di ciò essendo il Rènella bont à tanto naturale, quanto ancor morale differente asai da quella, che ne' suoi sudditi per lo piu si ritroua, meritamente conuiene ancora, ch'egli sia superiore a loro; perche non saria giusto, che quando questi fossero tra loro uguali, nella uirtu, e bontà, che un di loro in perpetuo gouernasse, e reggeße: E da queste parole del Filosofo, Signor Caualiere, chiara mente io comprendo, che quei principati sono insopportabili, doue i superiori signoreggiano colmi d'ignoranza, e pieni di malignità. Meritamente dunque il dominio paterno s'assembra a quel Regio, si per l'amor, che ogni Padre è tenuto di portar a' suoi figliuoli: si ancora per la eccellenza della sua natural perfettione, laquale in esso lui si presuppone douer esser, merce della maggioranza della sua età. Ma quel principato del Marito con la sua moglie, ueramente non si può assomigliare al principato regale; perche il marito non ha piena podestà sopra la moglie, ma quanto dalla legge coniugale gli è stato permesso: ma al dominio Politico alquanto assomigliar si può; perche si come il gouernato re eletto dá suoi Cittadini gouerna quelli tanto, quanto dalle leggi di quella città gli è concesso; Cosi & non meno il marito la sua moglie, gouernar deue tanto, quanto dalle leggi coniugali, o matrimoniali gli èstato permesso solo in questo, questi due prin cipati differenti tra loro possono essere; perche nel Politico quei medesimi Cittadini, che prima furono ubidieti a' superiori, spes se siate ancor essi per elettione superiori diuentano; il qual gouer no mantiensi tra quelli, che sono ugualinel grado della nobiltà,

20

el

02

ca

(2m

in

te

Ca

20

il

te

1-

be

· L-

8-

ra

li,

a-

4

102

0-

ig-

·e-

na

rio

sta

lle

la

, 0

in

rez

pe/

er

à,

come tra noi nella città nostra tuttania auniene; perche saria co saindegna, & ingiusta che tra gli uguali accadesse la maggiora Zazla qual mutatione no occorre nel principato, doue il marito la moglie governa; perche non mai la donna divento capo, o signora del suo marito, se non per qualche sinistro accidente, che di ciò la uiltà del marito per lo piu è stata cagione. R. Piacemi d'hauer inteso le parti principali, dalle quali le case sono composte: bor no ui sia molesto per cortesia, ancor dichiarare done uno Iconomica, onero Padre della famiglia, ha da poner maggior studio, o circa le uirtu de sigliuoli, e della moglie altresi, o circa quelle che sono de'suoi servitori? G. La uostra domanda, Signor Cavaliere Aristotele, la dichiara in questo presente luogo dicendo, che mag gior cura dobbiamo hauer nell amaestramento de nostra figlinoli, e della moglie altresi, che di saper gouernare i servitori, o altre animate, o inanimate possessioni: perche se i sermiori, & l'altre cose, che possediamo soprala terra sono ordinati per lo ser uitio della fameglia, e per commodo ancor de' figliuolise della mo glie molto piu siamo ancor tenuti di far questi delle uirtiz ador ni, io non dico, che non sia atto signorile l'ammaestrar bene i ser uitori di cafa, come soleua Marco Grasso anticamente con mol- M. Grasso ta diligenza fare, dicendo spesso: i patroni sono tenuti gouernare, e regger, i seruenti della casa, e la casa da i seruenti ben ammaestrati esser soucnuta: Ma noglio dire, che si come maggior amore dobbiamo portare alle urriu del figlinolo, e della moglie, che a quelle del seruitore, cosi in comparatione de seruitori, estgliuoli con maggior studio, e diligenza siamo tenuti nelle virtu. e buom costumi ammaestrare; poscia che questi sono propriamete ordinati, an Ziritrouati per lo servitio de figlivoli, si come ancor tutte l'altre cose per l'huomo, come per lor fine: res inanimate, queruntur propter homines, sieut propter sinem, & serui c.s. propter liberos, ut eis ministrent : dice S. Thomaso, & se questo, è ragioneuole, quanto sarà maggior quello, & piu prositeuole, di bene ammaestrare i proprij figliuoli, & disciplinarli nelle buone arti: & non come alcuni costumano di far che essi ad altro non attendono, che al viuer licentiosamente,

& aloro modo? & che quai a colui, che quantunque vecchio ardısse riprendergli per ridurli nella buona strada; essendo che il premio, gli potrebbe riuscire danno, & vergogna. R. Di que sto cosi grave disordine, io non trono altra cagione Signor Goz zi che la sola negligenza di quelli, i quali donerebbono farsi te mere; & non sperar che basti alla consernatione delle loro Città, & delle loro case, & famiglie particolari, lasciarle ricche di molte entrate, più che di huomini giudiciosi, & ben discipli nati, ma Dio uoglia che essi alla fine non rendano conto di questa loro trascuraggine dinanzi al giusto tribunal di Dio. G.10 non configlio, che i Padri alleuino i lor figliuoli nelle uirtu per la uia delle bastonate, o d'altro simile; ma che spesso e dolcemente li riprendino in casa, doue di continuo si scontrano, ponendo loro tuttania innanzi gli occhi piu la vergogna, che la paura, piu la uirtu, che'l uitio; perche in questa maniera piu fa cilmente si disporranno a far bene, che altrimenti: il che mol-Terent. to prima c'insegno Terentio nella comedia Heautont: atto pri mo, scena prima; pudore & liberalitate liberos retinere satius esse credo, quam metu: e poco appreso, hoc patrium est potius consuescere filium sua sponte rectè sacere, quam alieno metu.ma Dio habbi misericordia, di quelle Città, done che per diuina giusticia, è permesso che nascano, & s'alleuino tristi sigliuoli. R. Voi diceste, Signor Gozzi, che un'Iconomico piu de ue attender intorno alle uirtù, che conuengono a' figliuoli che a quelle che per li serui fanno, come che douesse ancor attender, che'l suo seruo diuenti temperato, giusto continente, e for te: di che ione resto molto sospeso: perche da una parte, se le uir tù morali conuengono a i serui, essi non sariano differenti da i liberi : anzi potria seguire che un seruo fosse piu degno d'un li bero; percioche egli hauerebbe non meno le uirtu seruili che le morali altresi, le quali da i liberi solamente sono possedute: dall'altra parte, par che saria ragione, ch'ancor questi serui fussero moralmente uirtuosi, non meno che i liberi; perche sia mo tutti d'una spetie ragioneuole, & atti a uiuer ugualmente secondo la ragione, questo medesimo ancora si può dubitar del-

hio

che

av.e

10%

lite

Itt-

che

ipli

ue-

.10

rtie

ce-

pa-

: la

i fa

201-

pri

ius

tius

ne-

per

i fi-

r de

be a

ten-

for

uir

la i

173 /8

che

ite:

erus

e sia

ente

del-

la moglie, e de' figliuoli, se debbano hauer le uiriù pari, come la temperanza, la continenza, la fortezza, la giustitia, c'y altri codecedenti habiti non meno ancora del Prencipe, e del suddito, si niene a dubitare, se le medesime uirtu morali gli convengano; perche da uno canto pare, che non possano ugualmente conuenire; poiche la ragione non mai comporta, che uno sia mai Prenci pe perpetuo, & l'altro sempre suddito; e che poi pari nella uirtu, e nella bontà si dimostrino; (dico perpetuo a differenza di quel li prencipi civili, che successivamente signoreggiano, & atem po; perche tra questi non disconniene, che uno sia superiore ad un'altro suo parinelle medesime uirtu) dall'altro canto parmi, che non disconuengono le medesime uiriù : perche si come quando il Principe non fosse giusto, ne prudente, non saperebbe, ne giustamente ne dirittamente gouernare, ne reggere; cosi parime te quando il suddito non hauesse queste medesime uirtu, come si saprebbe egli regolar bene? come saprebbe con prudenza ubidire al suo Prencipe? piacciau dunque di questi dubbij farmi chia ro, perche mi sento nell'animo adombrato, & intricato. G. Per scioglier questi dubbi, & illuminar l'animo uostro, douete saper, che assai conviene in ogni prencipato e soggettione, che il Principe, & il suddito siano partecipi nelle uirtù morali; il medesimo intendo douer esser del patrone con il seruo, del Padre con il figlinolo, e del marito con la moglie; per l'ultima ragione vostra che diceste; ma diversamente dico, perche si come vediamo nelle parti dell'anima nostra, differentemente esser locate le uirtu morali verbi gratia in quella suprema, e signoril parte dell'anima nostra, che ragione chiamiamo, è posta quella uirtù morale detta prudenza, é in quella ragioneuol parte inferiore, la fortezza, la temperanza, e la giustitia, come habbiamo dechiarato partitamente nel terzo, e nel quarto de' morali; cosi n questa medesima maniera queste uirtu morali denono escere spartue tra il patrone, & il seruo, Ma differentemente, perche la uirtu che di consegliare chiamiamo, conuiene al Patrone, al marito, & al padre, come a quelli che soprastanti indrizzano a buon sine tutte l'attioni, che sonone lor soggetti: il che non conurene

Iac.Carp.
in Alcino par.
post. digr.
12.

al seruo, alla moglie, & a' figliuoli; al seruo perche egli non fà cosa che sia in sua possanza. Qui in omnibus actionibus non a se, sed domini imperio, & uoluntate mouetur, esendo il consigliar quello che è nelle cose che sono in nostro potere: alla moglie auenga che ella sia libera, nondimeno per esser il suo consiglio molto inualido, & instabile, non le conuien consigliare ai figliuoli, parimente, perche questi sono imperfetti di sen no, e di ragione. conuengono dunque le uirtu morali a i superiori, & a gl'inferiori, ma nel disugual grado. R. Ben dite; ma ditemi ancor per cortesia quali sono quelle virtù in particolare, le quali a questi inferiori conuengono? perche la cognitione universale della virtu, che mostrasse convenire al Prencipe, & al sudditto, mi par esser molto confusa; poscia che la uirtu in particolar adorna l'huomo; però partitamente non ui sia molesto dichiararmele. G. Voi dite il nero; perche mi par che molto meglio fanno quelli, i quali contano le uirtu particolarmente, come faceua appresso Platone Gorgia: di quelli altri, che in vniuersal le spiegano, per esser la cognitione universale, piu remota da noi; il qual Poeta connumerando una uolta le uirtu in particolare che alle donne conuengono disse, che la taciturnità è il uero ornamento delle donne; perche il silentio procede dalla verecundia, che ador na tutte le donne del mondo: Ma a gli huomini non conuiene santo che siano taciturni, ma loquaci doue la ragione il richiede; perche tanto parlar debbono, quanto lor conuiene; ma piu il tacere, che il parlare gli adorna; perche una uolta è stato detto. eum loqui ignorare, qui tacere nescit. questo aniso die de Aristotele al suo discepolo Callisthene, quando lo mando ad Alegandro Macedone, tra l'altre, vt quam rarissime, & iucunde apud eum loqueretur : perche l'huomo non mai si penti tacendo, ma si bene parlando. fu oltre modo lodato da Pindaro, Epaminonda Thebano, il quale quantunque fusse essima to di saper molte cose, poche volte nondimeno parlaua, & io non dico, che'l Filosofo in questo luozo habbia disprezzato il silentio ne gli huomini, e massime ne i giouani; ma a differenza delle donne

Arift.a Ca

202

ous

ndo

al-

(uo

11.10

Cens

pe-

te;

· 11-

CO-

al

cia

en-

er-

le

72-

la

172-

ne

lel-

lor

ne

ie-

124

110

die

ad

iu-

zti

220

na

022

tio

lle

donne lo fece; perche quello piu adorna le donne, che gli huomini, & è particolar uirtu, che conviene alle donne. ai figliuoli poi di casa conviene, che siano ubidienti al lor precettore, o sia quello il padre, o altri, che questa è loro la maggior nirtù che sia. A i serui che siano diligenti, e pronti, nell'esseguir quello, che da suoi patroni vien loro commesso: si come a i sudditi che siano ubidienti e fedeli, a' loro Prencipi, e Signori. Fia dunque chiaro, che in questo principato Iconomico al maggiore, & al minore conuengono le uirtu morali, con una certa mesura, e proportione, come ui dichiarai. R. Del tutto resto e contento, e sodisfatto a pieno: Ma poscia che hauete dichiarato le uirtù morali con uenire a i servitori di casa, secondo una certa conveniente proportione, accioche occupati da i uitij, non mancassero del debito loro, che a far in casa sono tenuti, questo medesimo ad un artefice facilmente per mio auiso ancor potriasi attribuire; e che egli habbia bisogno delle uirtu morali, le quali gli siano custodi nel debito, e nell'ufficio della sua arte. G. Appunto Aristotele in que sto presente, & ultimo capitolo di questa giornata risponde a co testa vostra proposta, dicendo, che al servo, & a l'artesice non conuengono le medesime uirtu, perche questi sono di diuersa con sideratione; attento che il seruo hauendo la prattica continua in casa, e quella assai con liberi, seruendo a quelli ne i ministerij domestici, necessariamente courene che sia adorno delle uirtu mo rali; perche quando foße vbbriaco, lussurioso, colerico, e bugiardo, con molto danno della famiglia saria nella casa: però questi ta li, quando da similuitij fossero infettati, non consiglierei li patroni, che per volergli indrizzar per la buona strada si sforzas sero castigarli con le bastonate, o continue minaccie come fanno alcuni; perche facendo questi rumori in casa, ciò sarebbe piu tosto cosa da fachino, che da Iconomico Patrone; il cui studio è di mantenere sempre nella pace, e quiete la sua famiglia, ma tosto tosto deue cacciarli uia, e liberar la casa di simil poltroni: Mal'artefice essendo lontano da questa conversatione Iconomica, poco è nulla importa, che sia morale, ma solamense, che, per far bene la sua opra, sia perito nel mestier del-2

Arist. 1. poli.c. vl.

la sua arte. Hor poniamo fine a questo giorno, hauendo ragionato asai quanto al principio di questo politico culto importaua, & intorno all'origine della città, e la combinatione del le persone, che sono e la principale, e l'inferior parte delle case; benche delle principali parti, che sono il Padre con li figlinoli, il marito con la moglie, piu chiaramente si tratterà Sabbato, & Domenica seguente: poscia che l'ammaestramento delle donne, e de'figliuoli per la salute della città monta assai. Multum refert ad rectam institutionem reipublicæ, pueros, & mulieres esse bene institutos, enim uero referat est necessarium; na mulieres media pars sunt hominum liberorum, ex pueris autem fumuntur qui in rempublicam gubernant: e questa conclusione è stata sempre uera, che chi unole gouernar ben la Città, connien che prima ben gouerni la propria casa: dimane a questa ho ra ui aspetto, Signor Caualiere, con molto desiderio; accioche diamo principio al secondo libro. R. Verro molto nolentieri, & a Diouilascio.



Dello



Dello STATO delle

## REPVBLICHE

Secondo la mente

D'ARISTOTELE
Con essempi Moderni.

GIORNATA SECONDA.
DI M. NICOLO VITO DI GOZZI
Gentil'huomo Ragusco.



ARGOMENTO

Si propongono diuerse Republiche, & narrasi come quella di Socrate appresso Platone malamente su intesa, e ripresa d'Aristotele circa la communicanza di tutte le cose; si dichiara la sua diritta opinione, e si difende; Poi se ne adducon molte altre, s'essaminano, e considerano à parte a parte, si parangonano fra loro, e si dimostra come tutte surono rissutate dal Filosofo. Et in sine si ragiona di Solone, e d'altri legislatori.

INTERLOCVTORI.

GOZZI, ERAGNINA.



mlel

il

20,

re-

es

m

ne m-

ho

he

L sequente di alla medesima hora, che su del passato giorno, venne il Signor Caualiere, e fatto le solite cerimonie, si incomin cio in cotal modo à parlare. In questo secondo nostro ragionamento, honoratissimo Caualiere, intenderemo prima di proporre l'opinioni de gli antichi, che secero

le leggi per la conservatione delle Città, possia che hieri terminassimo quelle, che conuengono alla saluezza delle case, lequali (come voi sapete) sono come gli clementi, & i primi principi, da quali

Della Repub.di So crate.

Pla.V. del a Rep.

da quali le Città primieramente furono fatte; Poi attenderassi a resutare quelle, accioche tra si oscure opinioni, più chiarafiorir possa quella del Filosofo nostro, frà le quali primieramente racconta quella, che fu da Socrate appresso Platone, il quale riputo quella Città essere ben ordinata in cui tutte le cose fussero in commune senza differenza del mio, e del tuo; Non meno credeua ancora per là utilità delle Republiche, i figliuoli, la moglie, e le possessioni altresi douer'essere communi, poiche dicena che le differenze, e le discordie nate, e che tutto il giorno nascono nel mondo per lo mio, e per lo tuo, ogni uno ponendo la maggior sua cura nel difender, e conseruar il proprio, e particolare; ma togliendosi del mondo questi due, e facendosi ogni cosa commune si toglierebbe (dicea egli) la occasiohone delle discordie che non fussero infinite, & si operarebbe che la pace uniuersale origine e principio hauesse: Contra la qual opinione il nostro Filosofo muoue alcune sue ragioni, con le quali cerca oscurare i pensieri di Socrate; il primo fondamento del quale era. Optimum esse ciuitati si sit maxime vnita ucl una; contra il qual fondamento argomenta il nostro Filosofo, e dice, che appresso ad ognuno è chiaro, che la Città sia una communicanza, la communicanza una moltitudine, e la moltitudine contraria alla unità; da che ne segue, che tutte quelle Città non siano perfette, doue sono tutte le cose unite, e communi: anzi sopra questo fondamento Socratico, le Città facilmente rouinar si potrebbono; perche chi volesse ridur la Città nel borgo, & ilborgo in una sol casa, & la casa in un solo huomo; di leggiero questo sarebbe la ruina dell'ordine e consonanza, che si tiene nelle città: si che il fondamento di Socrate, che quella Città sia perfetta, onde che il tutto è commune per questara. gione viene ad esere malamente posto. R. Forse Socrate non intese de questa unità opposta alla moltitudine la quale Arist. intese, ma della vnità opposta alla moltitudine de gli huomini dissimili, e diuersi nella conditione, e stato, in guisa che sono i ric chi & i poueri, i nobili & gl'ignobili, dalla dissomiglianza de i quali, le liti, e le discordie nascono, e le vnità delle Republi-

2

L

9

L

ide-

ria-

PA-

,16

CO-

2;

i fi-

mot-

etto

uno

10-

fa-

1/20-

che

ual

ua-

nto

ucl

1,6

1713-

edi-

tta

an-

20-

08-

; di

che

:lla

ra.

2013

ist.

ini

ric

le i

·li-

che il piu delle volte si sciogliono, e disuniscono. G. Anzi quelle Città sono migliori, doue questa dissomiglianza de gli huo. mini si ritroua; per che la Città è come un componimento perfetto, onaturale, o artificiale, che dalle parti dissimili, e diuerse uien ad esser fatto; e per ciò gli elementi sono da se corpi imperfetti, per che constano dalle somiglianti parti o uero homiomere: si che è necessario, che la perfettione della Città non uenga dalla moltitudine delle persone simili, ma dissomiglianti; oltre di questo se nelle città perfette è necessario; che siano i superiori e gl'inferiori (perche è impossibile che tutti siano Prencipe e Signori) segue necessariamente, che dissomiglianti di stato e di conditione siano le persone nelle Città. Di più le Città si mantengono con li diuersi negoty, e con varie, e diuerse arti, le quali tutte differenti persone ricercano; perche a quelli, che sono dottori, non conuien esser soldati, ne a quelli, che sono mercatanti esser fabri (onde auuiene, che, chi trapprende diuerse arti, spesso fallisce) dunque una perfetta Città conviene, che habbia in se diverse persone, cosi nello stato, come nella conditione; e cosi il fondamento di Socrate nella ordenatione della sua Republica viene a esser malamente posto. Sopra il qual fondamento ordinò ancora (come vi dissi) che i figliuoli, e le mogli fussero communi tra i cittadini; il che non potea esser fatto (dice il Filosofo) senza grandissimi disordini; per che sempre è stato chiaro, che Rep. la maggior cura s'ha delle cose proprie, e particolari, che delle communi, & vniuersali, e quando i figliuoli fossero communi tra li cittadini, ciascuno manco cura prenderebbe, che quando saranno suoi proprij; e tante meno quanto per incerti li giudicasse anzi con questa legge di Socrate, i figliuoli malamente sarebbono alleuati; perche ognivno poco si curarebbe di quelli, e voi sapete, Signor Caualiere, di quanto danno egli è in una Republica la giouentu mal accostumata; con questa legge di Socrate si lieua anzi estingue il grado della consanguimità, e dell'affinità tra li cittadini; perche quando tutti i figliuoli fossero communi cessarebbe il grado de nepoti, de cugini, germani,

Plat. nel

Pomp.Me Diod.Sicu log.v.Pla. de Rep.

vermani, e d'altri simili parenti; & ogni nolta che estinta sosse in una Città la consanguinità, estingueriasi ancora l'amicitia naturale, laquale è fondata sopra la propinguità del sangue. ol tre di ciò quando a questa legge di Socrate si desse luogo nella cit tà, mancarebbono i propry figliuoli, i proprij fratelli, il proprio padre, e la propria madre; perche ogni uno di questi saria incerto, e commune, se non che bisognerebbe tenire quelli per pro pry figliuoli, a quali piu si assomioliassero, come fu osseruato appresso i Garamanti, secondo Pomponio Mela, onero Diodoro in una Isola di mezo giorno nel mar Oceano; ouero da quelli Fi losofi chiamati Bracmani, Gimnosofisti, I sei, & Pitagorici, i Marsi. dia qualitutti oseruauano questa communicanza delle donne, e de' figliuoli altresi nel modo, che ordino Socrate. Da questa leg ge ancora nascerebbono grandissimi errori; perche chiaramen te si presuppone, che secondo questa legge le perturbationi, e gli affetti dell animo nostro non uengono di nulla meno, ne s'opera in modo che gli huomini tra loro non si ammazzino, e che in loro non regni la concupiscenza della carne. Non potendo leuar mai questo la legge di Socrate. il che seguendo, come inviolabilmente segue; tutto succedeua fra li parenti, e propinqui; e così per occasione di questa legge maggior parricidy, matricidy, fra tricidy nascerebbono nel mondo, e piu nefande dishonestà seguirebbono, potendo tuttauia un figliuolo con la madre, un fratello con la sorella propria negotiare. R. Parmi che Socrate aunedendosi di questo errore, che necessariamente seguina fra li parenti; ordino un'altra legge, cioè che i Prencipi della Città fus sero tenuti i figliuoli che nasceuano da i cittadini sar consignare alle nutriei, dalle quali poi erano informati delle proprie loro madri. G. Questa legge non toglieua, che tra li parenti commu ni, non seguisse, & seguir non potesse atto dishonesto, e uile, o criminale altresi: così ancora questa legge faceua un'altro disor dine, che i plebei arriuassero al medesimo grado de' nobili, e che i nobili, e liberi diuentassero il piu delle nolte soggetti a gli ignobili; onde sarebbe tolta di mezo l'amicitia civile, laquale giusta mente tra quelli, che sono per natura superiori, & inferiori si ritrou.z.

foffe

citia

ne. ol

lacit

pro-

Caria

rpro

uato

doro

li Fi

12, 2

e, e

a leg

men

egli

pera

nlo-

euar

abil-

00/2

fra

gui-

tello

uue-

pa-

i ful

ZAYE

loro

nmu

e, 0

12/08

che

7n0-

usta

12 /8

ritrona. R. Anzi questa vgualità potrebbe facilmente togliere l'occasione di molti scandoli, che la disparità spesse volte fà na scere nelle ben ordinate Citta. G. 10 non dico. che l'ognalità non faccia nascere trà li Cutadini vna cocordia, senza la qua le ne stabile, ne ferma possa la Citta esser mai, e che sia bene che ogniuno vgualmente di ragione li beni della cittadinanza habbia da participare: Ma dico, che non fà sempre le Città sicure, qualhora il Cittadino è partecipe de magistrati, & vessici; ne questa vgualità mantiene, ne fermamente conserva le Republiche del mondo; ma si bene la vgualità di giustitia Aritmeti ca, la quale vuole che ognumo, tanto ricco, quanto pouero, tanto nobile, quanto ignobile habbia per ragione il suo, e che trà quelli che vouali sono siano distributti gli honori, i premy, e le pene, secondo i meriti, e demeriti di ciascuno. Questi due colossi in una Republica, cioè il premio, e la pena (dicena Democrito) deuono essere somamente dà ogni vno pregiati, e Democri rineriti: perche quando non si rendono i premij meriteuoli a' Cittadini, e le pene à i tristi; tosto tosto le Città periscono. Siche à me non quadra l'opinione di coloro, che dicono esser ben' ordinate quelle Città, doue tutti i Cittadini tanto nobili, quanto ignobili sono partecipi communemente de gli honori, dignità, emagistrati; perche se questa qualità di gouer no fosse solamente degna di essere al mondo, una sola Republica non diuerse per il ben commune necessariamente doueria essere: Ma poscia che varie e diuerse sono state le Republiche del mon do, & qual da'nobili, qual daricchi, qual da altri gouernate pasarono felicemente ne i gouerni, & Impery loro; e piu lungo tempo dura in questa maniera di gouerno la Republicha Venetiana se la nostra, la quale, come una sua idea quella imitar hà voluto, che non ne dur arono quella de' Romani, de' Fiorentini, Sanesi, e Pisani, & al presente durano quella de Lucca, d'Alborgo, di Norimbergo, Republiche composte in forma Arıstocratica; e di simil maniera stabili e ferme furono quel le antiche Repub. de Samij, Corcirij, Rodioti, Gnidij, e quasi tut te l'altre della Grecia, che dopo la vittoria di Lißandro furono

da lui cambiate in Aristocratie con le piu antiche famiglie. Si che la vgualità generale de' magistrati in ogni città non rese ta ta sicurtà, quanto l'uqualità che si concede delli magistrati a tutti quelli, che dall'origine di quella Repub. sono destinati, & ordinati per douer'effere partecipi, secondo le uirtu, co honora te qualità loro. Fece ancora un'altra legge Socrate, che le fa coltà, e le possessioni tra li cittadini fussero communi, come fu quella de' figlinoli, e delle mogli; ma Aristotele, a cui parue la prima legge effere falsa, questa giudico falsissima altresi, e piu tosto dannosa, che gioueuole per la Republica; la qual communicança delle possessioni in quante maniere poteua esser'intesa da Socrate, prima il nostro Filosofo dechiara, e dice. Alcuna communità è doue i terreni, o il fondo sono diuisi, e da ciascuno per suoi proprij riconosciuti, ma li frutti sono portati in commune, la qual communicanza da molte città anticamente in Grecia era oseruata; l'altra communità fu doue i terreni erano communi, & communemente coltinati, solo che i frutti dal la terra prodotti, erano divisi per li bisogni di ciascuno partico larmente, il che era offeruato da alcune genti barbare; la ter-Za fu doue il fondo, & il frutto era ugualmente commune. que sta veramente fu intesa da Socrate; ma il nostro Filosofo (come ui ho detto) con molte ragioni la dimostra esser falsissima, e prima dice se le possessioni fossero communi bisognaria necessariamente, che quelle si coltinassero o dalli forastieri, o dalli cittadini; ma e l'un, e l'altro è difficile, anzi impossibile; perche come possibil saria di condurre tanti forastieri per coltinar quelle? Manco possibil saria farle coltinar da tutti li cittadini:perche conucrrebbe, che alcuni attendessero a gli ufficij, & magistrati, altrimenti la uera politia ciuile saria affatto destrutta: e però è necessario che le possessioni siano coltinate da quelli cittadini, che non sono atti a gli ufficij, e magistrati; ma quando fosse in campo questa legge di Socrate, quanti romori, es scandali nasce rebbono? poiche quelli che sono maggiori nelle città, e che attendono alla maggior cura, come a consigliare, e giudicare, domandarebbono sempre maggior copia de i fruttize quelli piu bassi le

. Si

le ta

ti a

1, 6º

rora

le fa

e fu

ela

piu

uni-

tela

una

uno

om-

e 112

era-

dal

tico

ter-

que

ome

Dri-

rea-

adi-

07926

le?

che

ati,

rero

ini,

2 178

asce

en-

an-

ale

tra

vietarebbono, riputando si piu degni di loro d'hauer mazgior copia di frutti, hauendo eglino coltinato il terreno, & affaticatosi intorno a quello uia piu de gli altri; Di poi se tutto l di uediamo che tra li molti compagni ui andanti nascono disserenze delle po che spese, che unitamente sanno, perche molto maggiori non nascerebbono tra li cittadini, quando tutti i lor beni, & in ogni tempo fossero communi? Di piu se spesso uediamo i patroni con li loro serui adirarsi, con li quali domesticamente uiuono in casa, ne tra di loro hanno alcuna communicanza di beni, che seguirebbe tra li cittadini, se insieme insieme hauessero beni communi? Non è dubbio che una simil città saria in breue tempo col ma di romori, di disturbi, e scandali, conciosia che non mai potriansi godere i beni de cittadini ugualmente. E uana dunque questa legge di Socrate, e molto dannosa per le Republiche; poi che con maggior pace son posseduti i terreni, e i frutti ricono sciuti dal proprio patrone, che quando fossero quelli communi; e quando ogni uno conosce il suo proprio, e no mette mano in quel lo d'altrui, non mai può nascer lite, o discordia alcuna; ma ciascuno ha cura del proprio a modo suo, e no a modo di colui, co cui potrebbe esser discorde, e nel giudicio, e nell'opinione. Di piu qua do ciascuno la sua propria possessione riconosce, quella ucramen te mazgior frutto può render, che quando fosse commune, & uniuersale; perche è molto naturale, che gli huomini uia piu si compiacciono del suo proprio, e quello con maggior feruore ad amar sono tenuti, che del commune, il qual amore da questa leg ge di Socrate viene ad essere tolto, e si leva parimente la libera lità, la quale tra i cittadini grandemente deue effere offeruata; perche la natura di questa uirtu, come sapete, Signor Caualiere, ella è di donare quei beni ad alirui, che ci sono proprij, e non communi : non sarà dunque ragioneuole questa legge di Socrate, che famancare la liberalità, e la dilettione naturale fra i cittadini, lequali uirtu si mantengono per lo spartimento, o diui sione de beni si che è molto meglio che i cittadini riconoscano il proprio, che l'uniuersale; anzi quando ogni uno potesse ricono scer il suo proprio, maggior dilettione sarebbe accresciuta

tra li cittadini; perche qualunque del suo proprio offerisce in servitio dell'amico, maggiormente è riamato, che quando del commune lo facesse, che seruitio mai potriasi fare ad un'altro di amor, e di beneuolenza, quando ogni cosa fosse commune? che

segni d'amore si potriano mostrare, quando il cittadino ad un'altro usle se offerir quello, che è commune tra loro? niuno ueramente. Per questi segni d'amore anticamente er ano piu de gli al tri commendati i Lacedemoni, appreso i quali era costume d'ac commodare uolentieri un cittadino all'altro, de' cani, de' caualli, delle carrette, e d'ogni altra cosa, che aiutana le bisogne loro. so Plutarco no commendati d'eterna lode appresso gli Historici, e Greci, e La tini, quei due personaggi d'Athene Cimone, & Efialte, i quali non mai uolsero cingere i lor giardini di siepi: tanto piacer prendeuano, che i uiandanti si accommodassero de i frutti, che in quelli loro campi nasceuano; il simile è grande mente oßeruato in una terra di Africa fra Tefza, & Efza, Leone 2. secondo Leone per accrescer questa dilettione tra li cittadini.

Efialte.

par dell'-Africa.

Petum.

gistatore, che a un tempo dell'anno i cittadini fussero tenuti far i conuititra loro, accioche la famigliarità, e la dilettione cittadinesca maggiormente si conseruasse; e ueramente non è cosa piu commoda, onde tra li cittadini mantenir si possa una continoua amicitia, e dilettione; che quando essi il piu delle uol te insieme ad una tauola mangiano, in questo furono gloriosi i Romani, secondo Plinio; e i Lacedemoni, secondo Cicerone; il quale, scriuendo una nolta ad Petum, disse, Sed me Hercule mi Pete, extra iocum, moneo te, quod pertinere ad beate uiuendum arbitror, ut cum uiris bonis, iucundis, amantibus tui uiuas. Nihil est aptius uitæ, nihil ad beatè uiuendum accommodatius, nec id ad uoluptatem refero, sed ad communitatem uitæ, atque uietus, remissionemque animorum, que maxime sermone esticitur samiliari, qui est in conuiuiis dulcissimus, ut sapientius nostri, quam Greci symposia, id est compotationes, aut concoenationes; nos conuiuia, quod tunc maxime fimul

In Candia anticamente era un statuto lascrato dal loro le-

e in

o del

iltro

che

un'-

era-

rlial

d'ac

alli,

0. 6

e La

esi

into

de i

nde

Za,

mi.

le-

nuti

110-

on è

una

uol

ofi i

:; il

Her-

ad

is >

)ea-

rc-

nil-

far

TIUS

aut

nul

uiuitur. Si che è chiaro, Caualiere mio honorato, che quando è alcun partimento de' beni tra li cittadini, e che. ciascuno il suo proprio riconosce, segni di maggior amore ne possono germogliare tra quelli, e le città sariano piu quiete e piu conseruabili; ma il nostro Socrate, dice il Filosofo, non solamente commesse questo errore nel far la communità delle mogli, e de' figliuoli, e delle possessioni; ma etiandio, che tutti gli ufficij, & i magistrati fossero communi, non meno all'uno, che all'altro sesso, e che non men le donne fossero essercitate nell'armi, che gli huomini stessi, ad imitatione de gli animali bruti, tra i quali quello che i maschi fanno, sono potenti, diceua, ancora da far le femine. La qual legge lascio parimente Licurgo a gli Spartani. cosi ancora uoleua, che i Rettori, e Gouernatori delle città fossero perpetui ad imitatione delle cose naturali; perche si come nelle minere della terra in alcune si fa l'oro, in alcune altre argento, e ferro, ne l'una minera, è, la minera dell'altra, ne può efser giamai; così auuiene tra gli animi de gli huomini, che alcuni siano sapientissimi, la cui sapienza all'oro si rassimiglia, è come che siano piu lucenti, cosi conuiene meritamente il continuo gouerno; alcuni altri sono giusti, ma poco sauj, e questi si assomigliano all'argento, & se ben degni del gouerno, non però sono come quei primi; Altri somigliano al ferro, degni che perpetuamente stiano soggetti a i maggiori, in guisa che sono i contadini, e gli artefici, i quali la natura fece per seruir sempre. ma il nostro Filosofo mostra; che queste due leggi di Socrate siano indegne per la città, anzi dannose, & pericolose; e prima, quanto a quel delle donne, le quali, se la natura istessa le fece separate dal nostro sesso, si deue creder ancora, che nella anministratione delle cose separate, e dinine le habbia create: ne uale quell'essempio de gli animali bruti in comparatione del nostro sesso; perche quelli essendo irragioneuoli, e prini della uita Iconomica, tutti ad vn medesimo essercitio naturalmente sono spinti; ma questo

nostro, come quello ch'è capace di ragione, e per natura Iconomico vien a effere destinto e negli escreity, & ne gli vffici; perche molte cose che conuengono a gli huomini, le quali sono poi disdiceuoli alle donne, come ch'aramente dimostrai nella mia Iconomica. Alla seconda legge parimente risponde e dice, che molto pericoloso è inuna Città, che i Gouernatori siano perpetui: perche da questa ragione nascono le seditioni e discordie in esa; e spetialmente quando quelli, che gouernano, non sono eccellenti nelle virtu dell'animo, le quali di rado si ritrouano ne gli huomini; si schiua ogni occasione di scandalo quando si lasciano partecipare gli altri del gouerno, si sopportano ancor, e sopportare si possono i tirannici animi nel gouerno d'alcuni nostri insolenti Rettori, che come voi sapete, Signor Caualiere, mal grado loro passando il mese del suo go. uerno, & mutando la toga, conviene mutar parimente l'animo, e la complessione. R. Santa legge tra di noi .G. Anzi santis sima: perche questi s'auneggono, che in quel gouerno non sono Re, ne Monarchi; ma in quella guisa che comandano, vengono coltempo ancor loro soggetti alla vbedienza e forse di tale alle volte, che troppo loro non piace questo medesimo intese Franc. Pa- una volta Francesco Patricio. Præfinitum tempus magistratric. lib.t. tus habere debet : nam perpetuò imperare in libera ciuitate pub. titul. odiosum est: parere enim vt imperare discat optimo ciui expedit: & dum imperat optimum est, vt meminerit non diu post fore vt pareat. hoc propositum præstabit, vt faciliora imperia illius sint, qui nonse Regem, aut Tyrannum esse sentiet, sed publico munere ad diem sungi. Non vi è peste piu pericolosa alle Republiche della ciuil seditione in rouina de' buoni, e de' cattini: e la principal cazione di questa ella è la inequalità, la quale saria manssesta in quelle Republiche, doue fußero gli vesticy, & i magistrati perpetui, i quali in questa maniera fatti toglierebbono non solamente l'unione de sudditti, ma il premio che alle virtu conuiene; perche quando questi vfficy dati fussero in uita, per viua forza sarebbono comparuti ad un picciolo numero di persone; è cosi sempre starebr bono

50770-

ficy;

Tono

nella

e di-

i sia-

mi e

rna-

rado

nda-

i sop-

i nel

bete,

1 go -

ani-

anti[

n 10-

ven-

ita-

rtese

stra-

itate

i CX-

diu

iora

effe

ocite

a de'

ine-

done

resta

!dit-

nesti

par-

rebr

bono accese siamme di seditioni nelle Republiche: oltre di che quando in uno fosse la continuatione perpetua dell'auttorità, si farebbono spalle a i tristi magistrati, fortificandosi in ma niera tale, che sarebbe poi impossibile di cauare alcun frutto de buona giustitia. Questa su la cagione che mosse Annibale a ri- Dio.li. 60 chieder al popolo di Carthagine di crear i giudici per un solo an no, i quali soleuano esser in uita; ilche ottenne fauoreuolmente con general prohibitione a tutti i Giudici de continuar due anvi nell'ufficio loro. Quando gli ufficij, & i carichi ad uno piu lungo tempo si sono dati, che non si conueniua, gli stati delle Repu bliche spesse uolte si sono mutati nelle monarchie, come a Pisistrato in Athene, a Fidone nella Città d'Argo, a Cipselo in Corinto, a Dionisio in Siragosa, a Panetio in Leoncia, a Falirodi nella Fonia . la qual cosa preuedendo il Dittatore Emilio Mamerco fecerichiesta al popolo, la quale passo in legge, che la censura da indi innanzi si sinisce in deciotto mesi, esendo primastata di cinque anni; & il di seguente egli depose la dittatu ra, non uolendola continouare piuche un solo giorno; allegandone questa ragione. Vt sciatis quam mihi diuturna imperia non placeant. per questo rispetto poco manco che Gabinio Tribuno non fosse ucciso da i Senatori nel senato, (come si legge appresso Dione) per hauer fatto conceder a Pompeo il carico del la guerra Piratica per cinque anni; & è questa la ragione natu rale; che chi lungamente comanda, disprezza di uiuer in sogget tione. Si che a tempo, a tempo, o Socrate, fia ogni gouerno per stabilimento delle città libere; ne uale quello essempio delle minere; perche la sapienza, e l'altre uirtu non sono connaturali a gli huomini, come sono le qualità alli metali. Ma poscia che heb be rifiutato il Filosofo queste leggi di Socrate, & auari inconne mienti ridottole; segue a risiutare, e riprouare altri statuti, & or dini, che per ordinar bene le città in Grecia si pensaua di fare, e prima circa il numero de' soldati, uolse che nella città sussero per lo meno mille soldati, e quattro mila habitatori; ma questo statuto è uano; perche tanti soldati deue hauer una città, quanti sono sofficienti per lo bisogno di essa, & in cio un certo nume-

Liu.li.3.

ro assegnare non è possibile; etanto la grandezza della città debba esfere, quanto quella Provincia, o quella regione sia basteuole a nutrire, mantenere i suoi habitatori, e però conuiene, che un legislatore, il qual vuole ordina e la città di belle, es polite leggi, si ponga innanzi a considerar tre cose; prima la grandezza del paese, e l'entrata di quello, quanto sofficiente sia, accioche possa ueder se quella entrata basterà per sostegno della città; la seconda considerar deue la conditione, e la qualità de gli habitatori, & se sono atti a osseruar le leggi, che da lui proposte fussero, la terza deue considerar assai bene le uicine città, con le quali si tiene commercio di che humore, e di che qualità sono, o saranno, non meno nel tempo della pace, che nel tempo della guerra; e quanti soldati stipendiati posatenere per sospetto de i nimici circumuicini: si che da queste mature considerationi, il prescritto numero de soldati, e d'huomini bellicosi in una città erasi da ordinare, & quanto bisogno ne fa cesse; perche secondo questa legge di Socrate non era possibile di farlo. Altra legge ancora ordino intorno alle possessioni, uolen do che in tanta grandezza douessero esser, in quanta con li frut ti dalle dette possessioni prodotti temperatamente potessero uiue re, ma contra questo statuto Aristotele s'oppone dicendo, che molto meglio haueria detto Socrate, quando a quella parola tem perate, hauesse aggiunto liberaliter; perche uno temperatamente potrebbe uiuer ancora nelle miserie, ma non liberalmen te se però meglio era che detto hauesse tante possessioni douer'esser per una città, quante temperatamente, e liberalmente dai suoi frutti i cittadini di quelle nutrir si potessero, & auenga che habbia terminato la quantità delle possessioni; nondimeno la ge neratione de i figliuoli uolle, che potesse esser' infinita, senza alcun numero definito, ilche contradice a questa sua terminatione delle possessioni prescritta, e desinita; anzi a quella che sece che le possessioni douessero esser in commune; perche, crescendo quasi infinito il numero de' figliuoli, cost nobili, come ignobili, tra quelli acerbe discordie ne nascerebbono per la terminata quantità delle possessioni communi; non potendo tra essi a ba-Stanza

ittà

ba-

ne,

p0-

r la

mie

Ac-

e la

che

e le

e di

che

ne-

1111-

nini

efa

e di

olen

rus

iine

che

tem

ata-

nen

r'ef-

daz

che

a ge

al-

t10-

fece

ndo

ilis

ata

600

Ranza supplire; anzi che i ricchi, facilmente crescendo in gran numero, potrebbono dinentar pouert e mendici; onde ne capione rebbono e scandali, e seditioni civili, perche mentre che a gli huomini mancano le cose necessarie, si mettono il piu delle uolte a rapire, rubbare, & assassinare per campar la uita. Oltre di ciò è stato ripreso il nostro Socrate, perche nelle sue leggi non insegnò la maniera, la quale i cittadini mantiene nella uqualità, e come uguali nelle ricchezze si possano mantenere, ma solamente per le sue leggi permesse, che alcuni cittadini potessero ha uer', e posseder maggior facoltà, & altri minore; legge del tutto contraria a quella che prima fece. Vn'altra legge ancora ordino, che ciascun Cittadino hauesse da tenere due case, nell'vna, con la moglie habitasse, nell'altra con li figlinoli: il che malamente intese; perche è difficil cosa, che uno cittadino possa tener due case, & in ambedue far le spese. Poi dinise la città in due parti, ne gli Agricoltori, e ne i Guerrieri, o soldati: di che èstato ripreso dal nostro Filosofo; perche cosa ragioneuole non è che tutto l gouerno d'una Republica solamente sia de i soldati, e de gli Agricoltori, & che il popolo, e gli ottimati siano inofficiosi: anzi per questa legge tutto l gouerno saria de' soldati; poiche quegli altri habitano fuor delle mura. R. Io non crederò mai che Socrate tanto sauio, habbia voluto dar, o compartire un minimo ufficio nella città a questi contadini, che lauorano i campi, sapendo egli benissimo (come ogn' uno lo sà) che i contadini, si come sono molto vtili à lauorare i campi; cost sariano dannosissimi ne gli ufficij ciuli: sono seditiosi, & turbulenti, desiderosi di diuentar ricchi quanto prima, & d'opprimer lo stato de perfetti oltre modo uaghi. aloro convien si l'habitar le ville, e non le città; & l'apparecchiar i campi per li frutti, e non il gouernar gli huomini vrbani. Rusticus enim ambulator (disse Catone) odio dignissimus est; quasi che dir volesse, che non si può veder il piu brutto, e piu odioso animal, d'un contadino, quando caminare ociosamente per le piazze si nede. G. voi dite il nero Signor Canaliere, ne dobbiamo lasciar mai de lodare i lauoratori de' campi, accioche piu uolentieri se

Catone.

ne stiano fuori delle mura, & non possa loro uenir uoglia, de gli urbani uffici, & alloggiamenti: ma che Aristotele in parte malamente non habbia inteso le leggi di Socrate, o di Platone in persona di esso à me è stato sempre chiaro; come ui mostrarò poi à suo luozo. E perche ancora Socrate, come racconta il Filo sofo nostro, si era imaginato, che il perfetto stato d'una Repub. douesse esser composto da diuersi zouerni; però ordinò nella sua Politica un gouerno Tirannico, e Plebeo, pensando che da questamistura si done se fare un temperamento, & una Simmetria Politica; perche la potenza della Plebe, raffrenaria la potenza Tirannica, & la Tirannica quella della Plebe; onde e da l'uno, e dall'altro ne nascerebbe una stabile, & perpetua mistura: ma Arist. intende che questa mistura douesse esser molto trista; attento che è l'uno, e l'altro gouerno non la ragione, ma l'ambitione dominarebbe. Di questa sorte non s'èueduta mai una cosi farta Republica Reale, e Populare tutta insieme; perche conucr rebbe sempre uenir'alle mani in sino atanto, che la suprema potenza rimanesse ad un Prencipe solo, o alla minor parte del popolo, o a tutto insieme; e cosi non mai simil sorte di Republiche potria esser in riposo, ma in continue gare, e risse, come se ne può leggier piu d'uno esempio moderno, nella Rep. di Gioua: ni Bodino Francese, er massime al primo capo del secondo libro, et nelle ragioni di stato di Giouanni Botero Benese. Queste adun que sono state le leggi di Socrate, anci di Platone, come ui dissi in persona di lui, lequali, quando hauesse intese in quella manie ra, che stranamente le intese il nostro Filosofo, degne de riso, e di biasimo eterno sariano; ma, perdonimi egli, & i suoi seguaci par a me che alcunarazione non hebbe d'imporre tante calunnie, ignominiese alle leggi del Dium Platone; perche altramente si crede hauer'egli espresso la sincerità dell'animo nelle sue leggi. e primieramente l'accommunare delle mogli, e de' figl uoli, delle facultà, e delle possessioni, malamente fu inteso dal nostro Filosofo (come unol'ancora Senofonte) perche la communità di spi rito, e non di carne sensibile intese, cioè la dilettione d'un' animo, e d'un spirito, qual deue esser tra li cittadini; questaitiegli

ar-

me

iro

ilo

ib.

ua

10-

ia

Za

20,

na

et-

10-

ose

er

na

lel

li-

6

7.3

0,

472

5/2

ie

di

28

€, Si

i.

lle

ne strettamente uniti, questa lungo tempo conserua immutabilmente le città; questa i molti animi fa diuentar d'una voglia, e d'un cuore; questa chiamo una volta M. Varrone, cordium congruentia: mentre che questa si ritroua nelle Republiche, non è possibile dubitar mai del loro fine. Da i Greci con questa concorde, & vnita volontà innumerabile effercito de Serse, e di Mardonio con pora gente su superato: & à Carthaginesi poso nosquero l'armi Romane, mentre che tra lo rodi commun volere, e di commun parere unueuano: i Romani non sentirono mai le intestine guerre, e l'ultima rouina, men tre la commune speranza, e la commune paura tutti insieme sentiuano: Annibale varie, e diuerse genti con tanto pericolo condusce in Italia, all'hora per essi strano paese; ma perche ogn' uno di quelli la commune speranza dell'acquisto, e l'unita volontà nutrina; però done il pie fermana, egli uinceua. Si che la scambienole dilettione, el'unita voglia tra i cittadini, & insieme ancora tra soldati su cagione, che è le Republiche non mutassero lo stato, & enandio, che quelli felici successi nelle guerre prouassero. Questa dilettione, que sto amore, questa communità, che intese Platone mantiene, e conserua tutte le Rep. del mondo, il che tutto sotto queste parole intese nel libro della Republica. Omnis Repub. mueatur ex ipso quod principatum gerit, quum in hoc ipso se- de Rep. ditio orta fuerit, ubi uero consenserit, etiam si ualde exiguum suerit, sieri non potest, ut mutetur &c. Adunque quando tutte le cose tra li cittadini sono communi nella dilettione, & amore, la discordia, la seduione, & alcuno altro disturbo, o uento non è possibile, che possa far nido nella città in simil maniera ordita, ma godi una perpetua, e sincera pace; & in guisa che sogliamo dire tutte le cose nostre con gli amici esser communi, non però intendiamo, che quello che al comando loro proferiamo, non sia nostro proprio; ma perche, tra gli annei è sempre un reciproco amore, l'uno disponendo delle cose dell'amico, come delle proprie cose veramente intese Platone quando disse, che quel-

Plat. nel 5 de legibus.

le sono perfette Republiche, nelle quali tutte le cose erano commune. il che chiaramente si comprende per quelle sue parole, che nel quinto de legibus si trouano essere scritte. Prima igitur ciuitas & Respub. est, ubi optimæ leges, ubi vctus illud uerbum per omnem ciuitatem, quam maxime locum habet, quo reuera dicitur, quod amicorum omnia funt communia. Qual riprensione dunque ha potuto mai hauere il Diuin Platone, hauendo detto che perfetta sia quella Republica doue tutte le cose erano communi per gli amici; se l'istesso Filosofo nostro ne suoi morali a ciò ha voluto acconseniire? amicorum omnia communia esse debent; nam corum c. amicus rebus ipsis preferendus est, e forse è da dire, che non gli piacque mai, che i cittadini fussero amici tra loro; e per consequenza, che l'amor tra loro commune non fosse? se a lui piacque dire, amicus est alteripse, & amicitia est ubi amorreciprocus est; & altrone, amicus est qui amat, & redamatur: perche al Dinin Platone non fu lecito dire, in ciuitate nostra in qua omnia communia sunt ciues uiuent uitam beatiorem beatissima illa eorum uita, qui uicerunt Olym pia, & in ciuitate, in qua omnia communia sunt ciues liberi erunt a multis malis? Non intese veramente Platone, che quelle fossero perfette Città, doue le mogli, & i sigliuoli fussero communi nella mistura carnale; ma si ben spirituale come per li suoi statuti, nel libro de legibus si comprende, dicendo; Sponsum, & sponsam cogitare oportet, & quam pulcherrimos, & optimos, quoad fieri potest, liberos ciuitatis exhibeant: omnes autem homines, qui communem aliquam actionem tractant, quando & sibi ipsis, & acticni aduertunt, omnia pulchra, & bona ethciunt; ubi uerò mentem non adhibuerint contra; proinde sponsus, ad sponsam, & ad liberorum procreationem animum intendat; eodem modo etiam sponsa, præcipue, eo tempore, quò non dum liberos susceperunt &c. Da queste parole sinede chiaramente che appresso Platone le Donne non erano communi, perche se tanta diligenza voleua, che fosse tra lo spo-

Ariftot.9. Nic. c.8. Republ. dial.5.

Arif.Mor.

9. ethi-

Plat. nel sesto de legibus.

7772-

Da=

ri-

VC-

lo-

nia

nas

el-

102;

ac-

im

be

1;6

5 3

bi

re-

CI-

lli-

111

eri

be

15/-

000

21-

111

11-

m

rò

11-

t;

10

de

22-

so, e la sposa nel propagare i figliuoli, accioche liberi, e non spurij nascessero, come dunque le Donne poteuano esser communi? la ragione veramente lo spinse a far questo, perche quelli, che accostandosi alle mogli altrui, a fine di sfogar la libidine, e d'estinguer l'ardente siamme del ferigno amor loro, non hauerebbono posto tanta cura, quanta desiderana Platone nel far la prole. Et se nel detto libro ordino la pena per gli adulteri, duendo, postquain uerò liberos secundum leges generarint, si quis cum aliena muliere consuetudinem habuerit, aut mulier cum viro, si quidem illi adhuc liberos procreant, eadem multa ipsis irrogetur, quemadmodum de iis, qui adhue generant dictum est &c. Come dunque le mogli, & i figliuoli possono esser accommunate, se la pena a gli adulteri è stata imposta? Se i matrimonij di condur le mogli à casa ordino il Dinin Platone nel preallegato libro, dicendo, filius qui ex bonis parentibus natus est &c. come è possibile a creder, che tanta licenza commune hauesse lastiato nelle Republiche il nostro Platone? se spesso vsaua di dire; mulieri si uirum non habuerit; & ancora viuente il marito mulier &c. dunque non sono le donne Vedi Pla. communi, ne i figlinoli altresi, se le mogli haueuano i proprij mariti: perche hauerebbe ordinato ancora la diuissione de i campi, se ogni cosa era commune? quis crit igieur recte distributionis motus &c. Et se tutte le facoltà crano communi, perche far la legge contra i ladri nel nono, & duodecimo de legibus? Non è dunque da credere, che Platone hauesse inteso della communità delle mogli, e d'altro, come il nostro Filosofo s'imagino. R. Ma come è possibile a credere, che Aristotele sia stato tanto seemo de ceruello, che non habbia potuto intendere la mente del suo maestro, il quale soleua dire, quando non vedeua questo discepolo nell'Academia, niuno esser nella sibla ; e chi può dir , che noi hora meglio intendiamo la mente di Platone, de Aristotele, che à uiua voce la intese? G. 10

Plat. nel 5. de legi.

vi dirò se Platone fece quei decreti, in quel della Republica, le fece piu tosto, secondo la famosa opinione de Pitagora, la quale da Socrate fu gagliardamente seguita; ma qual sia stata la sua mente si vede chiaro ne' Libri de legibus, sub persona Ho spitis Atheniensis contrarissima à quella di Socrate nella Republica cosi oseruarono gli antichi Accademici. si che il nostro Filosofo piu tosto risiutò la opinione di Socrate, e di Pithagora, che di Platone; & cosi s'hà da creder fermamente Signor Caua liere, ne diremo ancora che Socrate e Pithagora siano stati tan to prini di cernello à far quelle leggi, ma ancor essi furono, come suole essere un diligente, & esperto medico, il quale nel curar l'infirmità d'un corpo, vedendo che i medicamenti per tal insirmità nulla giouano; si risolue d'adoperare i medicamenti contrary à quelli di prima, esperimentando se i secondi giouar potessero in qualche maniera all'amalato; cosi fece Socrate, e. Pithagora, come medici delle nostre passioni, le quale inferma no gli animi nostri, vedendo che non era possibile per tante lea gi placare i seditiosi, e disturbati animi de gli huomini; secero le contrarie leggi, che doue la divisione de beni non bastasse, fa cesse almeno la communicanza di tutte le cose nostre, manon che di ciò possa seguire mai il fatto. fia dunque chiaro, che la communicanza delle mogli, e de figliuoli, e delle possessioni, non sia stata intesa da Platone, ne da Socrate, come s'imagino Ari stotele ma con ogni sincerità, & modestia d'animo. R. 10 mi du bito ancora, che in gran parte sia stata cagione l'ambitione d'-Aristotele, che tanto gonfio lo facena contra tutti gli altri Filo sofi del mondo. G. Sia quello si vuole, io non son buono da poter liberamente interporre il giudicio tra due si gran Filosofi, se non che la Republica di Platone fu la piu popolare, che sia stata già mai, etiam piu della sua propria de Athene, la quale si dice essere stata la piu popolare del mondo; perche dalle leggi chiara. mente si comprende hauer il popolo intiera possanza della vita, e della morte, di condannare, e di far le gratie, cleger, e prinar tutti gli vsfici, far le leggi, & annullarle, come in que sto nostro ragionamento questa settimana piu partitamente vi

le

fic

to

20

Sp.

te

de

fio.

de

!, le

ua-

a la

Ho

Re-

Firo

ra,

rua

tan

CO-

CH -

tal

nti

rar

5 €.

ma

leg

200

fa

2022

·la

102

tri

du

d'-

ilo

er

012

ila

2/-

12 -

12-

, 0

W.C

20

THE PERSON NAMED IN

dimostrero. Però lasciando da parte le leggi di Socrate, voglio Leggi di dire quelle di Falea di natione Calcedonio, che un tempo le leg gi à i Carthaginesi diede, le quali Aristotele per poco sufficienti tiene; giudicando che la maggior parte delle leggi de gli anti chi legislatori piu tosto furono per disturbo, e seditione de i Cit tadim, che per la pace, e quiete loro, ordino Falea, che le pos sessioni, e le facoltà sussero trà li Cittadini eguali, il che non senzamolta ragione da lui era considerato; perche non è cosa al mondo (diceua) che maggior quiete apporti alle Republiche, che l'ugualità delle cose: e quando una Cistà in questa legge sos se ben regolata, non mai di quella si potria temere, che susse per mancar. Da questa buona cagione mosso Solone vna volta appresso gli Atheniesi ordinò, trà l'altre leggi, che niuno de Cittadini potesse mai comperare tante possessioni, quante li pia cesse; ma à tutti fece un assegnato termine, il medesimo su osservato appresso alcune nationi, che niun potesse vender la sua possessione, se non per manifesta occasione di calamità, come appreso i Locresi in Puglia, secondo Strabone, & vna volta ap Strabone presso i Romani per la legge di Voconio, come racconta Cicerone nelle sue Filippiche; la qual legge non essendo stata osseruata appresso i Leucadi in briene spatio di tempo la loro Città peruenne nelle mani del popolo, e della plebe. Fit adunque gran prudenza di Falea nel regolar la facoltà tra li Cittadini. R. Main che maniera ordino che detti beni potessero esser uguali trai Cittadini? G. Due maniere troud, l'una la vguale divisione delle possessioni, tra li Cittadini, l'altra di render vguale portione delle possessioni ad ogni vno; e quantunque sia difficile accommodar questa partita; non dimeno insegno un certo modo da poterlo fare; perche quando i ricchi dessero le figliuole a pouers con le doti, és i poueri alli ricch: senza; in breue spatio di tempo, ibeni sariano ridotti trà li Cittadini in vna temperatura, & vgualità come Platone dimostro nel settimo, de legibus. Maio vi dico Signor Canaliere, che questa dinisione de campi è stata di molto scandalo in diuerse Republiche legibus. del mondo, e sempre hà partorito trà li ricchi, es i poneri rumo

ri e guerre grandissime, quanta rouina partori la legge Agraria appresso i Romani? Lo seppe Lelio amico di Scipione, e per la crudel, & acerba morte di Tiberio Gracco, & di Gaio suo fratel lo, si conosce quato sono odiose le leggi de capi, e la loro divisione; quanti rumori, quante discordie, nella città Heraclea di Ponto fece tra li poueri, e li ricchi la legge della divisione de campi? qual morte per ciò ne segui di Clearco, qual di Chion, e di Leonide, che furono discepoli di Platone? e come Satiro fratello del detto Clearco per essa legge, e morte del fratello in dura serui. tù i Heraclesi tirannicamente soggiogo? sono pericolose le diuisioni de'campi non solamente per li privati, ma etiandio per il publico; giouano le ricchezze alle Republiche, giouano à i priuati; giouano à graui pericoli, che le guerre sogliono recare, no si deue metter tanta cura, che i cittadini non posano dinentar ricchi, ma che non diuentino tali e contra la ragione, e contra le leggi humane, e diuine. Satis est censere ne privati plus habeant, quam per leges liceat. In questa legge è stata buona l'in tentione di Falea;ma poco sofficiete per far di vouale mesura i beni tra li cittadini : perche se non è possibile di metter regola nella generatione de figliuoli; meno è possibile di farlo circa la vguale misura dei campi, e d'aliri beni, se un cittadino haue se quattro figliuoli, e l'altro otto; morti che fussero i padri, i quali vgualmete i beni poßedeuano, tra loro poi i figlinoli sariano disu quali; perche piu i quattro hauerebbono, che gli otto, e agenolmente seguiria, che, dividendosi tutti questi al pari, tra di loro, quelli che furono ricchi diuentarebbono poueri; cosa che saria pernitiosa, in una Città, e cagione, che i animi de i piu ricchi di uenendo vguali a poueri, si solleuassero: anzi questa legge mettena in atto vna cosa impossibile; quando alcuni dodici o quindeci figliuoli, & altri vno, o due, o niuno n'hauesse; e ranto piu, doue si permette la pluralità delle mogli, come nell'Asia, e quasi in tutta l'Africa, e nel mondo nuono, done vi è tale, che hà cinquanta fighuoli; onde non deue parer strano, che Giustino historico scriue, che Herotino Re de' Partin'hauesse seicento, inutile dunque su questa legge di Falea, & auenga che poi habbia ordi: nato

elo

30 di

Fran. Pat. de Repu. ib.6.ti.3.

Giustino

gra-

erla

atel

ione;

onto

upi?

Leo-

o del

rui:

liui-

cril

pri-

e,no

star.

rale

ha-

lin

rai

zola

ala

este

uali

difu

uol-

070,

iria

i di

net-

11n-

oins

ua/i

cin-

10-

tile

di-

nato nelle sue leggi vnamisura di campi, qual deue essertra li Cittadini, nondimeno douea hauer in consideratione, quata que stamısura doueua esser tra li Cittadini; perche, che gioua hauer le possessioni vgualmente compartite, se poi non sono sufficienti à difender la Città da i nemici? perche non conusene hauerle tanto poche, che basteuoli non siano à sostenere l'impeto de gli inimici circumuicini, e pari, e simili à cotal Cittadini. R. Quanta dunque douea esser la misura di coteste possessioni? G. Lo dimostra Aristotele con queste parole dicendo; tanta debet esse, vt lucrum non afferat bellantibus, si contingeret eos esse victores, imo potius detrimentum; di che mete vn'essempio dicendo, Antophradales Prencipe de Persi delibero una volta asse diare vna Città in Grecia chiamata Atarnea, Ebulo prudente consigliere, à tutore, hauendo inteso questo pensiero, lo auuerti, che molto ben prima doueua considerar se maggiore spesa, hauea da fare, quando cotal Città assediata tenesse, che non fuße il guadagno, quando vinta l'hauesse, perche se maggior spesa segue possedendola, manifesta pazzia saria, diceua, tentarla di pi gliare; all'ultimo, come s'auisò, che maggior danno; che vtile sa riastato pigliandola, si distolse dall'impresa. Il medesimo consiglio diede una volta T. Quintio à Greci; quando destinarono d'opprimer Lacedemone, ch'era gouernata da Nabide Tiranno; lo dice T. Liuio; e stata dunque insofficiente la legge de Falea, non hauendo prima considerato bene quale debba esser la misura, ò quantità delle possessioni in vna Città per causa di molti pericoli, che da glistrameri poteuano auenire. Questa medesi ma legge di Falea fece altre volte Licurgo; ma con molto perico lo della sua vita, dopò hauer bandito l'uso dell'oro, e dell'argento; e benche Solone non potesse far'il medesimo, pur n'hebbe gran uo lontà; similmente Nabide Tiranno, hauendo preso la città d'Ar 30, publicò dui editti, l'uno che cassaua tutti i debiti; l'altro che dividena à ciascuno vgualmente tutte le terre e possessioni; duas faces, dice Tito Linio. E quantunque sia vtile in vna Città, che le possessioni siano vgualmente possedute tra li cittàdini; non dimeno questa legge non può lenar la seditione, se non

T. Liuio.

Plat. in

S. Toma-

tra quelli, che pochi sono, és inferiori nella Città; perche à i gra di, e piu virtuosi, dauan maggior occasione di disturbo, quando vgualmente con gl'inferiori à se possedessero i beni : e ben saria ragione, che si sdegnassero questi tali, vedendosi pari, anzi men degni nel possesso de'beni. Sicut enim aduersatur iustitiæ, quod so 2. Poli. æquales inæqualia recipiant; sic, si inæquales æqualia; disse in questo luogo San Tomaso, di piu è cosa chiara, che la malitia de gli huomini nel posseder i beni è quasi infinita, & se alla neces sità humana si può sodisfare; non dimeno quella mai si può satiare; il che esperimentiamo tutto l giorno in quelli, che dicono potersi contentar del poco, quado pero quello hauessero; al loro pia cere; ma confeguito, che l'hanno, maggior voglia cresce loro, per che la cupidigia di sua natura è insatiabile, la quale è riposta tra la malitia de gli huomini, che i Greci chiamarono Aplyston: lo dice il Filosofo nostro nelle morali; e Demostene nella oratione contra Timoteo, e però vn diligente legislatore, deue prima attender, come possa questa cupidigia de beni regolare, che rego lar gli istessi beni; perche, come quella è ben regolata, per viua forza conuiene che ancor quelli siano posseduti con debito, e nor ma. R. E come potrebbe regolar questa cupidigia? G. In que Stamaniera; che i boni e virtuosi attendano à gli esserciti ciuili con premio d'honore: perche in questa maniera, poca brama gli venirebbe di quello, che à loro disconniene à i tristi poi victare, che non cerchino sotto la pena quello d'altri tenendo sempre suppressi gli animi loro senza la ingiuria, non hauendo dun que Falea per la sua legge imposto alcuna norma alla concupiscenzahumana, s'ha da credere, dice il Filosofo, che quella legge sia stata poco sofficiente; anzi insofficientissima; poiche tanto gaghardamente fermar si volse intorno alle possessioni, senza che alcuna norma desse à i beni mobili, che di fortuna chia miamo, fu data ancor' vn' altra legge, o regola, che dir vogliamo da Falea alle arti, che sono escercitate nelle Città; il che ra gioneuolmente fece; perche conobbe, che dall'arti ancora quan do non sono ben regolate, nascono i disturbi, e le seditioni altresi, ondestatui prima che gli artesici, secondo l'arte sua ope-

no

ta

to

CO

616

Moral. à Nicoma-Demost. contra Ti moteo.

Aristo. 3.

igra

ando

Caria

men

nuod

Me in

litia

necel

atla-

0 po-

o pia

per

rosta

Con:

lone

1 at-

rezo

nua

nor

que

1211-

ima

vic-

em-

aun

epi-

leg-

an-

en-

bia

lia-

ra

lan

al-

De-

raßero per commodo & viile commune tra loro, ma che poi quel le fatiche fossero partite trai cittadini, secodo il bisogno, e la ne cessità di ciascuno. Questa legge essendo conosciuta dal Filosofo per irragioneuole, la riprende dicendo se tutti gli artefici ope rassero in commune, e che poi le fatiche loro compartite tra i cit tadini fossero secondo il bisogno di ciascuno, questi sariano tenuti come i serui, o schiaui, ouero come gli asini, che per altri portano il basto, e così dalla cittadinanza come membri incivili esclusi sariano, ma voi douete saper Signor Caualiere, come ancora ci auisa il nostro Filosofo, che quantunque sia disconuenien te, che gli artefici in vna Città, operino per beneficio commune loro, compartendo por le fatiche loro tra li Cittadini, nondimeno conviene, che la Città habbia alcuni arrefici publici, le cui opere spertino al publico beneficio, il che era anticamente osserua to nella città di Epidamno in questa nostra Dalmatia, al presen te chiamata Durazzo: il medesimo su ordinato altre volte appresso gli Atheniesi da Diosato, loro legislatore ma posciache in questa guisa il Filosofo hebbe ripreso due statuti di questo legis- tus. latore Carthaginese; seguita à dichiarare le tre principalicose, le quali da Falca nelle leggi tralasciate furono, e pure sono necessarissime per la buona institutione d'una Città, la prima è, perche egli non fece mentione alcuna della disciplina morale, per la quale i Cittadini moralmente sono tenuti menar la vita loro, la seconda perche non fece mentione di quelle regole, che fanno la pace, la terza della ciuil conuersatione. E prima, quantunque tra i Cittadini fosse possibile far l'ugualità de i be ni, nondimeno perche questi potriano essere troppo piccioli, e troppo grandi, onde e l'un, el'altro eccesso saria vitioso, perche s'auanzassero in grandezza potriano in una Città cagionar l'orro, e la poltronaria tra li cittadini; se troppo piccioli, la tenacità, o rapacità, però è conueneuol cosa che un legistatore non tanto facci studio nell'acquistar la facoltà tra i Cittadini, qua to che ancora troui il modo di compartire tra quelli la tanta facoltà, quanta fosse basteuole per ciascuno, secondo il grado; accioche non incorressero in otio, ò poltronaria per la troppa facoltà,

Diopha-

coltà, ò vero nella capacità, per la troppa pouertà: il che si aspet ta, che dalla disciplina morale, il tutto in un cittadino, e nella Città altresi, sia ben'ordinato, la qual disciplina morale, che couiene adogni cittadino d' vna ben ordinata Città, è, che si tengano raffrenate in ogni conto le passioni dell'animo, e che s'habbia una certa urbanità nelle sue attioni, la quale viene à esser. contraria alla rustichezza, che spesse volte trouasi nel petto de i Cittadini: sia questo cittadino nella sua Città, di qual si voglia grado e conditione, astuto vrbanamente e ciuilmente dico non goffo, ne balordo, ma come si dice, Anus in asta venit, sia uniforme nell'animo con gli altri cittadini, sia forte nelle auuer sità, sia prudente nelle prosperità, sia temperato, giusto, pieto. fo, e religioso, non si creda, ne si pensi mai d'esser sauro senza gli study delle buone lettere, o senza l'esperienza, e lunga pratti ca delle cose del mondo; poiche Signor Caualiere appreso ogni vno è certissimo che per le tauerne, o per le bettole à dadi non si appara il sapere; Ma perche ci si rapresentaranno altre migliori occasioni, che ci moueranno à ragionar delle virtù d'un perfetto cittadino per hora le tralascio. R. Poiche di questo cercate altra megliore occasione, fermateui per cortesia. Falea poteua ancora intender sotto l'uguale delle facoltà, e poses sioni, l'ugualità della moral disciplina, cioè, che tutti i cittadini siano vguali, come vgualmente sono instrutti sotto la disciplina morale. G. Io non so quello che veramente poteua intendere Falea, ese lo voleua intendere, come voi dite, diueua esprimere chiaramente qual fusse cotesta disciplina, che vaualmente i cittadini instruisse, altrimenti è necessario, che scemo si sia dimostrato. Sono poi altre cagioni che muouono le seditioni, e i disturbi tra i cittadini, alla pace de quali fu poco ac corto Falea; & queste sono per lo più , o la disugualità delle ric chezze, o de gli honori, la plebe, & il popolo cupido piu delle ricchezze, che de gli honori accende, anzi commoue il di sturbo, che la cagione de i beni fortuiti fa nascere; e quella de gli honori, gli animi de nobili fa sentire. Da questa difior diatra nubili, e plebei, che per cagioni delle ricchezze, e de

pi

pi

ch

286

la Ses

Soci

cr

20 Sto

Cri

III

la

tu

20

per

8320

Cuz

Pu

ret

là

0-

n. 6.

er.

de

000

00

er

0 -

SA

ti

138

072

22-

in

70

aef.

ali-

n-12-

128

be e-

ac

:16

0/-

di

la

07

de.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

gli honorinasce, si disturba ogni ciuil pace; la quale un diligente, e prudente legislatore oltra modo procurar deue, ordinando sempre come il popolo, ò la plebe si possa contentare. de gli vtili, & i nobili, e virtuosi de gli honori condecenti a ciascuno; il che di fare, come dice il Filosofo, ha tralasciato Falea. Sono ancora altre cagioni, che commonono i Cittadini alle seditioni, & a' disturbi: la prima è quando gli mancano le cose necessarie per la vita, & all'hora procurano di rubare, o rapire il piu delle volte per sostenimento loro; l'altra qualhora (auenga che habbiano quello, che è loro necessario per la vita) cercano tuttama di frandare, e d'ingannare il prossimo, per ritronarsi hidropici nella cupidigia de gli altrui beni; la terza è, che quantunque posseggano quanto desiderano, nondimeno spesse volte dubitano, che per violenza altrui non sia lor tolto; onde cercano eglino di opprimere gli al tri, auanti che essi sieno oppressi. queste sono le cause, che il piu delle volte commouono i cittadini a i disturbi; le quali vn. prudente legislatore deue considerar molto bene, & ueder in che maniera possa recar gli opportuni rimedi, per la contino na pace, e quiete della città. Alla prima cagione egli è singolarissimo rimedio la moderata ordinatione delle facoltà, e possessioni trai cittadini; cioè che troppa pouertà non gli amlisea, ne grand' opulenza gli insuperbisea; ma la santa mediocrità li conserui, la quale in tutte le cose è necessaria, ma molto piu necessaria d'essere osseruata nella ciuil società : questo è quello, che dice il Filosofo. optime Rempub. medio- Arisi. po cribus credi, qui neque per inopiam summisse nimis se ge- lit. runt, neque per opulentiam insolenter exultant. Contra la seconda cagione egli è ottimo rimedio la temperanza, uirtu, che le depranate passioni dell'animo nostro reduce ad vno simmetrico senso; questa è molto lodata in un Cittadino, perche cosincle prospere, come nell'auuerse fortune lo rende modestissimo: questa non lascia vsare forza, o violenza alcuna, di che peggio in una ben'ordinata Repub. riputar non si può: à questa segue la modestia, la verecundia, l'astinenza, la ca Stitas

Philo. Iud.de Io feph.

Mars.Fic. i Pla. not. stità, l'honestà, la parcità, la sobrietà, che sono i freni, i quali re primono i souerchi affetti nostri; questa è stata giudicata nella Republica, e nelli negotij publici perfettissima uirtu. Temperantia non minus confert ad tractandam Rempublicam; in omni enim uita falutaris est, tum maxime in negotiis publicis, disse Filone Giudeo, e Marsilio, Temperantia in ciuibus proprios cuiusque moderatur affectus, & gestus componit. Alla terza cagione non si può dar miglior rimedio, che lo studio, & il diletto della filosofia morale, la qual à i cittadini fa godere una perpetua pace, e quiete; questo studio di sapienza come è pos seduto da cittadini, la città gode una felice, e beata uita: la morale piu che l'altra filosofia giona a gli v fficiosi cittadini; perche qual giouamento ci potria recare la cognitione delle stelle, e delle superne cause trouandosi ciascuno di noi cittadini sin'all'orecchia nel fango terreno immersi? poco giouò mirar'il cielo à Thalete Filosofo, vno de sette saui di Grecia, se cade poco accor to nella fossa. R. Quando un cittadino hauesse perfetta cognitio ne delle naturali cause, io mi crederò, che da indi la persetta Fi losofia morale conseguirebbe. Secundum enim uireutem uiue re, nobis natura ipsa ostendit, disse Zenone Filosofo. G. Voi dite il uero, Signor Caualiere, perche ogni volta che un cittadino mira fissamente alla perpetuità della gloria, & alla instabilità delle cose mondane nelle loro cause, s'armano, i Decij, gli Afri cani, i Pauli, i Marcelli, & altri infiniti, i quali la Republica for temente difesero. La filosofia contiene la ciuile società tra ali huo mini; insegna come si habbia da far la giustitia; come si habbia da gouernar la città, e la casa; & come ciascuno di noi sappia uiuere nella città contento del suo proprio, & esser ritroso di quello ch'è de gli altri senza offesa d'alcuno. Felice esser quelle Republiche Platone riputaua, done i Filosofi gouernino, ouero che quelli, che per lo gouerno sono eletti siano studiosi della filosofia, ilche esendo stato in molta consideratione, appreso gli antichi, che assumeuano l'imperio, quinci è che uoleuano sempre, che appresso di loro fosse un Filosofo, cosi nel gouerno civile, come militare. Ale Sandro Macedone hebbe sempre con esso lui

Ji 3 Plu file so

gi

pa

31.

pe

222

le

212

fer.

or

re

CIO

rac

tri

lest

mil

12

cell

ma

Zenone.

ire

ella

pe-

; in

bli-

bus iit.

dio, lere

pol

mo-

er-

€, €

10-

o a

cor

itio

Fi

ine

Voi

idi-

1fri

for

640

ab-

noz

ro-

, o-

gli

m-

iles

148

Aristotele Filosofo, e quando egli non poteua seguirlo in qualche guerra per la mala dispositione della santà, lo faceua accompagnare da Callistene suo discepolo. Pericle, che tante cose sece appresso gli Atheniesi, sempre nolle hauer seco Anasagora Filosofo Clazomenio, e Dione Stragusano il Dium Platone;Ottauiano Athenodoro; Traiano Plutarco; Gneo Pompeo assai si compiacque di Posidonio Filosofo; Scipione Africano di Panetio Filosofo, & Polibio nolena che sempre seco fosse non solamente quando in casa dimoraua, ma fuori in guerra. se cosi tra i Cittadini regnaße la filosofia, come ancora tra i superiori nella città sempre per ragion dello stato regnar deue; non sariano mai disturbi nel la città, non sospetti, non inuidia; ma di ciascuno una gioconda, e felice uita saria: perche ogni uno si trattenirebbe ne' consini del le sue razioni; la qual filosofia Siznor Canaliere s'appara per le schole de lettori nelle ben'ordinate Republiche, enon per letauerne, & hosterie dalli giottoni. Et hauendo Falea per le sue leg gi recato i remedij alla prima cagione, che disturba la pace in una Republica tralasciando quelle, che all'altre apportar douca; par che poco prudente legislatore si dimostrasse ne'rimedi alle in giurie, che sogliono i cittadini per le cose necessarie della vita, per le ricchezze, per gli honori, l'un'all'altro fare; anzi quasi niuno rimedio offerse, saluo che alcune poche ordinationi, e quel le insufficienti; & in che maniera i cittadini debbano tra loro ci uilmente conversare, e con li forestieri, e con li vicini, essendo e de gli uni, e de gli altri differenti la conuersatione, non ordino cosa alcuna; da che si dimostra nell'ordinationi ciuili esse re stato insofficiente legislatore, ma perche Signor Caualiere di cio non habbiamo altro scritto, di questo che dal Filosofo ci viene raccontato, io non so altro dirui di quello, che ui ho detto. Fu altrimenti poi ordinata la Politia da Hippodamo legislatore Milesio, il quale primieramente volle, che la ciotà almeno di dieci mila habitatori piena fose; nel che par che concorso habbia Arist. in questo settimo libro, e Platone, e Thomaso Moro Cancelliere d'Inghilterra altresi, come se alla natura si potesse comandare sil che non è possibile fare, che alla generatione de i fizli-

Vedi. Gio uan, Bodi

figliuoli non si ha da metter un termine assegnato. e molto meglio fece quel legislatore Corinthio, che nieto fare nuone fabriche in Corinto come ancor intendo da Giouanni Bodino esfer sta no lib.5. to prohibito ne borghi de Pariggi per editto del Rel'anno M.D. de Rep.c. XLV III. nondimeno moltiplicando il popolo, bisogna o che altro ue facciano nuoua colonia, o che siano mandati in essilio; ma sia quel che si vuole: questa città del suddetto legistatore fu divisa in tre parti, l'una ne gli artefici, l'altra ne' coltinatori, la terza ne' soldati; e che il territorio parte spettasse alle cose sacre, parte al publico, e parte alli priuati. della prima volle, che i facerdo ti uiuessero, e le cose sacre si conseruasero; e della seconda che la militia si mantenesse; della terza che fosse per quelli che attendono adessa coltinatione Poi ordino tre leggi circa i giudicij, se condo i tre accidenti, che alla giornata occorrono, e fono per lo da no, per le ingiurie, e per la morte: sotto il danno comprese ogni nocumento, come sono i furti, le rapine, le fraudi, e le falsita; sot to l'ingiurie, tutte le villanie, che sono possibil far'all'huomo; e e sotto la morte quelle offese, che sono o di battitura o di ferita,o della morte istessa. & accioche alcuno non potesse giudicar male simile casi, ne commetter'alcuna ingiustitia, ordino nella Repub. un supremo giudicio di vecchi saputi, & prudenti, dinanzi ai quali le sente Le sopra i casi nominati poteuano essere appellate. ma in quanto che da quei giudici douea effer fatto contra quella persona, che per alcuno de suddetti casi era incolpata; ordinò unamaniera, come ciascuno potesse manifestare ne i decreti il quaditio suo. & era, che, quando uno fosse trouato per qualche colpa degno di pena, il giudice apportasse il suo parere in una tauoletta, o carta; ma quando ad alcuni paresse, che quello fusse innocente, non scriuessero il loro parere altrimenti, ma la carta bianca recassero: e se per auentura fosse tenuto il Reo in parte d'ester assoluto, & in parte d'essere condennato, tal uoltast portana il parer come prima nella tanoletta, o in carta, e trona dosi poi in una opinione la maggior parte de' giudici esser concorsa questi dauano la sentenza, questo ordine è somigliante a quel configlio in Lucca contra i discoli. R. Mache cagione mos-1e

me-

bris

Ra

.D.

tro

! fra

visa

rza

ar-

rdo

ela

ten-

, se

o da

ogna

; 108

10; €

ta,o

rale

oub.

az

ate.

ella

10 25-

ti il

lche

una

reste

car-

par-

tasi

oua

con-

te a

mof

Je Hippodamo a non permetter, che i giudici tra loro potessero communicare i loro pareri; ma che ciascuno da per se lo pensasse? ditemelo per cortesia. G. Perche dubitana, che alcuno de' gudici foße rispettoso in non contradir' all'altro, di cui egli tenes se conto; e che non uotasse la sorte contraria alla sua intentione. Vltimamente ordinò alcune leggi intorno alla disciplina ciui le per li cittadini. La prima, che oue qualunque cittadino si tro uasse hauer ordinato nella città cosa, che utile fosse; questo con seguisce la dignità: la seconda, che quei figliuoli, i padri de quali fußero mortinella guerra, per hauer difeso la patria, douessero esser nutriti dall'erario publico cortesemente, la qual legge come santa, da molte città nella Grecia, e massime in Athene era inuiolabilmente offeruata. R. Simile à questa legge fu quella, che fece Pisistrato Tiranno, secondo Plutarco, che se ad alcuno fosse leuato in guerra alcun membro; quel tale fusse nodrito dal publico. G. Si bene : la terza fu , che i magistrati, e gouernatori della città fussero eletti dal popolo, il quale, come inteso hauete divise nelle tre sorti di cittadini, ne gli artefici, & ne' agricoltori, e ne soldati, o guerrieri. la quarta fu, che quelli, i quali fussero eletti ne magistrati, donessero sopra tutto hauer cura delle cose communi della città, & attendere alla commodità, & hospitio de i pellegrini, & nonmeno guardare orfanelli, & altri simili impotenti dalle offese. Questi sono i statuti di Hippodamo Milesio; di cui racconta il Filosofo che fu figliuolo d'un certo Eurifonte da Milo; e che si dilettaua assai dell'ornamento delle chiome, e delle vesti; e che molto era studioso delle cose naturali: onde par che poca cognitione habbia hauuto del Politico; e delle cose del mondo sia stato poco prattico . perche in verità , come vuole Cicerone, qualunque vuol'esser legislatore in una Republica fratrem. è necessario, che habbia pratticato varie, e diuerse Republiche: il che non hauendo fatto Hippodamo; vuole il Filosofo, che perciò fusse stato poco atto nell'ordinar le leggi a i Milesii. Maio, Signor Caualiere, trono di costui altrimensi scritto, cioè che sia stato un valoroso Capitano, e che su

Generale nella armata che moffero i Milesii contra gli Atheniesi, e tenne lungamente assediato il Pireo: fu intelligente di molte belle arti; e si dimostra esere stato prudente, e perfetto legistatore; hauendo prima diusso la città nelle sue parti: perche egli sapeua bene, the difficilmente molti huomini rinchiusi in un luogo possono viner in pace, se tra loro non si appartano. ad imitatione del quale Romulo fondatore della Repub. Romana, sapendo che per ordinar bene una città è necessario appartare prima i cittadini, però la diuise in tre ordini, ne i Patrity, che teniuano il primo luogo nella città, e questi ancora le cose sacre essercitanano; ne gli Equestri, cioè Canalieri, questi erano tenu ti diffender la città da gli nemici ogni uolta che si presentaua lo ro l'occasione; e ne i Plebei: è di questi era varia la sorte; perche sotto il nome del Plebeo in Roma si intendeuano, Mercatanti, Ar tefici, Agricoltori, & altri simili: à questi Romulo permese crea re i magistrati, ma non con licenza assoluta, ma ordinata, perche volena che tutte le loro elettioni il Senato appronasse, & an co la maggior parte di quelle corti di Roma. Non è stato dunque Hippodamo imprudente legislatore, hauendo cominciato ordina re la sua Republica dal partimento de gli ordini, qual deue esser prima tra i cittadini; si come ancor altri sany fecero, e specialmente Platone nella sua Republica: la quale dinise ne i mer Plat. de catanti, ne i Caualieri, ne i consiglieri, à somiglian 7 a di queste tre potenze dell'anima nostra, ragioneuole, irascibile, e concu piscibile. & se Hippodamo diuise in quel modo la città; poteua farlo: perche all hora quel dominio era angusto, e di opulenti cit tadini scarso: & non un era tanta ciuil gente, quanta in una Re publica conuiene effere. Mail nostro Filosofo Signor Caualiere, come è suo costume uà riprendendo quelle ordinationi, dicendo questo spartimento esser mal inteso; perche potria sempre cazio nar qualche disturbo; attento che gli artesici non bauendo l'armi, come i guerrieri, ne possedendo i terreni, come gli agricoltori, facilmente potriano diuentar come i seruenti de i guerrieri; onde malamente potriasi sostenere questa ordinatione ciuile, Di pin se i guerrieri sono quelli, che di difendere sono tenuti la. C15-

Cl.

80

ti

61

di

ti.

de

So

36

Vedi Dioni. Halicar. & T. Liu, li. pri mo delle Rom. Hiftoric.

log.4.

città da ogni sorte di nemici; deuono essere nece Bariamente, e piu potenti, e piu uirtuosi, & anche conuiene che di loro maggiore sia il numero: onde seguitarebbe uana la sua ordinatione; poiche gli artefici, & i coltinatori equalmente con li guerrieri del ben publico participar non potrebbono. Di piu non hauendo Hippodamo dimostrato il fine per lo quale sia necessario, che gli agricoltori nella città si trouassero, si dimostra chiaramente che è stato insufficientissimo nell'ordinare le leggi: de gli artefici si potena intendere che siano necessarij, per operar e fabricar narie cose nella ben'ordinata Republica: cosi non meno delli guer. rieri, per difenderla da gl'inimici: ma di questi coltinatori, che cagione muoue, che entro la città si ritrouino? R Forse per sumministrar' à questi due il vitto necessario per la uita. G. Non per li artefici; poi che questi sono possenti con le loro arti a procacciarsi il uiuere: ma se fanno per le bisogne de i soldati, di ce il Filosofo, che questo doucua chiaramente esplicarlo, e non ta verlo, come fece. dice ancora, che costui su molto scar so nel diui der le possessioni; attento che assegnò una parte delle terre a i guerrieri, che de' loro frutti si nodrisero, ne dichiaro poi se al tri fossero per coltinar detti terreni, che gl'istessi guerrieri: perche quando i medesimi fossero e guerrieri, e coltinatori; saria contrario alle sue ordinationi, hauendo egli chiaramente distinto nella fua Republica queste due sorti di cittadini: ma quando hauesse voluto intender' altri coltinatori per coltinar questi terreni, que' tali haurebbono coltinato ancora li suoi proprij, e coltiuandoli, che riustita haurebbono potuto mai hauere quelli, che a'querrieri fußero aßegnati? R. Cattina. G. Malamente dunque Hippodamo divise i terreni; poscia che da principio tut ti poteua assegnare a gli agricoltori i quali fussero tenuti poi re dere una parte dell'utile a querrieri. Ma il nostro Filosofo ha di mostrato quel macamento, che nella divisione della Città appres so Hippodamo si ritrouaua; hora seguita a riprendere quella leg ge, che de i giudici fece, dimostrando prima esser molto pericoloso, che alcun giudice non possa auanti la sentenza con altro giudice conferire la sun opinione: perche, quantunque sia mal ficusicuro che un giudice conferisca prinatamente con un'altro giudice la sua opinione; nel publico non è pericolo alcuno, doue ogni rispetto si toglie, perche il giudice manifestato c'hauesse la sua opinione in presenza de gli altri giudici, non è possibile a credere, che poi leggiermente per alcun rispetto mutar in contrario si potesse. R. Non mai. G. Anzi per questa cagione molti legislatori furono in Grecia, i quali ordinarono, che niuno giudice potesse mai con un'altro giudice conferire prinatamente la sua opinione, ma che in publico lo facessero; à fine di schifar questa ingiustitia, che imaginato haueua Hippodamo. e quando questa legge d'Hippodamo potesse valer qualche cosa, non mai potriasi osseruare à pieno: perche potrebbe occorrer, che uno domandasse dal suo debitore ducati vinti; & uno de i giudici separatamente potria considerare, che quel tale fusse degno d'essere condennato solamente in ducati deciotto, & l'altro in ducati quindeci, & il terzo in du vati otto; onde palesandosi in publico di ciascuno l'opinione; si confundarebbono tra di loro, ne alcuna uera, ne giusta senten Za da queste opinioni potria mai nascer. si che questa legge d'Hippodamo, è del tutto uana. non meno ancora quella, che circa la disciplina civile ordino; perche quando alcuno meritasse la dignità per questa sola cagione di hauer fatto qualche utile alla città, per il contrario parere de' cittadini potria nascere disturbo nella città: essendo di molto scandalo in ogni Republica, che i cittadini da se stessi a se medesimi diano le dignità, senza alcuno consenso del publico: oltre che facilmente in questa maniera lo stato della Republica si potria mutare; perche ogniuno, essendo cupido dell'honore, e dignità, procaccierebbe di ritrouar cose nuone per le bisogne delle città; & cosi sempre la R publica saria tuttauia in continua mutatione: il che è stato sempre pericoloso nelle ben'ordinate città. onde per l'occusione presente il nostro Filosofo, quiui muone una bella, es honorata questione (ma appreso di me è dubiosa e pericolosa) se sia lecreo quelle leggi antiche, che sono in osseruanza, mutare, o no? e par che prima asse-

gni tutte quelle ragioni, che sono per la parte affermatiua, e poi dimostra quello, che egli stesso giudica, esser'il meglio in que. sto negotio, la prima ragione è, che molto meglio sia mutare l'antiche leggi, quando de le nuoue, & migliori se ne sono ritrouate: il che dice essere stato sempre osseruato in alcune scienze, & arti, come veramente nella medicina trouiamo; doue molti medicamenti antichi sono stati da questi moderni ributati, per hauerne trouati de'megliori : il medesimo nell'arte militare, doue molte armi antiche sono state lasciate in abbandono; perche dell'altre megliori, e piu conuenienti se ne sono ritrouate. Se dun que la Politica, è riposta tra le scienze pratiche, come è stato dichiarato nel primo dell Ethica, sarà buono che ancor ella muti i statuti antichi, quando i nuoui migliori si ritrouino. De piu molte leggi de gli antichi sono state e barbare, & inhumane; come appresso i Greci fu quella, per la quale le done si comperaua no col ferro, o co altro simile metallo, come narra Thucidide nel le sue Historie antiche, perche in quella volta altro miglior me tallo non si trouaua. Et appresso la città Cumea su vna legge, proemio. che, quando uno parente, contra un'altro parente testificasse dell'homicidio, quel tale reo era seza altro per homicida dechia rato: legge ingiustissima, perche poteuasi un parente ritrouar, che per odio, o inuidia rendesse testimonianza contra vn'altro, suo parente innocente, e però gli huomini moderni non sempre denono mirar alle cose da gli antichi; ma ben oseruar quello, che di meglio si può trouare. Di piu dice che quei primi huomini, che cominciarono habitar le Città, s'ha da credere fermamente che fußero rozzi, e di poco peso; e che perciò era necessario mutar le leggi loro in miglior forma: Inoltre, che le leggi, che si fanno per la conseruatione della Città, il più delle volte mirano all'universale; & che quasi infiniti sono i casi particolari, i quali tutti non si possono comprendere, ne ridurre sotto la regola da i legislatori; onde è stato sempre necessario mutar le leggi, secondo i noui successi, & accidenti, il che ancora auuenne, quando lo Imperio Romano fu soggiogato dalle barbare genti, done molte arti si mutaro-

dide nel

20

- a

C

no in gran parte, con queste, & altre somiglianti ragioni si dimostra, che le leggi antiche è lecito mutare, quando di nuoue migliori si sono ritrouate, & auenga che que ste ragioni per la parte affermatina siano piu tosto apparenti, che reali, voi Signor Caualiere, douete nondimeno auuertire, come bene ci auuertisce il Filosofo, che per lo piu schifar si deue di non mutar le leggi antiche, che lungamente sono state offeruate, & quantunque alcune nuoue piu vere, & alquanto migliori potriano farsi, si perche quel che di nuono fosse, forse saria poco megliore, si perche l'assuefarsi à mutar le leggi è molto pericoleso per la conservatione della Città: & è molto meglio mantenere i pochi difetti, & errori commessi nelle leggi antiche, che mutarle per le nuoue, perche quelli, che vogliono cambiarle per le migliori ritrouate, non tanto possono giouare, quanto via piu potriano nocere; perche assuefacendo gli animi de i Cittadini al mutamento de gli statuti & ordeni, eglino facilmente disobedien ti dinentano à i decreti de lor maggiori; il che è molto pericoloso in una Republica Platone, il quale appresso i Greci su diligen tissimo fondatore di una Republica, nel sesto delle sue leggi, ordino, che le leggi non si hauessero à mutar mai; & se la necessità fosse tale da mutarle, vuol che prima il consiglio di tutti i magistrati, e del popolo sia ragunato, & che ancor siano domandati gli oracoli, & si omnes consenserint ita, ipsas mutent: aliàs vero nullo umquam modo, sed vnus qui prohibet secun dum legem, semper vincat. Perche ogni legge di sua natura de ue esser'eterna, & immutabile; & quelle, che secondo il tempo, & il luogo, & secondo l'opinione de gli huomini si mutano, non so no veramente leggi, Sed institutiones nuncupantur; disse vna volta Marsilio Ficino il cambiamento delle leggi, che risguardano lo stato, non è punto manco pericoloso, di quello che sia l alterar i fondamenti, che sostengono la mole d'un grand edisicio, il quale tanto piu si muoue da per tutto à cader in terra; quanto piu in quelli le vecchie pietre per le nuoue si mutano; cosi auurene d'una inuecchiata Republica, che, per ogni poco che si vada mouendo i fondamenti che la reggono, corre à rischio di cader

m

212

le

812

08

Plat.6.dia lo.de legi bus.

Mars. Fic. in Pla.Mi noem.

cader in terra, e però non conuiene mutar cosa veruna delle leg gi di quella Republica, la quale lungo tempo s'è conseruata in buon stato; quantunque ui sia l'apparenza del gionamento, per lo qual rispetto l'editto de gli Atheniesi, il qual poscia su ricenu. to da Romani, e passato in forza di legge publicata à richiesta del dittatore Publio Filone, era il piu necessario, che possa esser' in una Republica, che non fosse lecito ad alcuno di presentare al cuna richiesta al popolo senza il parer del Senato; la qual cosa si serna ancora tra noi, perche non è concesso di presentar alcuna richiesta al consiglio de Pregati, senza il parer de i dodici de minor consiglio, ma nella Republica di Locresi l'ordenatione era piu stretta, cioè che colui, il quale volena propor'alcuna richiesta, per farle acquistare, vigor di legge, era costretto di venire innanzi al popolo con la corda al collo, con la quale egli doueua subitamente essere strangolato, se non ottenena la richiesta, e questo fu la cagione, che quella Republica si mantenne lunghissimo tempo. Non è dunque lecito mutar le leggi antiche lungamente osseruate, per osseruar quelle, che nuonamente sono ritro nate: ma se tal necessità fosse da fare, faccias: con gran rispet. to, e non di subito, ma pian piano: poiche la mutatione delle leggi, e consuetudini antiche fa spesso mutar lo stato della Republi. ca, il che si comprende chiaramente perche tutti quei Citta. dini, i quali non senza gran scandolo volsero introdur nuoue leg gi, furono huomini fastosi, ambitiosi, seditiosi, co scandalosi: i Graschi, per hauere la plebe fauoreusle contra i magistrati de'nobili, si mossero à far la legge Agraria con molta seditione: Li- Lysandro Sandro, per far piacer' al popolo, propose di leuar via la regia Podestà; la quale appresso i Lacedemoni era tenuta per santissima. Pausania, per hauer grati i nobili, volse leuar gle Efori, el Pausania. quale era un magistrato, che la plebe da i potenti defendeua, co me appresso i Romani, i Tribuni della plebe. Vedete Signor Ca naliere, che sempre quelli, i quali hanno voluto introdur nuone leggi, scancellando le antiche, hanno machinato la nuoua forma del gouerno con gran disturbo, e scandalo, si riposi dunque ogni vero Cittadino sopra gli antichi statuti: se la pace, e la quists

quiete alla sua Città brama. R. Sta bene, mami marauiglio, come il nostro Filosofo, hauendo narrato le parii, nelle quali il territorio divise Hippodamo, non habbia detto qualche cosa, come è suo costume? G. Non lo fece; perche ancor egli par che hab bia acconsentito alla suddetta divisione, dividendo in due parti tutto lterritorio, cioè per i prinati, e per lo publico; ma questo dinise in due parti, dico per le publiche spese, eper lo dinino culto; & da quella parte, che à i prinati assegnato hauea, ancor qualche viile al publico sottraheua; come si suol fare hoggidì per tutte le Città del mondo, doue con le gabelle i prinati beneficij rendono utile al publico; questa fu la cazione, che il nostro Filosofo di questa divisione tacesse, la quale veramente è neces saria in ogni Città del mondo, & prima questa, ch'è assegnata per li Sacerdoti, i quali effercitano il culto diuino, esendo la religione, le cerimonie, i misterij sacri, il culto diuino sempre da ogni gente ancor che barbare honorato e rinerito, & accioche questi modestamente possano passar la vita, & souuenire alle bisogna de sacri Tempy, & supplire à gli ornamenti delle chie se conuiene, & è necessario, che sempre in una ben'ordinata Republica, e Regno habbiano la parte loro de terreni, & tanto più, perche à questi non è stato mai lecito mercadantare: voi vi po tetericordare Signor Caualiere di quella gran Regina Isios d'-Egitto, la quale dopò la morte del marito assegnò la terza parte di tutto l'Egitto a' Sacerdoti, acciò che quelli piu commoda. mente attender potessero à isacrifici, onde poi di numero de sa cerdoti ondo quel Regno piu che niun' altro del mondo. Enecessaria ancora quella parte de i terreni per i priuati, la quale ordino Hippodamo, però che ciascuno habbia i suoi contadini, la cura de'quali sia intorno alle possessioni, perche difficilmente si può attender con diligenza alli campi, mentre che al culto ciui le si serue, poiche una volta è stato detto, qui fundum bene colere vult, vrbanas ædes vendat; e malamente le civil cure possono esser esercitate da quelli, che vogliono godere la villa male ciuiles curas exercere potest, qui rusticari gaudent, si che diasi a prinate Cittadine, il possesso de terreni, dal frutto

Mago Chartagi nes. Fran.Pat. de Rep.li bro 6.c.2.

## Giornata Seconda.

97

de quali possano modestamente mantener la famiglia, dico modestamente, perche è piu sicuro, che il publico sia ricco senzamefura, e con mesura il prinato, che altrimenti, Marco Curio Den tato, hauendo trionfato de Samniti, de Sabini, e de Lucani, & Ultimamente cacciato d'Italia Pirro Rè de gli Epiroti, assegnò alla Republica di questi suoi trionsi innumerali iugeri di campi (la quale mesura era di ducento e quaranta piedi) & à i prinati diede tato, co quanto ogni un di loro poteua modestamente ca pare, perche riputaua di gran pericolo ad una Republica esfere,quando i prinati dinentano piu ricchi del publico; perche da queste maggior ricche ze ne nascono le guerre, le seditioni, i di sturbi, ogni vn'aspirando alla maggioranza ciuile, La Parsimo. nia tra i prinati, Signor Canaliere, è lodata assai, e la ricchez-Za nel publico non solamente è lodata, ma è necessaria ancora. La terza parte del territorio volse il nostro Hippodamo Milesio, che fosse assegnata al publico: percio che qual gionamento potria recare una Città à quegli habitatori, che sono fuori delle mura quando o per penuria, o per il guasto de nemici i loro campi del frutto mancassero; se il publico non lo scrbasse contro le fosse per cinque, esette anni, secondo Lucio Columella? come si potrebbe riparare dalla fame un popolo nelle carestie, o ne gli assedy; se il publico entro i granai, de grani non serbasse? Ben disse in questo proposito quel litteratissimo Senese: parum quidem prosunt arma, vbi populus esurit: & famelica plebs nouis rebus semper studet. Gli antichi nostri, come prudenti, & sauj, gran prouisione faceuano da Leuante di mi glio, & con gran diligenza e cura quello nelle fosse rinchiudeuano; oue alle volte si è ritrouato sano di dieci, e quindici anni, con che nelle gran carestie soccorreuano alla vita della famelica ple be, & a suoi affamati contadini, queste provisioni sono necessarissime in vna Republica, ma doue ibterritorio tal frutto potesse recare, molto meglio, e piu sicuro saria, che à fine di questo voi le, & beneficio, una parte de terreni serbasse il publico per se; come il prudentissimo Hippodamo à i Milesii haueua ordenato, ma quando il territorio non fuse capace, come è il nostro, o sia

Fran. Pat. lib. 6.c. 2. de Ren.

っとこられのしてはこのりるれと

- a - e a & e e a &

Paulus in

uectigal.

Legge di Licurgo.

per poca industria de'contadini, o per poca cura nostra; conuiene che il publico faccia provisione da'luoghi forestieri, & che si ten ga sicuro ne i granai per poter soccorrer à tempo di penuria, alla famelica plebe, giouarebbe anco questa parte à que poueri cittadini, i quali non hanno il modo per la pouertà di comperar i campi: perche, come è stato sempre solito, pigliarebbono ad affitto i terreni publici; dalla rendita de quali parte à se, e parte al publico giouarebbe, questi terreni in questa maniera ad affit-1.1.si ager to condotti, gli antichi chi amauano vectigales agri, la Città nostra, per esser il nostro territorio cosi stretto, che à mala pena può sodisfare a prinati, ha quegli affitti, che del commun chiamiamo; e per imitatione de quei campi vectigali, che altre Città antichamente haueuano; noi, come voi sapete, li vendiamo al publico incăto à chi piu offerisce, ma questi il piu delle uolte sono tati anidi del quadagno proprio, et particolare che al publico ap portano danno. Delle leggi dunque d'Hippodamo habbiamo detto à bastanza, il qual non mi par, che sia stato sciocco nell'ordinarle, come il nostro Filosofo s'imagino. Ma lasciando queste ordinationi, passiamo à quelle, che da Licurgo surono fatte à i La cedemoni, circa la norma, & la regola de serui, delle donne, e del le possessioni altresi, la discostumata vita de quali partori molti mali nella Republica de Lacedemoni, si che è d'auuertirsene assai intorno alla disciplina de i serui, e delle donne, e farne le regole, le quali deuono esser'osseruate da quelli, che tengono di loro possesso; perche, quando questi serui sono malamente discipli nati, i patroni il piu delle volte da quelli venzono à esser offesi nell honore, e nella facoltà, e qualche volta nella persona istessa; come spesse volte occorse anticamente in Thessaglia, che i serui per assassinare ammaz zarono i patroni. Fù alle volte l'insolen za de serui anticamente troppo grande di modo che gli Scithi gente in quel tempo indomita ritornando à casa dopo lunghe guerre, furono da lor serui cacciati da confini con grandissima Herodo- strage, e morte, come racconta Herodoto nelle sue antiche Historie, Et tra le memorabili guerre de' Romani narrasi ancora quel la, che chiamarono seruile bellu sotto la condotta de Chriso, e di Sparne

en

11-

eri

ar

if.

te

it-

20-

na

11-

it-

al

no

ap et -

li-

19-

La

tel

ol-

Ce-

ne

di

oli

est

Ta;

ui

en

hi

be

na

10-

rel

di

Spartaco Capitani, i quali con sessanta mila schiaui vinsero tre volte i Romani in battaglia ordinata : di questa sorte de schiani erano copiosissimi i Romani, e gli Atheniesi; tra li quali vn gior no si trouarono quattrocento mila schiaui. R. è difficil cosa tro uar vna disciplina, sotto la quale i serui ammaestrar si possano: perche se il patrone simostra loro benigno, e dolce; eglino il piu delle volte diuentano insolenti, & ingiuriosi, stimandosi al pari di quello: se duro; facilmente lo pigliano à odio. G. e però Signor Caualiere con loro bisogna tenere una strada di mezzo, che troppo non siano aggrauati, ne mostrarsi anco tanto samigliari: ma in tutto conuiene osseruar con loro vna temperanza e modestia; perche, quantunque alcuni serui si sono tronati tanto a'lor patroni fedeli; come si raconta di quello di Marc' An tonio Oratore, che mai sotto i gravi tormenti non volle del buon patrone l'incesto scoprire : nondimeno verso i aspri patroni altrispesso si sono mostrati crudelissimi; come si racconta di quel seruo, il quale non potendose altrimente vendicare contra il siero patrone, prese vna volta due suoi figliuoli l'uno d'vn'anno, l'altro di due; & con loro salendo vn'alta torre, & vedendo cap.2. à passare il patrone : lo chiamo, e disse, piglia i tuoi figliuoli nel grembo, e gittandoli miseramente si precipitò insieme con quelli per non venirli viuo nelle mani, però è necessario una disciplina per li serui nella ben'ordinata Republica, la quale non essendo stata troppo osseruata da i Lacedemoni (come dice il nostro Filo sofo)molti mali suscitarono in quella Città mentre zuerregianano con le circonuicine nationi, i quali erano gli Argini i Messeni,gli Arcadi,gli Achei,i Pirei, e i Magnesi, con le quali genti dico tennero lungamente l'armi, vscendo spesso fuori con gli es serciti, e lasciauano i serui in casa; i quali essendo assai sottratti dal giogo seruile, incontanete come mal disciplinati, si solleuaua no contra i cittadini: il che non accadena a' Candiotti; per che questi, come dice il Filosofo, non v saua no l'armi contra i loro vi cini, ne manco contra l'altre discoste nationi: attento che fuor della lor Isola mal'agenolmente si partinano. Essendo dunque i Lacedemoni dediti à far le guerre piuche gli altri, con li circon-

Vedi Frã. Patr.li. 4.

conuicini, doueuano ordinar le scuole, doue s'apparasse la buona creanza del ben seruire; per tenire la loro Città piu sicura da disturbi, e seditioni interne. Grandiligenza e studio ancora doueuano porre sopra la disciplina, & i costumi delle donne, essendo queste tenute la metà della Republica remissio circa mulieres, & ad Reipub. finem detrimentosa est, & ad vitam beatam ciuitatis, quare in quibus cumque Respub. uitii in se multum continet, quod ad mu lieres facit, dimidium ciuitatis existimandum est incorrectum esse, dice il nostro Filosofo; perche tutta volta che questa parte diuenta in una Città discostumata, la metà di quella si distempera : anzi spesse fiate da questa disordinata parte le Città precipitosamente si son rouinate. però Licurgo Lacedemone, hauendo ordinato tanto trauagliosi escercity à gli haomini, & alle donne vietato, anzi quasi assentito, che licentiosamente viuessero ne i piaceri, poco prudente si è dimostrato, dalla quale licenza, dice il nostro Filosofo, che quattro inconuenienti molto tristi nella Republica de Lacedemoni nasce uano. Il primo era che i Cittadini erano sforzati desiderar di hauer ingordamente le ricchezze; accioche ageuole cosa sosse loro à fodisfare alle licentiose voglie delle lor donne; le quali tan to nel vestito, quanto nell'altro apparato, & ornamento pretioso voleuano fuori vezzosamente comparire: onde i miseri citta dini, come vi dico, senza riguardo alcuno d'honesta cagione corrompeuano ogni costume ciuile, & ogni integrità, di legge. L'altro inconveniente seguina: perche gli huomini appresso i La redemoni, effercitandosi continouamente nell'armi diuentauano lußuriosissimi, come sogliono eßer tutti quasi i guerrieri: il che èstato fanoleggiato dalli Poeti, quando finsero Venere con Marte bellicoso essere strettamente congionta; e piu sono ardenti al coito, quando non sono nell'essercitio dell'armi; ma nella pace, & otio adagiati. Il terzo inconueniente seguiua; perche simil donne dalla troppo licenza diuentauano presuntosissime; e per tanto ardire si soleuano intrometter ne i magistrato, e gouerni, piegando gli animi di quelli à i uoti lo-70 .

in

11no

Ca

n-

US

nu .c-

he

di

a-Li.

ci-

be

20-

40 re

ar

Se

an 10-

:12

Dr re.

La

la-

ri:

022

17-

ma

uire-

28 35

10-

ro il tutto si legge appresso Plutarco, nella vita d'Agide, e Plutarco. di Licurgo ancora: oue si narra quel detto di Goagone, moglie di Leonide: Solæ lacenæ parimus uiros; il che è molto pericoloso: perche il consiglio (come voi sapete) & il giuditio delle donne per lo piu è inualido, & infermo. Il quarto inconue niente nasceua; perche simil donne licentiose diuentauano auda ci, & insolenti; & quando poi occorreua qualche assedio alla cit tà da gli nemici: elle, come audaci, & disubidienti tumultuosamente si intrometteuano con gran disturbo nella calca tra i cittadini a far la fronte al nemico: il quale disordine segui in quel la guerra, che i Lacedemoni hebbero una volta con li Tebani. R. Il medesimo auuenne ancora delle donne Romane, quando An nibale giunse poco presso le porte di Roma secondo T. Liuio. G. T.Liuio. Veramente, Signor Caualiere, come le donne sono malamente di sciplinate, cost apportano grave ronina ad una Republica: mu- plat. dele lieres ita turpiter educare, magna Reipublica pernities est, gib. dial. disse Platone. non uoglio che quelle prendano quel esercitio anzico dell'armi, commendato dal detto Platone: ma ogni altro ef sercitio honesto, e pudico senza fausto, e romore: dico senza romore: perche quelle, che piu attendono, a non esser fuori conosciute, ma ben dentro la loro casa commendate; sono degne di maggior gloria, & honore: eam optimam esse uxorem, de cuius laude, uel ignominia minimus rumor habetur, desse vna volta Thucidide. ogni uolta che le donne in una Republica piu de. attendono a mostrarsi fastose fuori, che modeste in casa; quelle veramente roumano i prinati, e disturbano le ben ordinate città: gli Spartani anticamente le lor donzelle, auanti che marito prendessero, le faceuano discoperte caminare, e come si maritauano, le copriuano il capo, e la faccia, rare uolte facendosi ue der fuori di casa, riputando à gran lode, che le donne stessero in casane i familiari, modesti, e pudici essercity, come erano cogion te con li proprij mariti: con li quali non per alcuna brutta cagio ne, ne per lo solo piacere sono condotte; ma per far la prole, & hauer secouna cpoagnia fin'alla morte honesta, & naturale:no si può uedere, ne sentire d'una donna cosa piu honesta, che qua

Thucidi-

do ritirata in casarade volte veder si lascia; ne piu dishonesta, che vederla speso vscir fuori. i sapienti Greci, per far la pro ua d'ogni costume alle lor donne, prohibiuano; che ne i conuiti non pratticassero, se non di parenti molto stretti; si come i Parti ancora vsauano di non far conuiti con le proprie donne, ma con le concubine loro: perche in questa maniera reprimeuano l'ardire, e la sfacciatezza delle donne; e sotto il marital giogo condotte co ogni obedienza, e pace le posedeuano. come le donne maritate attendono à quegli vffici, che entro la casa sono tenute di fare; che piu gioconda, e piu felice uita bramar si può in una Republica? quando la donna che ha sauio marito lascia à lui far quello, che di fuora far si deue, & ella solo attende alla cu radella casa, ella è riputata donna perfetta; perche è brutta cosa uedere una donna procurar di saper le cose pertinenti al lo stato della Republica, & che in quello, che dentro alla propria casa le convien fare, si dimostri neghitosa. tra l'honeste arti, che per la donna sono sempre mai state condecenti, egli è lodato assai l'uso del lino: Isis, che su gran Regina di Egitto, tanto si diletto di tesser, e far'altri degni lauori di licno; che à molte sue donzelle ella volle con le proprie mani insegnare. Lide cognominata Arachne, tanto celebrata da gli scrittori per li suoi sottilissimi lauori, fu eccellentissima in questa arte. Penelope che tanta cura pose nel far le tele; lasciò eterna memoria dopo di se. Lucretia dalle Romani historie celebrata, essendo di Regia stirpe, e quel memorabil specchio di pudicitia; spesse nolte fu ne duta tra le serue sue lauorar il lino: raccontano ancora di Ca-Caia Ce- ia Cecilia moglie di Tarquinio Re di Roma, che fu perfettissima Lanifica. Tacciano dunque le uili, ma superbe donne, che stimano per indegna arte il tesser, filare, ricamare, cucire, e far'altri degni lauori in casa; ma'l cicalare per le finestre, e per le Chiese, si credono che sia loro à gloria, & honore. R. Anzi à uituperio, e biasimo eterno . ma lasciamo stare da canto queste donne, e torniamo onde ci dipartimmo, e piacendoui, dite mi, d'onde nacque tanta licenza, e tanta scostumatezza tra quelle donne de' Lacedemoni? G. 10, come ui ho detto, stimo es-

This.

Lide.

l'enelope

Lucretia.

ser questa la cagione; perche i Lacedemoni per ordine delle leggi di Licurgo erano in continuo esfercitio dell'armi con li circuuicini, e le donne rimanendo senza mariti in casa, diuentauano discostumatissime, & indisciplinabili, senza uergogna, e timor'alcuno; in contrario alla disciplina de' lor mariti, i quali per lo essercitio della continua guerra diuentauano ubidientissimi, & honorati Caualieri; perche ueramente la militia essercitata con li debiti mezi, dice il nostro Filosofo, multas in se Aristot.2. continet uirtutis partes: niuna arte maggior'osseruanza, e mag gior ubidienza, e la molta astinenza dalli paceri, e la continua perseueranza nelle fatiche, e stenti ricerca piu di questa. ma Licurgo accorgendosi, secondo il nostro Filosofo, di questa insolenza, e discostumata uita delle donne, uolse farci alcuni rimedij; ma non fu possibile: perche il male era penetrato sino à l'osse, e le midolle : questa poca prudenza di Licurgo, al quale no piacque dar troppa legge per le donne, à molti disastri ridusse i Lacedemoni; come hauete inteso. R. Io trouo tutto'l contrario esser narrato appresso Plutarco nella uita di Licurgo. G. E però, Signor Caualiere, Dio sà il uero . è ripreso ancora questo legislatore nell'ordinar le possessioni tra li cittadini; perche alcuni di questi possedeuano terreni assaissimi; altri in pochissima quantità senza misura, o giustitia alcuna: tanto che in mano di pochi tutto il territorio era diuenuto; il che era fatto per ca gione delle due leggi ordinate da lui, l'una che nessuno de Lacedemoni non potesse mai uender la possessione, ne comperar da al tri, l'altra che ogniuno fosse libero di donare i suoi beni, o testar li à chi gli piacesse: onde le figliuole in gran parte diueniuano heredi de' beni paterni; e giungendoui sopra ciò ancora gran doti, (delle quali dice il Filosofo, quod melius sit aut nullas, aut Apistot. 2. paruas, aut mediocres tribuere) alcuni cittadini diuentauano ricchissimi, altri in pochissima facoltà si riduceuano senza ordi ne alcuno, & conmolta inquiete di quella Città: talche, doue quella provincia era atta à nutrire da mille caualli, e vinti mila pedoni; ridotta nel modo predetto sotto il dominio di pochi, à mala pena mille soldati potea nutrire; si che per questa mala

Senofon-

ordinatione di Licurgo, la Rep. de gli Spartani era ridotta in cattiuissimi termini. Questo medesimo che ci conta il Filosofo, si legge ancora appresso Senofonte nel ragionamento che fa della Rep. de Lacedemoni, & appresso Plutarco nella uita di Agi-Plutarco. de, che i Spartani in un tempo diuentarono pouerissimi; per che molti abbandonarono il territorio, uedendolo esfer occupato da alcuni pochi; onde così abbandonato, la Repub. diuentò in breue spatio di tempo e piu debole, e piu fiacca. Tutto questo disordine auuenne a gli Spartani, dopo che fu ammesso il poter disponere à sua uoglia de beni propry: dico che, delle cinque parti dell'heredità, le femine Spartane ne occupauano le tre: e per questa cagione elle assolutamente comandauano a i mariti. ma, perche il medesimo non seguisse in Roma, Voconio Saxa Tri buno propose al popolo ad instanza di Catone Censorino, e passo in forza di legge, che le femine per lo innanzi non succedessero, mentre ci erano di maschi parenti in qualunque grado di consagninità, che si fossero; & che non potessero conseguire dal testamento piu della quarta parte de' beni, ne anco piu del mi nimo de gli heredi del testatore. con questa legge si mantenne l'ugualità, e fu di gran forza per contener le donne in ceruel. lo; ma dopo che fu annulata la legge, e che si trouarono delle donne, che arriuauano due ricche successioni; e che la figliuola d'un ricco proconsule comparse una uolta con uesti, e pietre pretiose di nalore di tre miliona d'oro; essendo la inequalità de beni in maggior colmo, l'Imperio Romano ando sempre declinando di mal' in peggio infino à tanto, che egli rouino del tutto. Alle figliuole anticamente in Marsiglia (questa Republica è commendata asai da Cicerone) non si potena dare piu di ducen to scuti di dote, e piu di cinquecento di uestimenta; e tra di noi parimente, come uoi sapete, non si può pigliar in dote suor che ducatimille. R. Pigliare si bene; perche si piglia molto piu:ma non si può scriuere nella dote, piu che mille ducati. G. Voi dite il uero; ma questa usanza, come trappassa l'honesto è buona parte cagione, che le Republiche si corrompano: al che il sauso legistatore deue hauer molto risquardo, come fece il Dinin Plato

ci

do

22

la

Cu

Se

di

cil

ch

Se

cri

lo

527

na

20

e 1

22

Sim

373

Ty

ne.

Vedi floro Epit. 41. e Cicer. Veri na 3.& in lib. de finib. Dio. 1i.56.Gel.

li.17.

ne. nella Persia, e nell'Armenia la femina maritandosi non portaua altro, fuor che certi arnesi di casa; costume hoggidì ancor usato in tutto l'Oriente, e quasi in tutta l'Africa, e se noi richer chiamo piu innanzi, troueremo nella legge di Dio, che la dote maggiore d'una femina non era tassata, se non in cinquanta sicli, che fanno da cento, e uintiscuti. In Francia ancor era uie tato per ordinatione di Carlo IX. che niuno alla donna desse do decimila franchi; e per editto del Rè Carlo V. niente piu era concesso alle figliuole della casa reale di Francia. Ordino anco ra altre leggi Licurgo circa la generatione de figliuoli, che chi hauesse tre fighuoli fosse libero dalla guardia della città, e chi n'hauea quattro non era piu tenuto di pagar le gabbelle, es altre grauezze; come erano tenuti gli altri cittadini: il che fece à fine, e che la cittadinanza s'accrescesse, e moltiplicasse nella città de Lacedemoni. ma questa legge il nostro Filosofo riprende, dicendo, che quando questo beneficio fosse concesso cosi lunga mente a i cittadini, la propagatione de i figliuoli crescendo per tanto gran numero, farebbe in breue spatio di tempo diuentar la città pouerissima, la quale pouertà non mai su lodata in alcunacittà del mondo; ma considerate uoi, Signor Caualiere, se giustamente in questo il nostro Licurgo può esser ripreso, con dire, che, quando accrescesse in vna città molto numero di cittadini,insieme accresceria in quella la ponertà: e pure siamo chiari, ecerti, che la grandezza de cittadini accresce il paese, e dalla inopia lo soleua nel piu ricco stato; ne è possibile che cresca tanto il numero de Cittadini, che la morte ancora non lo contemperi, si che mi par, che uana sia la riprensione del no Aro Filosofo; e che piu tosto si mose a farla per ambitione, è ua nagloria, che per alcuna altra giusta cagione. & hauendo il nostro legislatore ordinato queste leggi sopra i serui le mogli, e le possessioni, fece ancora altri statuti intorno a i magistra ti, e principati della Città, i quali ordino che tre principalissimi fossero, uno quel de gli Efori, somigliante à quello che era in Roma, come vi dissi, fatto nel sacro monte, chiamato Tribunato della Plebe; l'altro era il principato de' vecchi, che

noi chiamiamo Senatori; il terzo era del Rè. nel principato de gli Efori tre cose erano in uso; prima che tutti ancora del popolo indiferentemente poteuano esser eletti à cotal dignità o per sorte, o per fortuna; l'altra era, perche questi haueuano grande auttorità intorno a quelle cose, che nella città maggiori erano tenute, come muouer la guerra, far la pace, affoldar gente, & in loro arbitrio era di giudicare, i più giocondi negotij, e differenze, che tra i cittadini nasceuano; ma ta terza era, che nel cibo, e nell'uso di Venere si diportauano troppo licentiosamen te: del resto erano tanto nel uestito, quanto nelle fatiche durissimi, & austerissimi, che niente più ma il nostro Filosofo in queste tre cose lo riprende dicendo, che la prima prattica era cattina, l'altra peggiore, e la terza contra le buone leggi, che sogliono esser nelle ben'ordinate Rep. la prima era cattina; perche ancora delli plebei, e poueri del popolo per lo piu a questo ufficio erano eletti. il che è molto pericoloso in una Rep. poi che facilmente i po ueri si corrompono con le offerte; come una volta interuenne in quella differenza, che i Lacedemoni con gli Andri hebbero: perche questi costretti dalla pouertà per uia d'argeto furono corrot ti; da che la Città corse grandissimo pericolo da perdersi. e pero, dice il Filosofo, non conuiene, che i plebei poueri possano ester' eletti à questo principato de gli Efori; i quali per la legge di Li curgo erano solamente cinque di auttorità tanto grande, che quasi alla Tirannide si assomigliauano: ma, Cleomene come rac conta Plutarco nella sua uita, il quale su Rè tra gli Spartani, uedendo che questi per la auttorità grande haueuano peruertito la legge di Licurgo, gli fece ammazzar tutti, & fuori che un solo resto viuo, credendo pur che egli ancora per la ferita grande, che hebbe, fossemorto. R. Non sempre, Signor Gozzi, s'ha da riputare, che la pouertà sia di pericolo ne' magi strati, & uffici; se non quando nasce dalla poltronaria, dalla viltà, dalla dapocagine dell'animo, e dalla discostumata, e dishonesta uita: questa ueramente è contraria alla grandez a delle uirtù: non fu Aristide, cognominato giusto appresso i Greci, pouero? G. Si bene. R. E nondimeno per li egregy fatts

Plurarco.

## Giornata Seconda.

de

100

10

20

072

272-

5 €

he.

en

1/2-

Re

as

ef-

ra.

1 e-

po

122

94-

rot

De-

er

Li

be

ac

1A-

er-

40-

la

208

age

illa

di-

Za To i

gy

107

fatti merito lungamente effer Prencipe nella sua Republica. G. Anzi per la pouertà le due figliuole dopo la morte di lui fu rono maritate dall'erario publico. R. Non fu pouero Epaminonda Thebano, il quale la sua patria con le armi per tante vittorie recatele tantoillustre rese? G. Si bene. R. E purc glimancarono le spese per la morte: Agrippa di tanto grido appressoi Romani non lascio dietro à se danaro da poterlo sepelire; & usuendo dal publico fu nodrito. G. E uero. R. ricordateui di quel Mummio, che soggiogo l'Achaia, & distrusse Corinto, alla fine in tanta pouertà morì, che à mala pena vna sua figlinola si potè maritare : lascio Fabio Massimo, & Lisandro; che morirono pouerissimi; ma ricchissima resero la Republica con gli loro egregij fatti si che la pouertà non auilisce gli huomini; ma il piu delle uolte quella è auilita da polroni e vili: io non dico però, che non si faccia capitale dai sedutori di una Republica di quelli che di uita, e di fortuna sono deplorati; perche, come dice Salustio in Catilina, homini Salustio. potentiam quærenti egentissimus quisque opportunissimus, cui neque sua curae, quippe que nulla sunt, & omnia cum pretio honesta videntur: e Cesare, come intendo d'alcuni, aspirando al principato della sua patria, daua ricapito a tutti quelli, che o per debiti, o per altro accidente erano caduti in gran necessità; & tutti quelli che hanno tolto la libertà alla patria loro si sono seruiti di questa gente: perche (come dice Salustio) semper in ciuitate, quibus opes nullæ sunt salustio. bonis inuident, malos extollunt, uetera odere, noua exoptant, odio suarum rerum mutari omnia student. G. si bene. e però Aristotile dubitana, che essendo quella elettione à sorte de gli Efori d'ogni qualità di persone, fosse pericolosa; perche in tanta libertà potrebbeno assumer'alle nolte le persone pouere, e nilissime; per la qual cosa egli non temeua tanto della pouertà nell'elettioni di questo magistrato, quanto delle persone pouere; le quali di rado si ritrouano, che per inopia non manchino del giusto, & honesto. Similmente era scema quella elettione, che per sorte si faceua; perche

Epamin6

Circuma

nless kl

Plutarco.

perche è piu giusto, che gli huomini siano eletti à gli officij per virtu che per fortuna. La seconda prattica, come ui dissi, do po di questa era peggiore, si perche questo principato era uguale al Tirannico, si perche quella podestà Regia dinanzi a cosi gran de auttorità di questi Efori dinentana e pin debole, e pin fiacca: onde il gouerno de gli ottimati, ch'era per questa cazione facilmente si mutaua nello stato de' plebei. questo medesimo intese una uolta Cicerone, considerando la grande auttorità de' Tribuni: ista potestate nata, grauitas optimatum ce cidit, conualuitque uis multitudinis: Io non dico, che questo mazistrato non mantenisse la città in buona pace e quiete, si per la grande auttorità che hauea, si ancora perche il popolo po teua esser partecipe di cosi gran dignità, onde ogni sospetto di seditione si toglieua; ma dico che la troppa licenza di questi per uertina il piu delle uolte il giusto, e l'honesto. ne ragion uuole, che questo legislatore sia degno d'esser ripreso per la disordinata uita di questi Efori nella gola, e nella lussuria: perche non mai l'intentione sua fu tale; ma in cio la propria col pa è stata loro. ordino ancora altri due statuti, intorno al prin cipato de' Senatori, i quali, secondo Plutarco, erano uenti otto, e perpetui nell'officio, come racconta nella uita di Agefilao, ai quali apparteniuano i maggiori giuditij nella città; de' qua li statuti l'uno era, che chi una uolta fosse eletto a tal magistrato durasse per sempre, ne alcuna auttorità era, che tal principato potesse cancellare, Magli Ffori solamente poteuano impedire le sentenze, o decreti fatti da loro, che non hauesero esfecutione; l'altro statuto era, che alcuno non potesse esser'eletto à tal principato, se colui prima non lo domandaua.: & anco questi due statuti dal Filosofo sono ripresi, e massime il primo; perche quantunque quelli, che erano per sempre eletti a questo officio o magistrato fossero perfetti, & eccellenti nelle uirtu dell'animo, nondimeno secondo che il corpo nostro patisce la necchiaia; cosi ancora l'animo lo patisse, per debiltà delle potenze sensitine, che seruono alle virtu dell'animo: non conuien dunque per que09

do

ile

an

1222

at-

2e-

18-

ce

120

, /2

po

di

er

le,

di-

he

sol

rin

ot-

10 >

ua

81tal

la-

ba-

DOdo-

76-

ra-

er-

07:= ora

che

1216-

sta ragione, che i Senatori siano perpetui; poi che l'integrità dell'animo loro per sempre non si mantiene. Il secondo statuto non è buono; perche quando hauesse luogo, altri non sarebbono Senatori se non quelli, che il volessero, & che cupidi fossero de i magistrati, & offici, & non quelli che degni d'ho nore fossero: si che gli ambitiosi solamente procurarebbono hauer questi principati: e quanto pericolosa poi sia l'ambitione in una Rep. Euripide lo dechiara chiamandola pessimum numen Euripide. in ciuitate, e le historie di Romani, a quali quanto sia stata dan nosa, ci rendono buona testimonianza Silla, Mario, Cesare, Pompeo, Cinna Carbone, che tanto sangue sparsero de i cittadini Romani; ogni uno di loro procurando, mercè della maledet ta ambitione, d'esser il primo nella Republica l'ambitione lieua ogni premio della uirtu, e procura nelle dignità alli piu tristi il primo luogo. se questo affetto, o la troppa appetentia dell'honore e della gloria, che i Greci chiamarono filotimian, nasce ne gli animi gentili , come nacque tra Aristide e Temistocle appreso gli Atheniesi; subito sa partorire ancora nella Republica alterationi odrosissime, & odij crudelissimi : perche hebbe ardimen to di dire Themistocle una nolta nel Senato? nisime, & illum in barathrum deieccritis, Respublica Atheniensium numquam salua esse poterit. ma se cade ne gli animi bassi, e uili questa maledetta peste, la Republica parimente corre grandissi mi pericoli; perche ancor questi sempre attendono di leuaril luogo d'honore ai buoni, & darlo ai tristi; questa vil gente d'al tro piu non si compiace, che di disturbar i migliori nella Republica, accioche la calca de tristi chiuda le porte di quella a tutti i buoni, che intrar potessero: lungi dalla città questi ambitiosi deuono essere scacciati come i demoni, che sino tra gli stretti parenti seminano il ueleno: questi sono cazione d'ogni seditione; trauagliano, mettono in confusione ogni tranquillo stato; ruban do quello, che a uirtuosi toccherebbe: questi stimolati da cotal siera, la gran Rep. de Romani redusse in niente. Ma quelli ueramen te sono degni di honori ciuili, che tato cupidi no sono d'essize quei per la Rep. deueno esser cercati, che ambitiosamente gli honori

## 110 Dello stato delle Rep.

Aristot.2.
Politico rum.

non bramano; e vogliano, e non vogliano, e per for Za ancora, se dir mi lice, i magistrati, e i gouerni nelle mani loro porgersi deue, oportet enim (come dice il Filosofo) & uolentem, & nolentem ad magnistratum assumere, si dignus sit. perchet nam communis utilitas propriæ uoluntati præferenda est. si che questi due statuti di Licurgo circa il principato de uecchi no so no d'essere stimati tanto giusti come hauete inteso. vitimamete fece altri statuti intorno al principato Regio, e prima, che il Rè non potesse esser perpetuo, ma per tempo dalla legge statuito; perche diceua, conuerrebbe, che vn Rè perpetuo fosse perfetto; il che quasi è impossibile di ritrouare ; la qual cagione mosse i Lacedemoni, che quando creauano il Rè, sempre elegeuano vn tale, che nimico fosse al primo, accioche con maggior diligen-Za, esenza rispetto potesse emendare i cattiui portamenti, (se quelli fossero) del passato Rè, considerando questo statuto una volta Melanthio appresso Plutarcho, dise, che la Republica de Lacedemoni per le discordie si manteneua, e si conserua, & si co me una naue, alla quale quado tutto l carico fosse posto, da una parte traboccherebbe, & per farla sicura bisognarebbe, che vn' carico o peso fosse opposto all'altro lato, cosi quella Republica, le contrarie fattioni manteneuano; la qual cosa fu anche cazione, che questo legislatore mettesse gara trà i due Rè di Lacedemone; e voleua, che simadassero sempre per Ambasciacori due fra di loro nemici, à fine, che non tradissero la Republica, e che le attioni dell'uno fossero osseruate dall'altro; & il medesimo faceuano i Francesi, secondo Giulio Cesare ne suoi Commentarii, & veramente in un certo modo conuiene, che li magistrati in una Republica siano alquanto contrary; se bene sono huomini da bene; perche la verità, il ben publico, e ciò ch'è honesto (come dice Bodino) si scuopre per contrarie opinioni; e rimangono nel meZzo delli due estremi: il che par che Romani lungamente ofseruastero; come si può vedere in tutte le loro Historie, quando si conobbe, che Claudio Nerone era per ottener il consolato, essendo egli impetuoso, & attiuo, ma valente & animoso Capitano per opponersi ad Annibale; il senato gli diede per compagno

ne

Linio, detto Salinatore vecchio Capitano, ma altrettanto fred do, & teperato nelle sue attioni, i quali ottenero vna memorabi le vittoria contra Asdrubale, la quale fu la rouina de Chartaginesi; i quali due poi surono creati Censori quantunque discor danti fussero; mai piu virtuosi huomini, che fussero à quel tem po in Roma, il medesimo fecero nella elettione di Fabio Massimo, e Marco Marcello contra Annibale; l'uno era freddo, e l'altro ardente; l'uno voleua sempre combatter, l'altro sempre differiua: per gli humori contrarij de costoro, si conservio lo stato lo ro, che per altro correna ad inenitabile rouina; onde l'uno fu chiamato la spada de Romani, l'altro lo seudo, se dunque la discordia de i piu valorosi magistrati reca un tal frutto alla Republica, che si douerà egli sperare, quado i buoni si opporranno à i tristi? questo statuto primo di Licurgo non riprende altrimente il Filosofo nostro; onde par che habbia consentito à quello: ma ben riprende quell'altro, dicendo, che piu ragioneuol saria, quando la podestà de nevchi hauesse il terminato tempo, che la Regia; perche il Rè vien à effer creato con piena auttorità da conseruar effic acemente lo stato della Città; il che facilmente non potria farlo, se questa auttorità no durasse in vita: an Zi pocastima farebbono di lui i sudditi ; poiche aspettassero altro successore; il che della podestà senatoria no potria seguire, per esser questi solamente eletti per giudicare, e consigliare, non per conseruar lo stato della Città, questa cagione fu, dicono gli Historici, che i Lacedemoni erano huomini indomiti, & di far gran male, questi sono stati gli statuti di Licurgo Lacedemoniese intorno al principato de gli Efori, de i Senatori, e della Regia podestà; i quali, come hauete inteso, al giudicio del nostro Filoso fo furono malamente ordinati, ma pur altri ancora ne furo no da lui medesimo ordinati intorno à i conuiti publici, & intor no a' foldati, & loro stipendio, i quali fono ripresi dal nostro Filo sofo in questo presente luogo; e prima quello statuto, che per li conuiti publici fece, altre volte chiamati andri, & al presente dice che si chiamano phiditia; i quali dico haueua or dinato, che ogni anno si douessero nella Città publicamente fare per la ri-

creatione, e piacer del popolo, e per la conseruatione della concordia uniuersale tra di loro, e l'unione, e l'amicitia loro continuata col beuer e mangiare insieme la mazgior parte del tempo: accadendo qualche contesa fraqueste amicheuol compagnie, non pigliauano altri giudici, che loro stessi; sapendo benissimo l'amicitia esser unico sostegno di tutte le società; la qua le è molto piu nece saria à mortali, che non è la giustitia, questa compagnia di mangiare, e beuere insieme (come ancor'usauano antichamente i Candiotti) hoggidi si oserua maggiormente ne paesi de Suizzari, che in parte alcuna del mondo: perche in ogni città sono le confraternità, e mestieri, che han no le loro case communi, done spesso fanno i loro festini, e desinare; ne vi e si picciolo castello, che non habbia, la casa commune à cio destinata; e per lo piu le loro liti, e differenze sono amicheuolmente ispedite, & si seriue la sentenzà col giesso sopra la tauola doue hanno mangiato. Ma che ciascuno de' conuitati secondo Licurgo seco recasse parte de i cibi al conuito, e chi non potesse farlo, non fusse degni nella città, della Politia, cioè non potesse esser' eletto nel magistrato de gli Efori; senatori, e Regi, ne manco fosse potente di dar la voce nella elettione di questi principati, dice il Filosofo, che questo statuto è degno di molta riprensione; perche era molto meglio, che alle spese del publico questi conuiti si facessero, che alle spese di ciascuno particolare, (come era in v so appresso i Candiotti) si perche nel popolo non meno i ric chi, che i poueri in questa spesa erano aggrauati; & essendo tali conuiti ordinati per la ricreatione del popolo, piu tosto egli ne sentiua danno, che consolatione veruna, si ancora perche molti poueri cittadini degni d'honore restauano prini della Politia, non hauendo possibilità per la pouertà loro di supplire alle bisogna: si che quello statuto, che era appresso i Candiotti d'intorno à questi comiti publici, era molto migliore di questo che Licurgo fece, fece ancor altristatuti per la militia; vno era particolare; l'altro vniuersale: il particolare era, che i presidenti della guerra nauale fossero distinti da quel-

li presidenti, che erano sopra la guerra terrestre, & che questi à gli altri principati non potessero eser soggetti; ma la auttorità loro fusse, come quella de i Rè alta, e potente; il quale statuto dice il Filosofo essere molto imprudente, e poco sicuro per la salute della Republica poi che questa suprema autorità di questi due principati era molto maggiore, che la Regia,, onde ogni disturbo, e seditione palese nella Città nascena: perche quelle auttorità, che sono solute dalle leggi , e da gli statuti , sono veramente imagini della Tirannica potenza. L'uniuersale statuto fu; perche volle, che tutta la città via piu che ad altra cosa attendesse alla militia, acciò non solo fossero possenti à difender se stessi, ma etiandio à domar gli altri; giudicando che solo questa vir en della fortezza fusse bastenole à fare beata, & felice una Republica, & non altre virtu, questo è quello medesi mo che Polibio racconta de Lacedemoni; i quali, dice, che lun go tempo esercitarono l'armi per conquisto delloro Imperio, e con armi difesero la libertà; contraria, Signor Caualiere, à questa nostra, la quale con grande humiltà, e patienza si mantiene, e non con nessuna sorte d'armi; il quale statuto di Licurgo non solo dal nostro Filosofo è stato ripreso, ma da Platone altresi; perche non era, ne poteua esser vero, che la so. la virtu della fortezza fosse sofficiente per l'ordinatione Poli tica; non essendo la natura, o l'ufficio proprio della città star continuamente nell'armi, manella pace; e nell'armi per accidente, o vero sin' à tanto, che acquistato habbia l'imperio. R. Parmi che Plutarco nella vita di Licurgo scriua, che altri ancora essercity della giustitia nel tempo della pace egli ordinaße nella Politia de' Lacedemoni. G. Si bene; alcuni statuti pieni d'equità, e d'honestà. ma perche acquistaro no, quell'Imperio di Grecia co'llungo guerreggiare: & tanto piu, che dopo il conquisto à pena dodici anni , secondo Polibio 1. poterono sicuramente senza qualche battaglia tenerlo: però parmi, che degno pensiero fu di Licurgo fortificare piu che storie. d'altro la Republica de Lacedemoni di leggi militari ; e se-

Plat. 1. de

## Dello stato delle Rep. 114

condo l'indispositione di quel popolo ordinar le leggi; che è atto di prudente legislatore, fece ancor lo statuto per lo stipendio de' soldati; ordinando, che ciascuno de' Cittadini fosse tenuto pagar i soldati; ma che à tal pagamento non potessero cfser sforzati d'alcuna auttorità soprana: il che non potena riuscir mai; perche questi pagamenti cosi volontariamente fatti poteuano ritardar la guerra, E non meno ancora gli altri nego ty ciuili; c i Cittadini diuentano cupidissimi del denaro à fine di poter commodamente pagar i soldati: però era molto meglio che Licurgo hauesse ordinato vn'erario publico per questo paza mento, che farlo aggrauando i priuati. R. Per la verità in materia di questa legge mi ricordo Signor Gozzi, hauer letto ap-Thucidi- presso Thucidide di Archidamo, che fu Rè de' Lacedemoni; il quale una volta persuadendo i suoi cittadini; che non intrassero in guerra contra gli Atheniesi, tra l'altre ragioni diceua; pecuniam publicam non habemus; neque prompte priuato confe rimus; perche dal prinato difficilmente per li soldati il denaro si riscuoteua, si che veramente ordino Licurgo questa legge tra i Lacedemoni;e se la virtu della fortezza, alla quale questo legislatore molto intese, non è basteuole appresso Aristotele e Platone per la Politia, Io dico, che spesse volte la fortezza d'un cittadi. no èstata la salute della politia. G. Si bene. R. Se Horatio Cocle, e Sccuola non fossero stati d'un forte animo, la patria loro perueniua nelle mani di gente nemica; se Marco Marcello no fosse stato forte, & ardito con poca gente ad opporsi valorosamete contra un potente essercito di Francesi, Roma sarebbe stata rouinata: se Codro Rè de gli Atheniesi, e Leonida di Lacedemoni hauessero temuto per la patria morire: pochi felici giorni le cit tà loro hauerebbono goduto: se Camillo; se tanti Deci fossero sta. ti timidi à morir per la patria, Roma spesse volte sarebbe desolata: veramente se la fortezza non fosse sempre accompagnata dalla grandezza dell'animo, dalla fiducia, dalla ficurezza, dalla magnificenza, dalla costanza, dalla toleranza, dalla fermezza, ella non saria sofficiente per la politia; ma perche questi sono le sue fide compagne; però gran doni ad ogni Republica del mondo Cem-

Horatio Cocle. Sceuola. Marco Marcello

Codro. Leonide.

sempre la virtu della fortezza recò; se non fosse stata ne nostri maggiori la costanza, la toleranza, la fedeltà, e la fermezza, pensate Signor Gozzi, che la città nostra tra lunghi trauagli, che ha hauuto, hauerebbe potuto arrivar à questi presenti giorni. G. Non credo mai. R. Si che il cittadino d'una perfetta Re publica conviene che sia forte, & magnanimo. G. Conviene, Signor Caualiere, perche non è, ne fu Republica al mondo, che no corra, & non habbia corfo de pericoli, e trauagli: i quali valoro Samente da magnanimi e forti cittadini sono stati sostenuti, e ri parati, ma finito il nostro Filosofo di corregger gli statuti di Licurgo; comincia à riprender quelli, che sono stati della Republi ca Candioita; & anzi che faccia questo, fa la comparatione tra la Republica de Lacedemoni, con quella de Candiotti; poi dichiara che gli statuti de Candiotti sono stati migliori, de gli statuti, che in Lacedemone furono fatti, & quanto al primo dice il Filosofo, che la Republica de Candiotti su molto presso à quella de' Lace demoni; conuenendo tra loro in molte ordinatio ni, la cagione della quale conenienza dice che era la prioranza del tempo; perche essendo la Republica de Candiotti, piu antica, che quella de' Lacedemoni questa imito quella; ma perche le costitutioni piu antiche sono piurozze, e meno articulate, Cic.lib.r. (lo disse Cicerone nel primo dell Academia) e le nuoue piu cor- Academi rette, e piu purgate; però se quella Politia de Candiotti era alquanto difformeda quella de' Lacedemoni, cagione ne fu l'antichità del tempo; come parimente afferma Strabone nel x. libro, e Platone nel dialogo delle leggi. Onde si legge, che Licurgo, come hebbe lasciato la tutela del suo nipote Rè Carilo, prattico lungo tempo in Candia; perche tra i Lacedemoni, e Candiotti, erano parentele strettissime : oue tolse molte leggi, che Minos in Candia lasciato hauea, & delle sue assai ne dette, come narra Giustino Historico; & secondo alcuni vltimamente sopra questa Iustino hi Isola lasciò l'ossa; dalla qual Isola non pur i Lacedemoni tolsero le leggi, ma tutta la Grecia le tolse altresi. R. Qual è stata la ca gione di questo? G. Fù che quella Isola, la quale era piu grande che alcuna altrain Grecia hauea perciò ottenuto l'Imperio di

tutte

0

### Dello stato delle Rep. TIG

tutte l'altre Isole, di Grecia, onde Minos suo Rè, come quello che teneua il principato in quel mare, fece, che tutte quelle Isole of sernassero le leggi da lui fatte in Cadra;et che sotto l'ossernan a loro tutti viueßero; si ancora perche Radamanto huomo giustissimo fuil primo, che ai Candiotti dette le leggi, fingendo quelle hauer hauuto da Gione; accioche piu facilmente potesse quegli animi duri nella prima età piegar alla cinilità; alle quali leggi poi Minos n'aggionse alcune nuoue, le quali portaua uscen do fuori da certe spelonche; oue dicea hauer parlato con Gioue, & da lui hauer haunto le leggi, per la qual cosa tutta la Grecia imitana le sue leggi, come ordinationi sante, e dinine : il che era la cagione ancora perche i Greci toglieuano le leggi da i Can diotti; i quali il primo luogo teniuano delle quattro principal città di quella Isola, che erano Gnosos, città Regia di Minos, secondo Homero, Gortina, Cydonia, e Lycto: il qual Minos, esen do vltimamente passato in Sicilia, si morì nella città di Cami-Herodoto ca, come raccontail nostro Filosofo; & secondo Herodoto, su am mazzato da Cocalo figliuolo di Dedalo, il quale fu primo fondator di quella città; come vuol Diodoro Siculo, questa Politia da Candiotti: con quella de' Lacedemoni, assai conuenne in alcuni Statuti: e prima nell'agricoltura: la quale effercitata era da gli Agricoltori di campagna, i quali d'alcuni erano chiamati Hilo te, e da' Candiotti Pariethi, conueniuano ancora ne' conuiti publici; perche d'ambedue le Republiche erano offeruati grandemente, ma quelli, che appresso i Lacedemoni si chiamauano Phiditia , i Candiotti li chiamauano Andria ; il qual nome duro fin a' tempi di Strabone, conueniuano ancora quanto all'ordine Poli tico; perche quella podestà, ch'era appresso i Lacedemoni de gli Efori; quella medesima era appresso i Candiotti, de gli Cosmi: fo lo che differenti erano in numero; perche i Cosmi erano Dieci: si milmente quelli Senatori, ch'erano nella Republica de' Lacedemoni, quelli medesimi erano vznali e di numero, e di auttorità appresso i Cădiotti; solo che questa auttorità senatoria loro chia mauano configlio: su pari anco la Regia podestà appreso i Candiotti , come su appresso i Lacedemoni , (benche por la trala-(ciarono

Vedi Pla. in Minoe.

lib. 7.

Diodoro

# Giornata Seconda.

sciarono alquanto, aggiungedola à i Cosmi) la quale chiamauano Ducatum bellorum; di cui altro vfficio non era, se non approuar le sentenze de Senatori, e de Cosmi parimente. R. Voi ancora non mi dichiarate qual di queste due Republiche in particolare fusse meglio ordinata. G. 10 vela diro Signor Caualiere, e prima quanto alla ordinatione de conuiti, come v'ho det to, appresso i Candiotti erano meglio ordinati: poscia che questi e maggior consolatione, e piacere, e commodità à i prinati re cauano dal publico erario fatti, che quelli che si faceuano con graue za de prinati, & accioche ne i detti conniti osernata fosse una certa temperanzatanto nel bere, quanto nel mangiare, fece per questo alcuni statuti morali; ma, quali fussero stati, egli nel dichiara: io credo, che due cose hauesse in questi precetti considerato, la sobrietà, e la parcità, senza le quali. due virtu honestamente i conuiti non è lecito da fare: ne, doue questi non sono; ma l'ubriachezza, e la crapula; non sono d'efser chiamati conuiti, ma conuici, i Romani, sapendo che i con uiti il piu delle volte partoriuano lussuria, & ambitione, fecero assai leggi per la temperanza, e modestia de conuiti; fu la legge Fannia, dal auttore Fannio detta, la quale pose vn'asse- Legge Fi gnato numero, quanto spender si douea ne i conuiti; fu la legge Didia, la quale non solo pose il termine nelle spese de conuiti; ma etiandio quanti conuitati doucssero essere inuitati, e que stalegge fu osernata in tutta l'Italia; fu la legge Licinia, la quale permesse spender nelle nozze un tanto numero di denari, come dire ducento ducati di oro, e ne i prinati passi o conuiti meno: che ogniuno potesse consumar di grano, di frutti, di vino, quanto in piacer gli fusse, e nelle viuande quanto la legge ordinaua: Non fu insutile ancora appresso i detti Romani la legge Emilia; la quale la sorte de cibi, et il modo di vsarli prescrisse; considerarono assa; che nella ben'ordinata Republica conuengono le leggi sumptuarie, la normane i conuiti, la disciplina, e l'osseruanza loro, gli antichi, quando faceuano i conuiti di carne, non lascianano bener vino, ma alcune stillature d'acque; ma quando del pesce faceuano,

Legge Li

> 在在程光

12

92

1-

li

10

V-

6-

in li li fo fe ca

cimetteuano iluino per beuanda; il quale da' Romani modestissimamente era vsato, e da Lacedemoni ancora, questi ne i conuiti inebriauano i loro serui, e cosi vbriachi dalli lor figliuoli gli faceuano uedere, per farli conoscer come sono brutti à ueder quelli che s'inbriacano; la sobrietà dunque è necessaria ne i conuiti, questa gli adorna, questa li sa degni, questa conser ua i conuitati nella sanità, e nell'honore, e gli animi humani solleua ad alti pensieri; la crapula parimente è uitio, il quale suol dishonestare i signorili conuiti, fabrutta ogni sorte di ni uande, e le magnifiche spese auilisce. R. Veramente Signor Goz zi tutta volta che ne' conuiti i conuitati siano persone honorate, & accostumate, i conuiti riescono con ogni lode, & honore; ma se ui entrano gli vbriachi, e crapuloni, che hanno fatto lo stoma co una cloaca di vino, e di cibo; che honore, che lode, che gloria in questi conuiti si può sperare? quando i conuiti sono fatti nelle case honorate, honorati riescono; e quando si fanno in alcuni tëpi, e non sempre, sono assai lodati: perche ne i continoui banchet ti facilmente si trabocca, e nella ubbriache za, e nella crapulla, e finalmente nella lussuria. G. Voi dite il uero, ma, perche altro tempo, richiede questa materia, lasciamola da canto, & attendiamo a quel statuto che fece Licurgo, nel quale ordinò che in un tempo foße lecito al marito separarsi dalla donna, quando un certo numero di figlinoli haueße haunto:e questo fece accioche non crescesse tanto il numero de sigluoli, che dal territorio poi non potessero a bastanza esser nodriti; ma qui basta per hora di saper, che la ordinatione de Candiotti per li conuiti era migliore di quella, de Lacedemoni: e quella de gli Efori, e di Cosini sono da esser ripresi nelle ambedue Republiche, in quanto indifferentemente tanto i tristi, quanto i buoni poteuano esser eletti a questi ufficij. ma perche i Lacedemoni in questo magistra to eleggeuano indistintamente le persone del popolo di qual si uo gliastato e conditione, il che era potissima cagione, che quel popolo fosse piu allegro, e di miglior animo nel conseruar la sua politia, contraria a quella de Candiotti, i quali non poteuano far Cosmi altre persone, che senatorie, e della famiglia senatoria,

ria, e senatori quelli che prima erano stati Cosmi, come si può vedere appresso Strabone, onde il popolo da questo principato Cosmico era escluso; però dice il nostro Filosofo, che questa ordi natione de' Cosmi appresso i Candiotti era peggiore di quella de gli Efori appresso i Lacedemoni. R. Come potena esser peggiore se tra quel popolo, e la plebe non mai nacque seditione alcuna? G. Non di questo è stata la cagione questa politia Cosmica: ma perche i Candiotti habitando quella Isola circondata dal mare, niuna occasione si presentaua loro di guerreggiare con le circonuicine nationi, come i Lacedemoni tuttauia faceuano; e cosi il po polo Candiotto troppo non fece stima di questo principato Cosmi co; e uiuendo in pace niuna cagione hauea di far nascer seditione, o disturbo alcuno. oltre di questo in due cose ancora è da esser ripresa la politia de Candiotti nell'una perche i Cosmi, & i senatori durauano nell'officio tutta la uita, senza potere per qual si noglia colpa loro esser rimos si da tal principato; nell'altra perche no dominauano questi per legge, ma per uolontà, & arbi trio proprio: il che non è sicuro nella ben'ordinata Republica, poi che il giuditio di questi tali sciolto dalle leggi, facilmente si potena alterare e dall'amore, e dall'odio: di poi tanta era l'ant torità di alcuni potenti in Candia, che spe se volte unitisi questi insieme con li parenti, & amici deponeuano l'ufficio Cosmico; & alcuni altri concitauano la plebe contra i Cosmici; i quali per forza quasi tirannica si son uisti depor l'auttorità, e l'ufficio lo ro, & alle nolte con effusione di sangue; tanto che la città rimaneua dissoluta delle cittadine usanze; e come uoi sapete, Signor Caualiere, non è cosa piu pericolosa in una città, ne piu contraria alla ragione, & alle leggi, ne piu inciuile, ne piu inhumana, che quando si fanno cese per uiolenza o per forza; cosi altre nolte intese Cicerone: e se le città in Candia hauessero ha Cic.nel 3. uuto inimici uicini, per tante insolenze che faceuano i poten. delle legti alle leggi, senza dubbio sarebbono tosto caduti nelle man loro: ma questa sicurtà hebbero dal mare, che circonda quella I-Sola; perche, come narra il nostro Filosofo questa Isola piego facilmente all'armi peregrine, & che una uolta al suo tempo sopra

Strabone

- i i a a rile ii Zesa a a le ette esto

ce

ri-

er

ra

di

to

C-

ra

210 70-

ua

no

t0-

Della Re

pub. Car-

taginese.

Cic.pro l. di quella vennero tante stragi è rouine, che non si potè sentir peg gio : il medesimo narra Cicerone nell'oratione pro Murena: subi to che lo esfercito Romano una uolta sbarco sopra quella Isola, la hebbe occupata, perche questa gente non essendo esfercitata nel guerreggiare con le straniere nationi, ma solamente tra se stessis sollenarsi, & disturbarsi alquanto, all'apparir dell'armi peregrine diponeuano, e l'animo, e le forze. ma poscia che il nostro Filosofo, Signor Caualiere, ha dichiarato quel bene, e quelmale, che nella Republica de' Candiotti a suo tempo si troua na, hora dichiarar vuole il medesimo della Republica Cartaginese, la quale con questa de Candiotti, e con quella de Lacedemo nimolta somiglianza hebbe, per esser tutte tre per la buona ordinatione tra di loro piu d'appreso alla ciuilità, che niun'altra, Et queste Rep. di Cart. esser stata ben'ordinata, e forsi esser migliore dell'altre appare per un segno euidente; perche non mai in quella nacque alcun tumulto ciuile, ne mai alcun'hebbe animo di farsitiranno; tanto pacificamente nell'osseruanza delle leggi tra loro uiueuano: conucniua con la politia de' Lacedemoni; perche non meno appresso di loro fu quell'ordine de i conuiti publici, che fu appresso i Lacedemoni: fu ancora il principato di cento, e quattro persone, simile al principato de gli Efori, ma quello eramolto migliore di questi; perche doue, al principato de gli E fori s'eleg geuano non meno le persone triste che le buone; & appresso i Cartaginesi solamente quelle che virtuose erano tenute: di poi questa Republica hebbe la Regia Podestà, come quella de' Lacedemoni, & uno principato corrispondente à quel lo senatorio; ma il modo co'l quale eleggenano i Rè, lo riprende il nostro Filosofo; perche questa elettione faceuasi d'una progenie, e di quella che erano i primogeniti, e non di persone uirtuose, e da bene, ch'era molto meglio di fare; & se in questa elettione la preminenza sola dell'età si miraua, e non la qualità della persona, potenasi facilmente inciampare in qualche primogent to uile, o scelerato, che fuße molto pericoloso per la città, massime essendo questa auttorità Regia di gran possanza nella Rep. il che i Cartaginesi per la uiltà de i loro Rèspesse fiate esperimen-

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Ald.1.6.4

23

ta

ni

0-

, e

ia.

70 r-

as ii-

ai

lle

0-

ti

to

i,

10;

no

ne

sel

de

70-

10-

10-

lla

128

1/2-

·p.

ri-

mentarono con loro gran danno, e tranaglio: oltre di questo l'intentione del legislatore Cartaginese era d'ordinare la sua Re publica, che fosse dello stato de gli ottimati, e non del popolare, o plebeo; perche ogni altra elettione d'altro officio, o magistrato ca deua sopra le persone honorate, e uirtuose; ma altrimenti accade ua per ordine d'alcuni suoi statuti, i quali faceuano piu la Repu blica inchinar allo stato popolare, che à quello de gli ottimati da lui imaginato. R. E quali sono questi statuti? G. Il primo era, che se il Rè, & i senatori fossero circa qualche negotio publico discordi nel parere, lo riportanano al giuditio del popolo, & ad esso s'aspettaua quanto far si doucua; poi che egli l'auttorità haueua di giudicare, e di approuare tutto quello che di buono, e di cattino fosse, & di opporsi; a i decreti e de i Rè, e de i senatori; il che non si poteua fare nella Rep. de' Lacedemont o de' Cădiotti: onde manifestamete appare, che quello stato cra piu tosto popola re, che di ottimati, contra l'espressa intentione del legislatore. di piu molti statuti et ordini erano fatti nella detta Rep. che piu allo stato de pochi è poteti inchinauano, che allo stato de gli ottima ri;perche appresso di loro trouauasi certo ufficio, o magistrato di cinque uiri,i quali haueuano l'auttorità di giudicar le piu importanti cose, che erano nella città; et parimete quel magistrato de cento uirati, simile a gli Efori di Lacedemone, e Cosmi di Ca dia: oltre di questo era il magistrato maggiore; nel giuditio di cui tutte le sentenze fatte da altri magistrati, erano rimesse. R. Il medesimo trouo appresso Demostene nell'oratione contra Aristo-ne. crate essere stato da gli Atheniesi osseruato; e di questo magistrato, che giudicaua no meno le cause criminali, che ciuili, ne sa më tione T. Liuio nel 33 li.G. Si bene; ma no, che le diuerse senteze, a dinersi giudici aspettassero, come alcuni pensarono: di piu quan tunque al principato eleggeuano quelli, che erano uirtuosi; nodi meno no mai si eleggeuano i poueri uirtuosi, ma si bene i uirtuosi che er ano ricchi; perche credeuano che foße impossibile, che un uirtuoso potesse attedere a negotij publici, essedo pouero, et neces sitato di pronedere alle cose bisognenoli per la sua uita: co laqual elettione inchinauano manifestamete allo stato de potenti, cotra l'espres-

Demoste

T Linio

l'espressaintentione del lor Punico legislatore; il quale ordinò la Republica per gli ottimati: anzi piu chiaramente appariua questo argomento; poi che uno solo poteua piu principati, come capo, & superiore essercitare; si che questo legislatore, l'intentione di cui era di ordinare quella Rep. per lostato de gli ottima ti, douea nel principio molto bene considerare, come fuse possibi le fare, che i virtuosi poueri potessero liberamente intorno a'negoty della Rep. impiegarsi prouedendo al loro bisogno dal publico erario; altrimenti l'elettione che faceuano, solamente de ricchi virtuosi, recaua molto pericolo, si perche la città era diuenuta piu cupida delle ricchezze, che delle uirtu, posciache queste poco erano stimate, se insieme insieme con le ricchezze non erano con gionte; si ancora perche quello stato non poteua lungamente dura Aris.2. Po re; ubi enim non supra omnia uirtuti honos habetur, hæc esse non potest Respublica firma in manu optimorum; lo dice il Filosofo. era meglio dunque, che hauesse ordinato non meno i ric chi, che i poueri virtuosi al gouerno della Republica. R. Parmi, che di questi pericoli accorgendosi il Punico legislatore, ordinasse per schifarli, che sempre uno del popolo, fosse posto al gouerno de' castelli a lor soggetti; onde la Republica si saluana dalla seditione popolare, e dalle città soggette à quel Imperio. G. Ben dite; ma questo rimedio piu tosto correua dalla fortuna, che dalla prudenza del legislatore; perche se alcuno infortunio occorre ua a' Cartaginesi di ribellione per cagione del suddetto statuto, questa ribellione non poteua hauer alcuno rimedio; essendo il popolo soggetto ai ricchi, e prino del gonerno della Republica,ma ueramente uoglio dire, Signor Caualiere, che sempre meglio sarebbe, che i ricchi virtuosi fossero eletti per lo gouerno publico, che i poueri virtuosi; poi che a questi la necessità è congionta, la quale non mai fu sottoposta ad alcuna legge; & è quasi impossibile, che piu il proprio, che il publico interesse non gli muoua. R. Come dite? non fu Fabricio (di cui mi scordai dirui) Console Valerio appresso i Romani pouerissimo, secondo Valerio Massimo; & non meno ancora Lucio Valerio, il quale in estrema pouertà si mori: i quali nondimeno furono perfetti configlieri, e giouarono Allas

no

ri-

me

272-

ma

ibi

ne-

100

chi

ita

100

:072

ra

ffe

il

ric

ni,

af-

rno

di-

di-

al-

rre

to,

00-

ma

la-

000

1 ->

0/-

ua.

Cole

2073

20-

0170

THE PERSON NAMED IN

assai in quella Republica? G. Non ui marauigliate di questi, i quali elessero uolontariamente la pouertà, per eser piu scarichi de'negoty prinati, e piu carichi di quelli, che per la patria facessero . anzi accioche piu sicuramete gouernar potessero la loro Re publica disprezzarono le ricchezze, stimando esser molto meglio gouernar'i ricchi, che diuentar ricchi: la quale volontaria pouertà non è razione che dal gouerno ciuile esclusa mai sia; poiche il fine di quella egli è il buono, l'honesto, e'luirtuoso; ne questi sono quelli, de i quali parla il nostro Filosofo, dicendo, periculosum est politiæ sine Reipublicæ pauperem assumi ad confulatum, sine ad indicandum. ma di quelli intende, che sono poueri per necessità, i quali sempre attendono all'util proprio; ne questi mui configliano bene, se non done dal bisogno, e necessità loro tirati sono : ex quo fit (dice il Filosofo) ut gerere magistratum nesciant, sed ad parendum seruiliter fint lice.x1. apri. se questa pouertà gionge là, doue sono gli huomini da bene, da quelli uiene alloggiata cortesemente senza uitio alcuno, e nell'albergo loro anarcuolmente si riposa; perche da tutti gli altri è discacciata, & haunta in grandissimo odio: ma se viene in casa di tristi, tosto alle rapine, a i furti, a gli assassinamenti si commouono; & ella non contenta di simil persone, in breue spatio di tempo chi appicar, chi squartar, chi di loro dinersamente fà uccidere; si che quelli poueri nirtuosi, il sine de quali nella volontaria lor pouertà è riposto, esendo honesto, & uirtuoso, sono assai migliori, e piu atti, al mio giudicio, per lo gouerno ciuile de ricchi uirtuosi; di questi una uolta ne parlo l'Ecclesiastico. inuentus est uir pau Eccl.c.g. per, & sapiens, qui liberauit urbem per sapientiam. ma lascian do questo da canto, perche altro tempo ricerca questa materia, Seguitiamo hora il nostro Filosofo; il quale dichiarati gli ordini, e le leggi di varie Republiche, si di quelle che furono in Grecia, come ancora fuori di quella; e dimostrato quello che ne' loro statuti sia di buono, & quello ancora che è degno di riprensione, accioche la sua Politia tra queste maggiormente rilucer Possa (in ciascuna delle quali quanto habbia trouato di vero

Vedi Aris. Prob. sea.



regimine princip.

124

possiate vedere Santo Thomaso in quel opusculo, de regimine principum ad Regem Cipri hora dimostra la qualità di alcuni legislatori, che furono in quei tempi auttori delle Politie, e delle leggi ciuili, de quali, dice, essere stati alcuni che in vna pri

uata vita, lungi dal gouerno ciuile, vißero;ma molte degne leg gi per lo gouerno della Republica lasciarono : tra i quali è stato Platone, Falca, & Hippodamo, & al pari di questi è stato mira

Cic. ĩ una Epist. ad q.fratrem

Cicerone.

Platone.

bile Heraclide Pontico, come scriue Cicerone, il quale mai non gouerno la Republica, e pur ne fece alcuni libri del gouerno ciuile assai degni: Altri legislatori sono stati che vissero una vi-

ta cittadina; perche gouernarono lungo tempo le loro Republiche, come fu Licurgo tra i Lacedemoni, Minos tra li Candiotti; tra li Cartaginesi, e Catalani suoi patriotti, si dice essere stato

Caronda, di cui ne fa mentione Cicerone ne i libri delle leggi, e Platone nel x. della Republica dicendo, che costui non mai fecc leggi sue proprie, ma quelle tolse d'Italia, e di Sicilia; Solone tra

Cicerone gli Atheniesi, il quale fece quel gran magistrato de gli Ariopagi tt, secondo Cicerone negli offici, sono stati alcuni altri, come fu Zaleuco, il quale diede le leggi à Locri, e Calauresi, benche Cicerone nell'Epistola ad Attico, il contrario narra. Filolao Co-

rinthio a'Thebani, il quale fu della famiglia di Bacco, & ami co di quel Diocle, che fu tanto vittorioso in Olimpio, i quali do pò che da Corinto Diocle scacciato venne, ambidue andarono à dimorare in Thebe, oue fornirono la vita, le sepolture de

i quali dice il Filosofo, che fin' al tempo suo guardauasi l'una, à l'altra, e viuendo in Thebe molte de gne leggi fecero fu Dracone conditor delle antichissime leggià gli Atheniesi; le quali per essere state troppo acerbe, e violenti, Solone poi le moderò, & addolcì alquanto, come racconta Aulo Gellio, e Plutar-

Aulo Gel co nella uita di Solone, e Demostene contra Leptine. Pittaco co, Demo fu ancora egli legislatore; e tra l'altre sue leggi sece quella, ut ebrii si aliquem pulsarent maiore pœna afficiantur, quam sobrii; manon ordinò mai alcuna politia, come gli altri,

Androdamo fece le leggi a i Calcedonesi; questi furono in Asia, done fu celebrato quel Sacro Concilio di seicento, e tren-

Henc.

10

u-

, 6

182

leg

120

ra

1012

C2-

UZ-

li-

: 12;

ato

1, €

ecc

tra

azz

fie

Ci-

2202

ida

ona

de

na,

ra-

Ma-

m0-

tar-

taco

illas

1am

tris

0 172

rena

10

THE PARTY OF THE P

ta Vescoui, sotto Leone primo Pontifice, esendo presente l'Imperator Martiano; la Politia de qualie di perfettione, e di ogni altra ciuile bontà è stata degna, per li tre argomenti, che appare; si per che gli Officiali di quella essercitarono i loro vfficy con tanta pace e tranquillità, che non si poteua meglio; si ancora per che non mai in quella nacque alcuno disturbo o seditione; finalmente ancora perche mai in quella città non suscitò alcuno, che fosse tiranno, questa Republica hebbe molta affinità con quella de Lacedemoni; prima ne conuiti, e nelle feste, doue i poueri non erano aggrauati delle spese, ma solleuati, da i piu honorati cittadini; era tra di loro il magistrato de' Senatori di cento e quattro, i quali nominauano Genisios, cioè honorati; perche questi da i migliori, della città, erano eletti (à differenza de Lacedemoni che per sorte eleggeuano ogniuno, purche foße del popolo) il che faceuaragioneuolmente perche, Signor Caualiere, quando le persone vili ascendono à i honorati gradi della Republica, incontinente la guastano: nihil enim est asperius, nisi cum humilis surgit in altum; dise quel Poeta. Roma non sarebbe lodata tanto à pieno se hauesse fatto altrimenti; perche non èpossibile, che siano ben gouernati i popoli, quando i loro gouernatoriscno stativili, & abietti, considerate questo documento del Filosofo, che tutte le Republiche del mondo, (è molto più la patriamia, la quale ha sempre bisogno de i buoni auertimenti) non debbono elegger al gouerno publico quelle persone, che sempre mai sono state abiette, e vili; perche questi suole facilmente metter il stato della Republica nell'arbitrio della fortuna, questa Republica di Calcedonia, fu mescolata tanto dallo stato Aristocratico, e Democratico, quanto ancor del Oligarchi co in maniera che fu quasi in un tempo come la città di Roma; perche il Rè, che era in quella città non faceua, ne giudicaua co sa alcuna senza il consenso di quegli honorati Senatori, che era no piu virtuosi; onde apparina la Aristocratica Politia: se ben in alcune cose era domadato ancora il consenso del popolo, il quale rappresentaua il principato Democratico, erano comessi ancora

ancora alcuni negotij ciuili à i pochi, cioè à i piu ricchi; onde nascena il principato Oligargico, i quali loro chiamanano, secondo il F.losofo Pentareos, questa mistura delle Politie par che fusse in Roma, come vi disi; perche quado gouernauano quel la Republica, i Consoli, & il Dittatore, e quel magistrato de' Caualieri, era lo stato di quella Aristocratico; e poi che à questi fu aggiunto il Tribuno della plebe in fauor del popolo allo stato Aristocratico, fu aggionto il Democratico; ma poi che per le guerre ciuili alcuni potenti cominciarono à gouernar quella Re publica, mutossi lo stato ciuile, nello stato Oligarchico, & se bene di ciò n'era qualche apparenza: non dimeno in effetto la Romana Republica era un stato popolarissimo, come assairagioneuolmente dimostro Giouanni Bodino nel secondo della sua Republica capitolo primo, & T. Liuio questo medesimo afferma; percioche in quei tempi, che il Senato hauea maggior riputatione, & auttorità, che hauesse già mai, non potena eleger Dittatore, ma il popolo lo elegeua, dinanzi al quale il Sena to supplicana o per mezo del Console, o del Pretore, era costume ancora di quella città di Calcedonia, far elettione de Senatori, come ancora di tutti gli altri principati per virtu, e non per sorte, il che parmi esser stato fatto assai ragioneuolmente perche la sorte potena cader sopra un ponero, il principato di cui (come vi dissi) non sarebbe forse sicuro; e, tralasciando que sto, il nostro Filosofo propone una bella, & honorata questione, se meglio è, che uno esserciti diuersi negoti in una Republica, ò che da diuersi sieno essercitati; e per la verità conclude, che, i dinersi da i molti estercitati , sia molto meglio , il che con doi belli essempi lo dimostra l'uno è di quelli, che fa l'arte della citra, o tibicina, con quella di coloro, che acconciano i corami: artiche sono fra loro diuersissime, le quali si come non mai da uno ambedue à un tratto possono esser perfettamente essercitate, ma da ciascuno separatamente, & in dinersi tempi la sua, come arti dinerse, e differenti; cosi mai non fu possibile che vno dinersi dominy, & principati habbia potuto perfettamente reg gere e gouernare, l'altro essempio adduce della guerra nauale,

cl

di

de

e-

be

cl

le'

a-

le

Re

(e

la

a-

a

r-

i.

a

V-

n

te

di

1C

,

2

02

i:

a

i-

20

g

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE

& Terrestre, nelle quali non mai un Capitano pote à bastanza supplire ne all uno, ne all'altro gouerno, poscia che il modo di guerreggiare tra questi egli è dissimile, e disuguale; e cosi fia meglio che una Republica gouernata sia doue molti conuengono in uno principato, che se uno essercitasse molti, e dinersi principati in quella guisa, che da i Lacedemoni su osseruato per l'or dinationi di Licurgo; le quali poi da Socrate, e dal nostro Filo Jofo giudiciosamente sono state raffermate; perche uno può meglio essercitar una opera, che diuerse insieme. Questo è quel tanto che della Republica de Calcedonesi habbiamo potuto intender, hora, per tornar doue ci dipartimmo Solone prudentisi mo legislatore de gli Atheniesi, quando volse moderar la sua Re publica, & ridurla ad vn certo temperamento cinile, prima corresse lo stato di pochi, il quale era diuenuto alquanto insolente; e la plebe libero dalla dura seruitù dericchi, concedendo vna parte della Republica al popolo, perche in Athene essen do ordinato quel celebrato consiglio de gli Ariopagiti, cioè nel campo di Marte, di cui i saug erano i piu ricchi, e piu potenti che nelle città, e fuori ancora fossero, poscia quelli che chiamauano principes scielti da i piu virtuosi e migliori, e dopo questi i Pretori eletti dal popolo,ogniuno hauendo la sua parte nella Republica temperata, e modesta la faceuano, e cosi ne gli animi de'cittadini alcuna alteratione nascer non poteua, l'ordinatio ne di cui per rispetto della dignità pretoria da certi indegnamente fu ripresa, imaginandosi che questo Prencipato habbia occupato la Republica, perche quando Fialte, e Pericle Pretori in quel tempo eletti dal popolo, destarono quel sauio consiglio in Aridpago, la città à poco, à poco si muto nello stato popolare, ma di questo disordine alcuna colpanon si può dare à Solone; poi che ciò per sua cagtone non mai segui; ma auuenne à caso, perche volendo il Rè de i Medi occupar lo stato de gli Atheniesi, & estendosi auueduti, che contra à tanto Rè non si poteuano difender lasciarono la città nelle sue mani, seguendo l'Oracolo, che haueua risposto, la città non potersi saluare, se non con le mu ra di legno, il che Themistocle interpreto con le galere, e cosi si ridus-

ridussero alla marina: ma hauedo poi nel mare hauuto vittoria contrai Medi; il popolo comincio à superbire; & astutamente vsurpando il gouerno a'buoni, e virtuosi, introdussero i popolari, si che, dice il Filosofo, Solone non è stato degno di riprensione in questa ordinatione della sua Politia; ma il tutto alla mala fortuna attribuir si deue, e per la sua ordinatione chiaramen. te si conosce, che questo danno egli non intese mai; poiche altra auttorità al popolo non diede, che di eleger i Prencipi, i quali po reuano corregger i errori, c'r i suoi misfatti; e questo fece a fine della pace e quiete della Republica; perche quando da altri fussero eletti, enon dal popolo, per la sua correttione, facilmente nascerebbono continui disturbi, e romori, poco restando conten ti di quelli correttori; i quali Prencipi erano di tre clase,i primi, che erano nobili e ricchi, chiamauanno Pentacosiomedimnos, da una certa mesura de frutti, che i loro terreni rendeuano, come à dire de cinquecento stara di grano; i secondi chiamauansi Teugite di trecento staia, che loro chiamauano Medimni; i terzi quelli che erano dell'ordine de' Caualieri; de gli altri tac cio, poiche non erano partecipi di alcun magistrato. Hor vedete Signor Caualiere, che l'intentione di Solone non era di ridur la Republica d'Athene nello stato popolare, ma ben di temperar lo con di molte sorti, fu dunque questo legislatore de gli Atheniesi prudentissimo, quell'altro poi, che fece le leggi à i Thebani, ordino un certo numero terminato nella adottione de i figliuoli, cioè che un padre, non hauendo figliuoli naturali quanto gli altri, adottar se ne potesse, di quelli de altri. Caronda non fece al tre leggi in particolare à i Cartaginesi, se non quelle contra i falsi testimony, delle quali fa mentione ancora Demostene nel· la Oratione ad Aphobum. Philolao fece quelle leggi; per le quali i patrimony tra i cittadini vgualmente si dividevano, Dracone fece quello statuto, quod sæuior pæna infligeretur, quando damnum maius sequebatur ex culpa. Pittaco Mitileno parimente fece quello statuto, che già hauete inteso contra gli vbbriachi, lo quale ancora racconta nel secondo della sua Re sorica; e cosi finisce qui il nostro Filosofo, il suo secondo libro, &

Demost.

id

rtc

la-

20-

ela

12 -

ra

DO

ne

4/-

te

C73

ri-

m-

a-

a-

21;

ac

le-

ur

ar

18-

21,

lis 11al 2 % :1. a-100 ro tira Re 3

THE RESERVE

to parimente. R. Fermateui per cortesia, perche voglio domandarui vna cosa: io veggo, che il nostro Filosofo in questo suo ragionamento ha fatto metione delle piu degne Republiche, che sono state in quei tempi, cosi in Grecia, come fuori di quel la, e della Republica Romana tanto celebrata dalli scrittori, e delle sue leggi non ne sà mentione alcuna conciosia che commo damente lo poteua fare, quando si gli presento la occasione di ra gionar della Republica Cartaginese, che longamente guerreggio co'Romani. G lo potrei dir, che nel tempo del nostro Filosofo della Republica Romana alcuna cosa degna non si sentiua, e percio delle sue leggi, e del suo stato non hebbe cognitione alcuna , e quando queste due Republiche guerreggiarono , fù secondo Polibio, iam senescente Carthagine, & florente Romana Polibio, Republica, lungo tempo dopo la morte di Aristotele; anzi essendo Aristotele stato presso alla fondatione di quella Republica, ella in quel tempo non haueua piu di tre mila cittadini, e sotto l'Imperator Tiberio se ne trouarono quindici milioni, e cento e dieci mila sparsi in tutto l'Imperio senza comprenderui gli schiaui, si che in vita sua quella Republica era come dire vna fanciulla nelle culle quasi impotente à tutte le cose, & della qual troppo grido non si vdiua. R. Cosi veramente deuc esser. G. Hor che habbiamo finito questo giorno piaceuolmente, io vi aspetto domani, per dar principio al terzo libro. R. Io verrò senza altro, & à Dio vi lascio il di 2. di Maggio.



Dello



Dello STATO delle

# REPVBLICHE

Secondo la mente

D'ARISTOTELE
Con essempi Moderni.

GIORNATA TERZA.

DI M. NICOLO VITO DI GOZZI

Gentil'huomo Raguseo.



ARGOMENTO.

In questo ragionamento si discorre della Città, del Cittadino, delle uirtù del buon Cittadino, e dell'huomo da bene, e come siano tra loro disferenti, delle uir tu del Prencipe, e del suddito altres, Delle specie di Republiche secondo la mente sì de Aristotele, come di Platone, e d'altri. Del gouernatore della Città, delle persone, che fanno la Città, del ualore d'un solo a gli altri sourastante, e del gouerno Regale.

INTERLOCVTORI.

GOZZI, ERAGNINA.



on haueua il Sole ancora all'Oriente co'rag gi suoi cominciato ad apparire, quando il seguente giorno il Signor Caualiere ritorno: e dopò molti e varij ragionamenti sa migliari all'hora che tempo le parue a parlare si cominciò. Poscia che hieri, henorato Signor Caualiere, habbiamo uedu-

to le leggi, e la politia d'alcune Republiche del Mondo, che sono state ne i tempi antichi, è tempo che uediamo, qual sia ancora la perfetta Republica secondo la mente del nostro Filosofo; laquale,

Arist. 3.

le, anzi che faccia altro, la difinisce, come è suo solito; che sia una ordinatione tra gli habitanti nella Città, in guisa, che se dice l'essercito esser un'ordine di guerrieri nel campo: altri la diffinirono, non discostandosi troppo dalla mente di lui. Rempublicam esse institutionem Ciuitatis circa magistratus, honoresque publicos, quemadmodum debeant impartiri. Ma per conoscer bene che cosa sia la uera politia, è necessario saper prima, che cosa veramente è la Città, & il Cittadino altresi, il quale alcuni diceuano esser quello che gouerna, e regge la Cit tà; altri tutti quelli che sono e del popolo, & della plebe habitan ti per origine nella Città; alsri intesero per li cittadini quelli, che della cittadinanza sono prinilegiati, o dal Prencipe, o da piu ricchi,o da piu potenti, che sono in quella. i quali Cicerone, e Demostene, chiamò cines Ciuitate donati. e per conoscerto ue ramente che cosa sia (poi che da tal cognitione più facilmente si conoscerà la Città ) dal Filosofo nostro varie sorti di cittadini vengono assegnate, parte chiamando tutti quelli cittadini, che insieme insieme habitano vna città, nella qual sorte i serui, & i forastieri ancora largamente sono chiamati cittadini:perche srettamente parlando liberum esse ac ciuem non seruum, Sosocle. aut peregrinum hominem, disse Sofocle: parte ancora chiama do cittadini tutti quelli, che soggetti sono in una Città, à una iu risditione, o tribunale; di piu i putti quantunque non sieno atti adesercitar i negotij civili, & i necchi impotenti dice nondi meno chiamarsi cittadini, ma impersettamente; vltimamente dice il vero Cittadino eser quello, il quale nella città parteci Pa del gouerno ciuile, & ha potestà, & auttorità di giudicare, e di consigliare ne i negotij publici, o per tempo, o altrimenti; e quelli, che non sono partecipi del gouerno, sono chiamati per accidente cittadini. R. Fermateui per cortesia: voi chiamate secondo la mente del Filosofo, vero Cittadino colui, che è Partecipe del gouerno ciuile, e d'auttorità, e di consiglio; il che in tutti gli stati delle politie uerisicarsi no è possibile, se non nello stato, e gouerno popolare, doue tutti della città (ancor la plebe) hanno qualche auttorità, ne i negoty, e gouerni publici, ma

E

ZI

del

euir men

del-

edel

rag

lo il

torfa

ue a

bc-

edu-

Cono

ala

144-

Aristot. 7. Metaph. tex.36.

Speufippo de Pla tonis deffinit.

diversamente, come su appresso i Cartaginesi, benche T. Livio altrimente di loro ne ragioni; la quale auttorità in un simile Cittadino non è concessa nello stato Aristocratico, e Democra tico: siche questa diffinitione fatta del Cittadino, parmi che non sia vniuersale sopra l'altre politie, e gouerni; come veramente la uera diffinitione deue esser, secondo il nostro Filosofo nella Metafisica, e Cicerone, nella Topica. G. Quantun que questa diffinitione del vero cittadino non sia tale effettualmente, poiche dinersi sono gli stati delle politie; non è però, ch'uno, il quale nella sua città sia atto per natura à 30uernare, & sia sauio nel consigliare (benche per qualche particolar legge uenga escluso dal gouerno ciuile) non sia veramente degno di essere chiamato cittadino: se ogni civil persona con tal nome chiamar si deue; essendo perita di quelle cose, que ad administrandam Rempublicam pertinent; come dichiaro Speusippo Platonico, che cazione potrà esser mai, che uno il quale sia atto è perito ne i negocij publici (quantunque effettualmente non è amministrator di quelli) non sia poi degno di esser chiamato Cittadino? R. Sibene. G. Siche questa diffinitione può hauer luogo per tutti gli stati delle politie, benche diversamente fatte, come hauete inteso, e dopo che ba dichiarato, e diffinito questo cittadino, dichiara il nostro Filosofo che cosa sia la ucra città, dicendo la città esser una ra gunanza di huomini, i quali sono atti a giudicare, consigliare, e reggere la Republica per viner bene, o in pace a bastan za: perche nella prima Giornata del nostro razionamento habbiamo ueduto, che la città è Communità perfetta ordinata per il bisogno della uita humana; le quali abbracciauano non sola mente le cose necessarie per la casa, è per lo borgo, ma etiandio tutte quelle cose, che ci conseruano, e nella pace, e nella sanità, e ci difendono dall'infirmità, e dall'ingiurie nemiche: per riparo delle quali ingiurie le città furono tra l'altre cause da principio fabricate, e poscia che il nostro Filosofo hebbe verissicato la dif finitione legittima, e certa della vera città, con la considerarione del cittadino, segue per maggior intelligenza à dichiarare

inio

mile

ocra

che

ve-

F1-

utun

fet-

è pe-

go-

ve-

per-

uelle

ome

che

ngue

i de-

que-

poli-

che

ostra

ara

glia-

Man

bab

aper

Tota

ndio

nità,

paro

cipio

a dif

dera-

chia= re THE WAY A SECOND

rare la opinione, che ne suoi tempi correna del vero cit. tadino: perche alcuni pensarono esser vero cittadino colui, il quale di padre, e di madre cittadini fusse nato; essendo che vn' forastiero, ancora che alcuna seruitù patito non hauesse, non era però degno della cittadinanza: altri s'imaginarono, che il vero cittadino fusse quello, del quale il Padre, l'Ano, proauo, Atauo fossero stati cittadini: per che? Quoniam nemo corum seruitutem seruinit, dis se una volta Cicerone : alla opinione de quali assentisse quella sentenza di Gorgia Leontino dicendo : quemadmodum Mortaria sunt illa, quæ a factoribus Mortariorum fiunt, ita & ciues sunt larissei, qui sunt geniti a ciuibus Larissæis: l'opinione de quali, secondo il nostro Filosofo, patisce difficoltà grande: perche, se colui fosse il vero cittadino i cui progenitori sono stati cittadini; quei progenitori non sariano veramente cittadini, se i genitori di quelli non hauessero haunto i progenitori cittadini; il che concedendo passaria in infinito, senza poter mai arriuare ad vna certa terminatione della vera cittadinan, a; di poi secondo l'opinione di costoro quei primi fondatori, delle città, come fu Romolo, e Theseo, non sarebbono mai Stati veri cittadini, poscia che i loro genitori non habitarono quelle città: dunque è migliore questa opinione del nostro Filosofo, il qual intese per vero cittadino in una città quello, ch'è atto è nato à gli vsficij, e magistrati, & e buono di consigliare, giudicare, & gouernare; benche ancora quelli si chiamano cittadini, che de liberi cittadini son nati, ma per accidente come intendeste. R. Piacemi hauere inteso la diffinitione del vero cittadino: ma mi souuengono sopra questa materia alcuni dubbi, de i quali pregoui che mi vogliate far chiaro. G. E quali sono? R. Questi: e prima se lo stato della Republica, che fosse Aristocratico, si mutasse per qualche accidente nello stato popolare, quando fosero aggionti gli stranieri, e fora-Streri, in quisa che fece Clistene Tiranno di Athene, temendo

M. Tullio.

#### Dello stato delle Rep. 134

Plutarco. de i figliuoli di Pisstrato, come narra Plutarco nella vita di Pericle, il quale al popolo aggionse molti forastieri, e serui, ac cioche piu sicuro si tenesse da i ricchi e potenti di quella città, vi domando, se questi stranieri potenano chiamarsi cittadini ono? G. A questo vi rispondo, e dico, che secondo la sudetta dif finitione del Filosofo essi chiamar si possono veramente cittadini poi che sono fatti partecipi della publica autorità, benche ingiustamente. R. Dunque ingiustamente sono fatti tali? G. Si bene. R. Vi domando dunque, se essendo ingiusti; perciò siano veri, o falsi cittadini? perch'io tengo, che, se falsi sono, altresi non siano cittadini, si come l'oro falso, non si può dir vera mente oro. G. Auertite Signor Caualiere, ch'il vero, & l'ingiusto cittadino, non sono tra di loro oppositi; perche quella medesima consideratione si può hauere d'un inquisto Prencipe, che dell'ingiusto cittadino: un Prencipe può esser vero Prencipe, es sendo Signore; ma ingiusto, quando quella sua autorità adopera contra le leggi, e contra la giustitia, cosi ancora un cittadino può esser vero cittadino, quando è partecipe dell'autorità publica; la quale adoperando in fauor del Tiranno, assortisce il nome d'ingiusto cittadino; si che l'ingiusto, & il falso, non sono della medesima natura, poiche il falso, e opposto al vero, ma non all'ingiusto: e per esser questa cosa stimata in questa manie ra anticamente, alcuni si persuasero: ch'al Tiranno i sudditi non fossero tenuti render il debito, come dimostra Demostene in vna sua Oratione contra Leptine; ma s'intende di quelli Tiranni, che assolutamente non sono fatti supremi, ma sono primieri è capi fatti per elettione, o del popolo, o del Senato, occupando la suprema auttorità di questi due. R. Mi piace questa consideratione: ma mi souvengono altri dubbi. G. Quali sono. R. Voi diceste, che la città è un luozo, ouero raccolta di molti cittadini: vi domando se d'una città i cittadini si mutassero lasciando intrar in iscambio loro altri huomini, saria quella istessa città, ò nò che prima si chiamana? dipoi se quel luogo fos se il medesimo, e quelli medesimi habitatori ma differenti di na tione se questa chiamar si potria una città o più? G. Al pri-

mo

Demoste-

di

,20

tà,

lini dif

di-

in-G.

ciò

20,

ra

in-

ne-

he

,ef

ra

no

111-

il

no

na

ile

122

nc 1-

·i-

11-

Pa

20.

lti

ro

lla

Fol

na

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

mo vi dico, Signor Canaliere, che alle volte la città si piglia per il luogo, onde seguita, che se bene in quella altri cittadini per habitarla intraffero, ella saria quella medesima città, che prima ratione loci: ma perche veramente la Città non è il luo go, ma vna raccolta di molti cittadini: hauendola i primi habitatori lasciata, quella non si potria chiamar la città prima, e per maggior intelligenza di questa cosa, io raccontero qui quelto che auuenne à Cartaginesi nel tempo, che si deliberaua in Ro ma di spiantar quella città essendo adunque i loro Ambasciatori venuti à Roma per supplicare à quel Senato, che non fosse in degnamente destrutta sino à i fondamenti quella città, la quale era stata honore di tante Vittorie à i Romani, tutto cio non osta te fu conchiuso, che si douesse abbrucciare e spiantare: e con tal risolutione si fecero entrar gli Ambasciatori nel Senato, e fu loro promesso di saluar la città, si che partirono molto allegri e con speranza buona se ne ritornarono. Ma su assai tosto man dato Scipione il Minore ad essequir il decreto del Senato; e presentatosi con l'armata presso à Cartagine, fu commandato da Catone à tutti gli habitatori di Cartagine di vscir fuori, e por tarsi tutto quello, che poteuano, & habitare doue à loro piacesse: allhora il popolo sbigotito disse, che il Senato gl'haueua data parola di non rouinar la città: egli rispose, che la fede si osseruarebbe loro puntalmente, ma che la città non era attaccata al luogo, ne alle mura di Cartagine: talmente che i miseri cittadini furono costretti à dipartirsi, e lasciar la città nel fuoco, la quale era vna delle piu belle del mondo, & al secondo vi rispondo, e dico, quantun que fossero in un medesimo luogo raccolte va la Rep.c. rie, e diuerfe genti, ma circondate da vn solo muro, veramente 6. chiamar non mai si potria tal luogo vna città, ma propriamente vna Regione: perche, come dice il nostro Filosofo in questo luo 30, se tutta la Morea fosse circondata con un solo muro, non pero sarebbe una città, ma ueramente una continoua regione: il medesimo si poteua dire di Babilonia, la quale una uolta essendo presa da nimici in una parte, nell'altra non fu intesa la nuoua della presa se non il terzo giorno: credo che questa sia quella Ninines

niue, della quale dice la sacra scrittura, che per lo spatio di tre giorni era lunga, & intorno girana cento e venti miglia. ne voglio qui fare particolar consideratione, circa i nomi solamente di Città, di Villa, di Borgo, e di Republica, come usa Giananni Bodino: poiche la nostra intentione, è conforme a quella del Filosofo, che solamente alla verità, & essenza delle cose intende, & non intorno alle parole, & a i nomi di quelle. R. Questa mi piace; ma uoglio che ancora vn dubbio mi dichiariate, che hor'horami è venuto nell'animo; perche nella città gli habitato ri cotinuamente hor moiono hor nascono, a guisa d'acquane i fiu mi correnti, che una passando l'altra succede; vi domando se per questa continua mutatione, quella città sempre si possa chiamar vna medesima città o no? G. Virispondo, come ho detto, che per cotesta continoua mutatione non si mutala città; ma si ben per la mutatione della politia, ella si muterà, per la qual tramutandosi d'un'ordine nell'altro, si cambierà ancora la città d'un stato, nell'altro, in guifa, che occorre nelle armonie, nelle quali, se si muta l'ordine delle voci, mutansi ancora l'istesse armonie, le quali per la diuersità de gli ordeni diuersamete ne tempi antichi erano chiamate, hor la dorica, hor la frigia, hor altrimenti. Però, Signor Caualiere, non mai le città si mutano, mentre in quel le gli ordeni della politia fermi stanno: quatunque gli habitanti continuamente hor mancano, & hora altri succedono. R. Sono rimasto contento affai, e sodisfatto a pieno: ma poscia, che dichiarato m'hauete il vero cittadino, e la uera città; dichiaratemi, se cosi vi piace, se la virtu del vero cittadino, sia quella medesima, con la virtu della virtuosa persona (intendo la persona uirtuosa quell'huomo da bene, che i Latini chiamano bonus uir.) G. Voi hauete da sapere, che la virtu del buon cittadino stà nel la buona operatione, ch'è tenuto di far per conseruatione della sua Republica, e quella dell'huomo da bene, nel fare quello ch'a un prudente, giusto, forte, e temperato far si conuien; si che è possibile di trouare un cittadino da bene, differente dal virtuoso, continente, liberale, e magnanimo huomo, in guisa ch'è possibile di ritrouare un Nocchiero da bene, sofficiente nella sua arte,

### Giornata Terza.

o di

.ne

zen-

nns

Fie

· cn-

esta

che

tato

i fin

per

nar

per

per

an-

Pa-

i,se

, le

ichi

Pe-

ruel

nti

ono

di-

ite-

ne-

ona

ir.)

nel

ella

ha

ie è

110-

5/2-

rtes

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE

137

mache poi non sia uirtuoso moralmente; perche le diuerse virtu, dinersi visici richieggono; e si come in una Naue, altra uirtu conusene al patrone, altra al nocchiero, diuersa al marinaro, & al peotta: cosi parimente le diuerse viriù conuengono ai cittadini in una Republica, come bellamente dimos ra Cicerone nel suo de senectute; al Prencipe conviene la virtu eminente, e la bumile al suddito: può un cittadino esser, e superbo, & aua de Senero, ma essendo prudente nel consigliare, deligente nel conseruar la Republica; chiamasi giusto buono, e sauio cittadino. Cicerone, nella Oratione pro sest. volendo deseriner un cittadino tristo, e Cicero p da bene, dice e dell'uno e dell'altro. Hi & audaccs, & mali, & perniciosi ciues putantur, qui incitant populi animos ad sedi tionem, aut qui largitione coecant mentes imperitorum, aut qui fortes,& claros,& uiros bene de Republica meritos in ali quam uocant inuidiam: qui vero sceleratorum impetus,&co natus represserunt, qui auctoritate, qui fide, qui magnitudine animi, confiliis audaciæ restiterunt, hi boni Ciues semper ha biti sunt; anzi colui, è indegno della vera cittadinanza, che non è buon cittadino. Ciuis enim non est habendus, qui ciuile bel lum concupiscit, disse nella Filippica : & altrone : ciuis est is, Cic.13. Fi qui patriam suam diligit, ac bonos omnes faluos incolumesq; desiderat, perche, come cittadino chiamar si può colui che con li peruersi consigli attende alla destruttione, e rouina della patria? che nome di cittadino può hauere? si che mi par, che'l cittadino; Elbuon cittadino non sono differenti in cosa alcuna, solo nell'aggionta del nome; e tornando al nostro incominciato proposito, concludiamo, ch'altro sia un'huomo virtuoso; & altro un cittadi no da bene. R. Voi chiamate quel cittadino da bene, che attende alla commune salute de cittadini. G. Nonio; ma Cicerone nell'oratione contra di Verre; perche in ciò veramente dobbia- Cic. cotra mo pigliar essempio dalle Api, e da imarinari: quelle in tempo d'Estate per la commune conservatione loro, portano il nutrimento nelle loro cauerne per la stagione futura, insieme insieme affaticandosi; & questo fa il medesimo nella Naue, che non s'hina il proprio pericolo, adoperado il suo mestiero per la commune Salute

# 138 Dello stato delle Rep.

salute : cost è tenuto di far il buon cittadino, & per vedere la sua città communemente salua, non mancare in conto alcuno di adoperar l'industria, il sapere, e le forze per la salute universa le, e quella hor co'l consiglio, hor con la diligenza, hor con l'indu stria, hor con altre diverse opere aiutando per ridurla in sicuro porto, la bontà, e la ciuiltà tra li cittadini si conosce per la con cordia, & vnione loro; perche quando sono disfuniti, e discordi ogn'uno di quelli procura la rouina, & esterminio della sua Pa: tria. Gli Atheniesi, che di gran lunga piu potenti erano de' Lacedemoni nelle continoue discordie, e garre, che tra di loro face uano, furono da quelli malamete oppressi, sotto la codotta di Li sandro loro Capitano; qual cittadino, può dirsi che nome di buon cittadino può hauer colui, che la sua città procura con la discordis esterminare, & alla vltima rouina condurre? sia dunque il buon cittadino zelate di coseruare la Patria in amore, & vnio ne, altrimere ne della cittadinanza, ne manco della città mai po trà lungamete godere R Voi dite il vero, ne meglio si può dire: ma pur diccuate, ch'il Prencipe d'una Republica è ancor egli cit tadino. G. Si bene. R. Come è dunque possibile imaginare vna vera è perfetta politia: doue il Prencipe non sia virtuoso, e da bene, quantunque sia nel gouerno, e nell'imperio sauio, e pra dente? G. Veramente non è possibile, e però parmi, che conue neuole cosa sia, che & il cittadino, & il Prencipe nella ben ordinata Republica, sia oltre quelle virtu, che habbiamo detto, virtuoso moralmente, sauio, e dotto; perche la prudenza la qual è ne cessaria in ogni Prencipe, o gouernatore della Republica, è vera mente congionta con altre virtù morali: perche la fortezza senza la prudenza e temerità: la prudenza senza la giustitia, una malitia, o callidità, come i Latini la chiamano; la temperanza senza la fortezza vn'espresa dapocazine; la giustitia senzala temperanza una crudeltà: onde vedete, che la pruden Za conuiene, che dia il condimento à tutte le virtu: come chisramente dimostro il nostro Filosofo nel sesto della Filosofia mora le: dicedo che done ella si trona, ritronasi ancora la pronidenza, l'ingegno, la ragione, l'intelletto, il discorso, la giustitia parimen e la

o di

rla

ndu

470

con

rds

Pa-

La-

ace

Li

KON

or-

eil

1210

i po

re:

CIE

are

0/0,

pra

nuc

rdi-

ソシャー

ene

era

ZA

tia,

apc-

itis

des

his-

1012

200

MER

te: la quale è un fermamento della humana società: à questa è congionta la innocenza, la sincerità, l'amicitia, la concordia, la pace, la cortessa, et l'humanità, le quali conviene che in ogni per fetto cittadino si ritrouino, ma molto piu in un Prencipe, come scriue il diuino. Platone nella quarta epistola à Dionisio, Doue la Prudenza si ritroua quiui tutte le virtu si ritrouano, essendo el la quella regolata ragione, che regge, e gouerna gli appetiti no-Stri: & non meno quella virtu, che consulta, che giudica, che eleg ge quei mezzi, i quali sono necessary per condurre l'huomo vir tuoso, e civile, al debito fine; il che niuna delle virtù senzal'espres Sa prudenza potria fare, questo è quello, che intese Alessandro Afrodiseo, dicedo prudentia est, que virtutibus tribuit essentiam in recta ratione: il che espose Alesandro d'Ales nella meta fisica, eo quia ipsa in quirit ea, que sunt ad finem: coferendo 6; ca, que ducunt ad finé, & que non: questo volle inferire Socra te, quado diceua: omnes virtutes prudetias este: e Apollofane Stoico non credeua esser altra virtu fuor che la sola prudenza: perche trouaua in quella tutte l'altre esser cotenute, e nel Pren cipe, ò altro gouernatore della città che si sia, questa è necessaria, che sempre si ritroui, perche il degno gouernatore non mai măca di consiglio, essendo il cosigliar suo proprio & senzala vir tu della prudeza ogni consiglio poco rileua. lo dichiara il nostro Filosofo nelli Morali. Nel Prencipe è necessaria la memoria: que sta è parte della prudenza: lo dice l'Angelico Dottore nel i.della Metafisica: questa comendo assai Mitridate, che delle vetidue na tioni diuerse di lingue, le quali egli signoreggiaua à ciascuno Am basciatore di quelle nella loro lingua rispodena: Ciro Rè di Persia Japena il nome di tutti i suoi soldati, che nell'essercito si ritronauano, i quali erano quasi innumerabili. A tempi nostri su di pro fonda memoria Marc' Antonio Colonna honore di questo sicolo. Nel Précipe è necessario la providenza, e la intelligéza, lequali sono parte della prudeza secodo il Platonico Plotino: si che doue la prudeza hà luogo: qui ui tutte le uirtu si ritrouano, e se quella uirtu, che propriamete conviene ad un Prencipe, è la pruden 7, l'altre uirtu, che à questa cogionte sono altresi gli converranno:

Pla. epist. 4. ad Dio ny.

Alex. A-frod,4. na tur.quest. c.8. Alex. de Ales primo Meta shices. Socrate. Apolofane Stoico

Arist. 6.82 hic ad Ni com. c. 5. S. Thoma so 1. Metaphi. lib. 1.c. 6.

Plotino en. 3. lib. Plutarco opusculi.

il Prencipe non è tale per la eminentia della sua uita: ma per la maggioranza, ouero eccellenza delle sue uirtù; senza le qua line degno Prencipe chiamar quello si potrebbe, ne vero cittadino, la bellezza delle virtù maggiormente rilucer deue in colui, che gouerna, e regge, che in quello che uine soggetto per che, come dice il Diuino Plutarco: suole piu dishonestare il uiso un neo che ui si uegga; che non fanno le cicatrici ne gli altri membri; per la opinione, che si tiene generalmente de gouernatori, come di cosa dignissima. In somma, deuono da ogni mancamento, e temerità eser lontani; essendo considerato ogni picciolo errore; & si riputano grandi per piccioli, che si sieno: e perciò deuono essere non solo prudenti nel consigliare ma etian dio ornati delle uirtù morali; acciò il popolo come in un specchio in loro specchiarsi possa. R. Ma onde auuiene, ch'hoggidi il vol go si serue ne i gouerni alle uolte piu de gli scelerati, e poltroni, che dei virtuosi, e da bene? G. Perche sono come le donne granide, che appetiscono spesse volte mangiar calcine, e carboni, è come quelli c'hanno lo stomaco quasto, per la nauigatione, i qua li appetiscono cose acetose, & salse, ma poi nel gustare le abhorri scono, e rifiutano: cosi il popolo per certo natural costume si serue spesso di quelli, che può:ma stomacatosi tosto gli ha a schifo, facedo ne poco conto. E' chiaro duque, che la virtù del Prencipe è la me desima virtù, che è dell'huomo da bene; ma alquanto differente dal cittadino da bene; perche questi possono esser sudditi, la uir tù de quali è differente dalle uirtù, che è ne i presidenti. R. Voi dite, che la uiriù d'un'huomo morale, o virtuoso è quella medesima che in un Prencipe si ritroua: ma se la virtu d'un buon cit tadino è non meno di saper gouernare, come etiandio di saper ubi dire à superiori, dunque la uirtu d'un buon cittadino molto mi glior farà di quella d'un Prencipe, o d'un huomo uirtuofo, o mora le? G. Per intelligenza di questo motivo dovete saper, che la virtu d'un buon cittadino, quando è suddito, in parte è diuersa dalla uirtu del cittadino, mentre è Prencipe, & in parte può esser la medesima; perche la virtu del buon cittadino principal mete consiste nel saper non meno giustamente reggere, e dominare,

Der

rua

rit-

272

ber

11/0

tri

er-

gni

zni

20:

ian

bio

vol

ni,

me

ni,

14a

772

rue

ĕ do

me

nte

uir

Voi

de-

cit

ubi

miz

ra

la

er-

200

pal

na-

re, che anco nel sapere vbidire, & al suo Principe sottometters, quando la giustitia richiede : nella qual maniera considerato il buon cittadino: la sua uirtù sarà di quella medesima conditione, ch'è d'un huomo virtuoso e da bene; ma considerando il Cittadino, come suddito, & vn'altro come Prencipe, veramente le vir tù loro sono differenti; perche altra specie di uirtù conuiene al Prencipe, altra al suddito; si come altra specie di temperanza, e di fortezza conviene all'huomo, & altra alla donna, essendo che l'huomo saria riputato timido, quando non fose piu forte, del la donna, és la donna saria quasi dishonesta se clia sosse honesta al pari della honestà virile: si come è diuersa la virtu del marito da quella della moglie, nella disciplina Iconomica: perche, come dice il nostro Filosofo, Viri est bona quærere, vxoris au- Aris. Po tem tueri officium est. cosi le diverse virtu diversamente lit. convengono al superiore, & all inferiore; essendo la prudenza virtu, che sola propriamente conuiene all'imperio, come Platone dimostro nel suo de legibus; e quelle altre non meno al Prencipe, ch'al suddito; quantunque l'atto della prudenza sia conueneuole de legib. cosi a colui che comanda, come a quello che vbidisce; si come dice il Filosofo. per queste, & per molte altre ragioni si può comprender, che differenza sia tra il buon Cittadino, & il Prencipe: e co me quella virtu del Cittadino, che comanda, e gouerna sia quella medesima del Prencipe;ne mai quella di colui, ch'è suddito po trà esser migliore: perche chi non seppe prima ubidire, non sarà mai ben gouernare disse Platone, e dopo di lui Cicerone. R. Icgib. Io del tutto sono rimasto contentissimo, e de i miei dubbi sono apie no illuminato. mi resta solo di dirui, che hauendo voi detto, anzi pur il medesimo Filosofo; quello esser cittadino, che è atto à esser partecipe del gouerno publico, chiaramente appare, che i mercenary, & altri artefici, che si trouano nelle città, non sono veramente cittadini: e se non sono, in che grado, o stato di habitatori in una città ripor si deuono? non è ragioneuole, che Siano tra i forastieri; se ben nati fuori della città; ne meno tra li viandanti, o pellegrini, come voi sapete, ne manco tra li serui dibertini. G. Voi douete sapere, Signor Caualiere, che tutti coloro

coloro non sono cittadini, senza de' quali nella città può esser, ne ritrouarsi: perche ancora i fanciulli, non sono veramente cittadi ni, non essendo idonei da far opere di vero cittadino; nondimeno senza di loro ancora la città non è possibile imaginare: così simil mente auuiene in questo, che quantunque i mercenary, e gl'arte fici siano nati nella città, e senza quelli mantenersi ella non può; non pero essi sono intesi cuttadini: essendo per natura nati a' negoty servili, e non sivili; e piu tosto chiamar si devono servi, o de i prinati, o del publico: onde appresso alcune città della Grecia, anticamente questi erano tenuti per serui. dipoi, essendo li citta dini ordinati al Politico culto, si come sono diuerse Politie, cioè del popolo, de gli ottimati, e de i pochi, cosi li cittadini ancora so no diversi; perche nello stato popolare non sono differenti i servi, i mercenarij, e gli Artefici, quantunque secondo l'ordinatione di Solone questi non poteuano hauere magistrati, & ufficij nella Re publica di sorte alcuna, ma solamente entrar ne i consigli publici, e giudicar le cause ciuili, o altre; e però veramente erano tenu ti costoro per cittadini, ma nella Politia de gli ottimati questi no sono da esser chiamati tali; perche in questa quelli, che sono virtuosi, e nobili, & essercitati nelle virtu ciuili gouernano la Repu blica; e nella politia di pochi costoro difficilmente diuentano cit tadini; perche in questa Repub. sono degni de gli honori quelli, che ricchi sono, & amercenary, o artesici non potendo uenir fa cilmente anzi quasi per impossibile ricchi, non mai diuentano cittadini, fuor che i drappieri, i speciali, e mercatăti, o altri simi li; i quali facendosi asai ricchi, dinentano poi cittadini, depone do però l'essercitio della loro arte: perche altrimenti essercitar.dola non possono honoratamente viuer : onde appresso i Thebani, come racconta il nostro Filosofo, era vna legge; quod nemo habilis esset ad honores publicos suscipiendos, nisi decem an nis,a mercatura destitisset.ilmedesimo era appresso i Romani, e' Lacedemoni: & appresso not anticamente niuno era degno del go Franc. pa uerno publico, che alcuna arte mechanica essercitasse. Male enim de uirtutibus merentur qui pecunie intenti lucelli potius, quam honestatis rationem habere uolūt, Crate Thebano Filosofo

tri li. T. C. 3.de Rep.

### Giornata Terza.

ne

adi

:120

nil

rte

uo;

ne-

de

ia,

tta

we

2 50

12,2 di

Re

bli-

nus

na 11-

PIB

cit

Ili,

fa

ano miz

me 27.0

ba-

mo an

1,6 lgo

alc

00-

1110

143

Filosofo hauendo sprezzato l'Oro, e l'Argento, fu domandato della cagione: & ei rispose: neminem posse, & opibus, & uireuti simul indulgere: chi è troppo intento al guadagno, poco si cura del beneficio publico; il danaro l'aggrana e gli pesa, non lo lascia caminar bene, ne leggiero: pur che a lui torni utile, ei non schifa di peruertire ogni legge, et ogni ragione; diuenta sfacciato piu che le meretrici: anzi le meretrici introducono in casa questi ta li senza risparmio della honestà familiare, desiderando (vituperosi e vili) piu il danaro, che l'honore. considerate dunque, Signor Caualiere, se questi cosi fatti mercatanti sono degni de i gouerni publici? R. Non mai, se non nello stato di pochi. G. Que sti diuentano cittadini in simili politie, si come appresso alcune Città della Grecia, i peregrini erano chiamati cittadini; cin al cune altre, quelli che dalla madre cittadina nati erano, quantun que il padre fosse forastiero: d'in altre in contrario fu la legge, come appreso gli Atheniesi: perche Themistocle quel konorato cittadino d'Athene, hebbe la madre serva, e forastiera, c'y il padre cittadino: benche poi Pericle ordino, che alcun non fosse cittadino Atheniese, se non era nato di padre, & madre cittadini in alcune altre poi gli spurij entrauano al grado della cittadinan za per mancameto però de i legit mi;ma poi che era accresciuto il numero de legitimi, prima i bastardi, poi i libertini, ultimame te quei, che solo di madre cittadina nasseuano, erano dalla citta dināza esclusi, per esser dunque molte spetie di politie, sono molte ancora quelle della cittadinanza, e come, quando i mercenarij, e gli artefici, & i mercatăti diuentano cittadini, voi Sig. Caualie re hauete a pieno inteso; & in questa opinione riposate, perche in ognistato politico colui ucramete è da esser chiamato cittadino, come dice Homero, qui habilis est ad honores publicos ciuita- Homero? tis suscipiedos, altri poi sono cittadini, i quali per qualche bene merito sono ornati del privilegio della vera cittadinan\( a; come anticamete un Re di Persia lo diede à Pelopida: gli Atheniesi ad Euagora Re di Cipri, a Dionisso Tirano, & a Demetrio, & pari mete a tutti i Rodiotti, & i Rodiotti a gli Atheniesi; cosi dice T. Linio; e questo si domada cotracabienole cittadina Za: ma questa

Temisto-

Plut. in Pelopida.

cittadinanza in Athene non si poteua dare al forastiere, se egli non fosse à coperte balle nel Consiglio di sei mila cittadini passato, & questi cittadini appresor Romani, & Atheniesi consequiuano privilegio di poter disporre per Testamento de propry beni a suo beneplacito: il tutto si può cauar da Cicerone nell'Oratio ne pro Archia poeta: e da Demostene contra Eubuliden; altrime ti in luogo di herede il Fisco sottentraua, ouero almeno in alcuna parte di quelli beni. Qualche volta queste cittadinanze ve gono conferite in tempo di granecessità: et altri poi uengono fat ti cittadini per honoreuolezza, come fu quel Pelopida, & quegli altri di sopra nominati, & Lodouico XI. Rè di Francia, fece cittadini i Suizzeri: & altri, per popolar la Città loro, a' fora stieri che ueniuano per habitarla donauano i privilegi della cittadinanza: come fece Alessandro Magno nella città d' Alessandria; Theseo in Athene: & il Rè Lodonico XI. alla città di Bordeaus, cauatone gli Inglesi; Riccardo Rè d'Inghilterra a tutti i forastieri, che habitassero in Londra dieci anni, e questa ordina tione corre quasi in tutte le Città d'Alemagna, ma perche la no straintentione è stata di ragionare del natural cittadino, non mi par ben trattenermi in questa sorte di cittadino. R. Posciache mi hauete dichiarato qual sia il vero cittadino in una Repu blica, piacciani dichiararmi ancora, quatistati, o spetie sieno ue ramente di politie. G. Io lo faro molto volentieri; ma conuiene intender prima, che cosa sia Republica: perche si come è quasi impossibile divider l'animale nelle proprie specie, se prima non sappiamo che cosa sia veramente animale: cosi è impossibile il dinider la Republica, non sapendo la uera esenza della politia; la quale è diffinita dal nostro Filosofo, in questo luogo esser una ordinatione della Città, quanto alli principati o magistrati, che sono in quella, e massime intorno a quel supremo magistrato, o principato, il quale domina, e gouerna tutti gli altri magistrati inferiori, di quella città; e la dinersità delle politie si cana dalla diuersità de i supremi magistrati, i quali i Greci chiamano col proprio nome Politeuma, dal qual supremo magistrato, o supre ma auttorità tutti gli altri inferiori gouerni dependono verbi gratia

# Giornata Terza.

·li

i-

e-20

ıĕ

11-

ie

it

ce

· a

t-

12-

ii

22

20

772

a-

200

WC

2/2

073 il

a;

na

be ,0

iti lla

rol

re

bi

gratia. Nello stato de gli ottimati il supremo magistrato sarà quello che tegono i virtuosi; è in quel di pochi i ricchi, & nel de mocratico il popolo, di maniera, che secodo la dinersità di questi supremi magistrati, i gouerni ancora delle Rep. vengono distinti. Platone la diffini nel Menesseno, Resp. est educatio hominum pulchra bonorum, contraria malorum: come se dir voles xeno. se; se nelle Rep. non s'accostumano gli inomini : quelle non sono degne d'esser chiamate Rep. perche la loro natural bellez za deriua da buoni costumi de cittadini; come la brutte Za da tristi: ma questa diffinitione è piu tosto morale, che naturale. di questa maniera furono, Signor Caualiere, quelle Repub. antiche, come di Creta, di Sparta, d'Achene, lequali non a larghezza d'imperio attendeuano, ma ben a render buoni, e prudenti i suoi cittadini, perche maggior dominio stimanano quello, doue i citta dini comandano a se stessi, che doue essi comandano ad altri, al contrario di questi gouerni de nostri tempi, doue piu s'intende a saluar dalla pena i rei, che a far diuentar buoni i loro cittadini. alcuni altri la diffinirono esser un gouerno giusto, di molte famiglie, con suprema auttorità di quello, che è a loro comune. R. Piacemi hauer inteso la vera diffinitione della Rep. ma dittemi, a che fine è ordinato quella? G. Se vi ricordate, Signor Caualiere, il primo giorno vi dissi, le Città eser ordinate a fine d'un principalissimo bene, ch'è tra li beni humani: ma perche la particolarità di quello altrimenti non si dichiarò; hora il nostro Filosofo lo dichiara brenemente, e per far meglio questo, dimostra quelli sini, che sono rimossi dalla ordinatione civile, dicendo che non è possibile, che le Città siano solamente ordinate per il solo viner; perche ancora gli animali bruti attendono alla vita, e pur non sono partecipi d'alcuna Cittadinanza: ne manco per contrattar, conversar, e negotiar scam bienolmente; perche in questa guisa i Fiorentini conversando con Luchesi, sarebbono di Lucca, e Luchesi da Fiorenza: il che è falsissimo; perche da diuersi Prencipi sono gouernati, e retti. R. Qual dunque è questo fine, per la quale sono ordinate le Republiche? G. Sono ordinate per vinere

#### Delio stato delle Rep. 146

c. 12.7.8.

Cic.5.defin.bonorű, & malorum.

secondo la perfetta uirtu, il qual viner chiamasi felice, secondo la felicità prattica, la quale consiste nella prudenza, si per esser Arist.6. ella uirtu perfetta; si ancora perche questa propriamente conuiene a quelli, che gouernano, & ultimamente perche ella ci dimostra, il giusto, il buono, e l'honesto, che l'huomo ciuile operar de ue: onde quando in una Republica alcuno sarà piu partecipe del la prudenza, tanto egli via piu s'accosterà alla civiltà; perche se il uiuer Signor Caualiere di sua natura è dolce, & amabile ad ogni uno, come diffusamente Cicerone dimostra nel quinto de finibus bonorum, & malorum, congionto insieme con il prudente viuer, maggiormente e piacer e dolcezza ci douerà recare, Non si può dunque migliore stato elegger, che niuer nella città, o Republica prudentemente: la qual è di due maniere; l'una è generale; l'altra speciale ouer singolare: la generale fassi dal gouer no politico; e questa dal despotico, in quella guisa che sono due principati nella Iconomica, l'uno del padre sopra i figliuoli, (il qual propriamente chiamasi Iconomico, al quale corrisponde quel politico, doue i Principi intendono l'utilità de' sudditi; e la propria per accidente, in guisa che ciascun padre attende all'utilità de i proprij figliuoli) l'altro che noi chiannamo principato signorile, ch'è del patrone con li suoi serui; al quale corrisponde quel despotico imperio, nel quale i principi intendono all utilità propria, e non à quella de i sudditi: i quali dominano, non come figliuoli, ma come uil serui, contra ogni giustitia, e douere; essendo veramente la città una ragunanza di li beri, e non di serui. di maniera che per questa divisione generale, i gouerni uengono ad effere di due specie; l'una retta, e giusta; l'altra indiretta, & ingiusta: nella retta i Prencipi intendono al commodo de i loro sudditi, i quali tengono in luogo di figliuoli: e nella ingiusta il proprio commodo. il qual gouerno è diuiso in tre specie; perche il gouerno o è d'un solo, o di piu, se di piu, o di pochi, o di molti: quando adunque gouerna un solo al ben esser commune, questo da Aristotele è chiamato Regno, e da uoi Pren cipato, & è una specie di buon gouerno; quando pochi gouernano a ben esser della città, in questa è un'altra specie di gouerno n

minata

# Giornata Terza.

34

7-

li-

de

cl

be

id

G-

72-

,0

e-

er

ue

il

de

C

il-

72 -

1-

2-

10-

21-

ili

2-

a;

20

li:

in

di

er

en

730

147

minata gouerno di ottimati; o sia perche quelli che sono ottimi tra gli altri gouernano; o perche eglino attedono a quel ch'è otti mo per la città, ma se molti reggono a utilità, e ben universale, questa terza specie propriamente è chiamata Republica, benche il nome di Republica sia generale, e commune a tutte le sorti de' gouerni, ma auviene alle volte, che'l nome generale, s'appropria, come si uede qui, alla specie. A queste tre qualità di gouerno retto oppose tre altre indirette: imperoche s'uno solo signoreggia per suo proprio commodo, opprimendo gli altri, questa è tirannide: e se pochi gouernano a viilità e benesser di ricchi Oligarchia chiamano i Greci, & i Volgari lo stato di pochi, ma se la moltitu dine regge, hauendo risquardo massimamente a poueri, & afine d'una certa libertà licentiofa, si chiama stato popolare; talmente che, si come queste tre specie risquardano al commun bene, cosinissuna di queste tre, che sono cattiue, ha quello per fine: anzi risquarda al suo proprio commodo. R. Sopra la dichiaratione, che uoi fate di questi stati di gouerni retti, E indiretti, mi souue gono nell'animo alcuni dubbi perche diceuate, che lo stato de ric chi si chiama stato di pochi se in alcuna Città fossero piu ricchi, che poueri, non saria ragione di chiamar tal gouerno non stato di pochi, ma di molti, poiche di questi sarebbe maggior copia? co si parimente si può dire dello stato popolare, nel qual diceste che gouerna la moltitudine, la quale risquarda à poueri : se questi fossero pochi, e piu potenti de ricchi, di ragione non si douercbbe chiamar stato di molti, ma di pochi? hor che dite dunque? G Di coui, che questi zouerni di pochi, e di molti si dividono propriamente per le ricchezze, e per la pouertà, e no per il numero piu, e meno; perche se i ricchi, e poueri, sieno e molti, e pochi, questo auuiene per accidete; ma per sua natura la pouertà, e le ricche? ze sono quelle, che dividono gli stati, i quali come per la piu mani festa uia, si chiamano di pochi, e di molti. R. Sta bene: scioglietemi ancora un'altro dubbio, che mi souviene : perche Arist, nella sua Rettorica dinise dinersamente le specie del gouerno della città da questa, che ha diviso in questo luogo? perche in quello della Rettorica, quattro specie ne fece, cioè Democratia, Oligarchia Ari-

Arist.r.

Aristocratia, è Monarchia, i quali nomi suonano in questa lingua, stato Popolare, di pochi, di ottimati, e d'un solo; la Democra tia dechiaro esser quello stato, nel quale i magistrati si distribuiuano per sorte; l'Oligargia quello, nelquale i magistrati si danno secondo una certa determinata ricchezza; l'Aristocratia quello, nel quale gouernano coloro, i quali per offeruaza delle leggi, & della disciplina ciuile appariscono ottimi: Monarchia e quel lo stato, nel quale uno è Signore d'ogni cosa: & in questo libro pose sei specie di gouerni della Città, tre di rette, e buone; l'altre torte e cattine. G. Virispondo, e facilmente; perche Aristotele, si come tratto nella Retorica di questa materia, secondo la nolgare opinione, cosi in questi libri propry di quella ne tratta come si conviene più esquisitamente: & questo fa secondo il suo costume, ch'è di parlar delle cose in questa materia conforme alla volgar opinione, quando ne tratta fuor del luogo lor proprio. Platone diuersamente diu se la sua Republica, in quel de Regno, di sette specie la fece, cioè Regio, e Tirannico, dottimati, e di po chi, e di molti, & imperio secondo le leggi, & præter leges; & in quello della Republica, cinque maniere di Republiche in guisa che cinque anime esser in noi s'imagino: ma in quel de legibus, due sorti di Republiche pose come due madri, dalle quali l'altre ne nascono, il principato di un solo, e'l popolare altresi; tra i qua li due gouerni nel mezo, ogni Rep. deue esser ; l'affermo nel sesto dialogo de legibus: e delle deprauate Republiche quattro specie ne fece, le quali sono Ambitiosa, Paucoru, popularis, Tirannis, qui est extremus Ciuitatis morbus, questa variatione nell'ordine, e posta da Platone hauendo rispetto a' vary costumi de cit tadini, e secondo la varietà di questi, veramete ordino quelle, è non che veramente tutte quattro non siano come le fece Aristo tele:perche se gli stati delle Rep. si misurassero da costumi, se ne trouarebbe una infinità, Alcuni altri divifero la Rep in sette spe cie, cioè nelle tre lode uoli, nelle tre vitiose, et in una coposta delle tre primiere, cioè della reale, Aristocratia, e popolare: e di questa opinione fu Polibio. e Dionisio Halicarnascone pese oltra le pri me tre, la quarta coposta dalle tre, della qual opinione è stato Ci

cerones

Plato. de Regno.

Plat. de Rep. dial. Plat. de le gib.dial.3

Plat.nel 6 de legib. Plat. de Rep. dial.

cerone, e dopò di lui Thomaso Moro, de Gasparo Contarino, ma i piu antichi alirimeti fecero la diuisione delle Politie, di quelche il nostro Filosofo le fa. perche quelli credeuano, che la poietia de pochi fuße distinta dalla poretia di molti secondo il giusto, uerbi gratia nella Politia di pochi il giusto era tenuto quello, che dalle ricchez ze nasceua, et secodo l'ugualità, e disugualità la distribu tione de beni inquella città si sortina, il medesimo era tenuto nel la Rep. di molti, doue accadedo la disugualità tra i cittadini nel la libertà, disugualmete i comuni beni si distribuiuano: ma che non sia stata alcuna sincerità, ò realtà del vero giusto in questa opinione de gli antichi, ma solamete del giusto accidetal lo dimostrail Filosofo, perche il vero, et seplice giusto cosiste ne beni, che sono beni assolutamente, & il giusto accidentale in quelli che so no accidentali; i beni semplici essentiali, sono beni della virtu, come è stato dimostrato dal nostro Filosofo nel 1. delli morali, i beni della fortuna sono beni per accidente, tra i quali è computata ancora la libertà: quelli sono veri, e semplici beni, perche so no stimati e hauuti da coloro, che secodo la ragione gouernadosi si chiamano virtuosi, e questi distinguono il vero bene, dall'apparente, & accidentale; & questi altri sono accidentali beni; perche in rispetto di questo, o di quello sono tenuti, e stimati beni:non sono beni in ogni luogo, ne per beni assolutamente da ogni uno vegono tenuti, basta che essi sono beni per accidete, perche essi non sono cattini come dice Boetio. ma il bene semplice, & as soluto ha due proprietà in se, come dichiara Alberto magno: l' una è, che sempre è buono; l'altra che in ogni luogo, e da tutti è tenuto per buono, hauendo dunque gli antichi assegnato il giustonella Republica secondo le ricchezze, e la libertà, che sono beni fortuiti, e no secodo i beni della virtù, che sono veri beni; se rà chiaro, che egli no conobbero, ne toccarono in questa divisione il ziusto vero, et essetiale. R. Fermateui per cortesia che errore dir si può che habbiano fatto questi antichi nella divisione delle Rep. secondo il giusto di ciascuna, se il medesimo Filosofo il giusto veramente ha fatto quello, che nello stato di ciascuna Politia tiesi, come nello stato popolare la libertà, nel Principato di pochi

Boetio in lib. inter.
Alberto magno de am. tract.

Aristo. 5. le ricchezze, o la nobiltà, e nello stato de gli ottimati la virtu? a Nico. G. Aristotele nel quinto de i suoi morali, ha dichiarato, che la giustitia, & il giusto distributivo non solamente consiste nella vqualità delle cose, ma etiandio nella vgualità delle persone, secondo la dignità di ciascuno: ma secondo la predetta opinione del giusto, ch'era appresso gli antichi era solamente tocco quel giusto, che si conteneua nella voualità della robba, & non in quella delle persone, alle quali secondo la virtu di ciascuno il giu sto era distribuito, di maniera che quelli non conobbero veramente il giusto, oltre di questo il nostro Filosofo non intese, le ric chezze esser il finale bene, per lo quale sono ordinate le città, poiche ancor esse sono per la conseruatione della vita humana: ma, come già vi dissi, sono ordinate ad sufficientiam uitæ, & ad bene viuendum, ac feliciter operandum, secundam optimam uirtutem practicam, que est prudentia; ne meno per la so la libertà, perche il piu delle volte tanta libertà douenta licen-Za dissolura, quando non vi è virtu detro, che basti per freno, e però quella dinissone che gli antichi fecero delle Republiche, era perche s'imaginanano il final bene effere, o la ricchezza, o la li berta, o altro simile, e però il vero, e il semplice giusto non conobbero, credendosi che quello solamente procedesse dalla vaualità delle cose, e non dalla vgualità delle persone. Soggiunge il Fi losofo un altra cagione del loro errore, esser stata l'interesse pro prio: perche quelli che faceuano questa diuisione erano ricchi, i quali spettauano maggior beni dalla Republica, come piu ricchi e piu potenti, e cosi questo interesse, e l'affetione propria su potissima cagione della falsa loro opinione, e che stimassero à lo ro douersi fare maggior distributione de beni communi, contra il giusto, e l'honesto. Iustum autem est æquale, & ex parte rerum, & ex parte personarum: lo dimostro Aristotile ne i morali. Hor c'habbiamo inteso, Signor Caualiere, le dissomiglianze delle Republiche per la diuersità di questi sini, per i quali sono ordinate, ci si rappresenta di intender, à chi piu conviene hauer la suprema autorità in una Republica, o alla moltitudine, ò a pochi, ò à i virtuosi, ò al Rè, ò al Tiranno: ma inanzi, che di

Aristot. 5. ethi.c.3.4. ? la

n u

ic

15

× 1-60 1-

12 2-

in 10 a

10

1-

ciò faccia il nostro Filosofo determinatione alcuna, come è solito, argomenta in contraria parte: e prima lo fà contra il princi pato della moltitudine, che non sia ragioneuole à questi hauer tale auttorità nella Republica; poiche come poueri, e piu potenti in numero facilmente occuparebbono i beni non meno de ricchi, che de i virtuosi, onde ne seguirebbe la distruttione della cit tà: & in quella quisa che riputiamo il Tirannico dominio ingiustissimo, perche occupa violentemente i beni de cittadini, riputar ancora si deuc questo dominio della moltitudine esser inginsto; la qual facilmente inchina alla occupatione de i beni de piu ricchi, e piu virtuosi, parimente non conuiene, che li soli ricchi tengano questa auttorita nella Republica, perche eglino soli hauerebbono honori, e dignità, & il restante delli cittadini, essendo priuo de gli honori, suscitarebbe il piu delle volte e disturbi, e scădali, poscia che l'huomo per natura e desiderosissimo de gli honori, come disse una volta Platone, e quando quelli sono à lui vietati, studia grandemente di far la seditione, e disturbar la città, oltre di ciò si come mostrassimo il dominio di molti esser ingiusto; perche facilmente apprende quello dexicchi, e virtuo si; cosi per la medesima ragione si dimostra, che il dominio de ric chi potenti sia ingiusto, poscia che ancora egli violentemente oc cupa i beni della pouera moltitudine, il medesimo dimostra contra i virtuosi, & ch'à loro meno si conviene governar, ne hauer la suprema auttorità nella Republica: perche se in man di questifoli restasse il dominio, gli altri cittadini primi sariano, de gli honori, il che sempre è stato cagione di molto distarbo, e scandalo, esendo gl huomini per natura vaghi de gli honori, come vi dissi; il medesimo segue di vno, e ben ottimo, che gouerna la Repu blica: perchetutti gli altri, che sono e ricchi, e virtuosi, sarebbono prini de gli honori, e delle dignità. R. Se dunque questi so no esclusi dal dominio, ò gouerno della Republica, chi sarà quello, à cui piu converrà il principato delle Republiche? G. Aristotele in questo presente luogo considerado, che le città sono per lo piu gouernate da questi due stati di gouerni, o dalla moltitudi ne, ò dalli pochi virtuosi; dimostra che piu conuiene, che le città Gano

### 152 Dello stato delle Rep.

siano gouernate dalla moltitudine, che dalli pochi virtuosi:per che se bene a quello, il quale è piu virtuoso, e migliore, piu si con uerrebbe il principato, tuttauolta auniene che la moltitudine in sieme raccolta sia piu virtuosa, di quel che sono i pochi virtuosi: dunque alla moltitudine raccolta, & vnita insieme, piu conuiene il dominio, ch' a i pochi virtuosi, e' è chiaro, che maggior virtu nasce da molti ben che poco virtuosi, che da pochi virtuo si; perche tutti congionti insieme fanno molta virtu, verbi gratia se molti facessero un conuito, e ciascuno al conuito portasse qualche cosa; queste raccolte insieme farebbono un apparato molto piu grade, che quando maggior cosa i pochi portassero; così auuiene nella moltitudine, la quale tuttauia benche sia di poca virtù, e prudenza, quando insieme è congionta fa un corpo virtuoso, lodenole, e perfetto: perche in quello, che vno di questi manca l'altro supplisce e di perfetione, e di virtu; onde tutti in. sieme fanno vn huomo persetto, ciuile, e mistico, fatto di molti piedi, di molte mani, di molti sensi, di molte virtu, tanto morali, quanto intellettuali: il medesimo è auuenuto prima in tutte le scienze, & arti del mondo, che successuamente aggiongendo un auttore all'opera dell'altro, se be poco, nel processo poi di tem po elle sieno state accresciute di grande eccellenza, e maggior per fettione. Questo stato popolare si fa cosi perfetto da pochi perfetti, in guisa, che fa un Pittore, quando vuole dipinger un bell' huomo, che per fargli vn occhio vago cerca d'imitare vno che l'habbia tale, quantunque il restante della vita fosse disorme e brutta, & il simile farà per dipinger la mano, che cercarà di ue der la piu bella senza risguardo, che ne i altri membri egli sia di forme, cosi successinamente sa dipingendo tutti gli altri membri del corpo per far la sua pittura perfetta, & eccellente, come si dice hauer fatto Zeusi pittore antico, nel dipinger il simolacro d'Helena: ex diuersis namq; puellis persecta imagine deli neauit, cosi fanno i molti raccolti insieme, uno stato migliore, e piu perfetto, che no è quello de i pochi nirtuosi, perche da donero i molti sanno piu, che no sanno i pochi, ne è possibile di ritrouar vno che'l tutto sappia; alii quidem aliud; cuncti autem cuncta

Cice.2.de inuentio-ne.

Aristo.

decernunt:

er

072

120

12:

no

03

WO

a-Te

to 2/2

Ca

00

P2

2 .-

ti

a-

te

20

m

cr

11

8

W.C

di

ne

Beli

3C

20

ar

ta

decernut: di che Cicerone ne rese la ragione. Nihil.n.in simplici Cicerone. genere natura omni ex parte expolitu reddit, di questa sorte di gouerno popolare sono state le piu celebrate Rep. del modo: fu po Livias li. polare la Rep. d'Athene: fu quella di Platone: fu quella de Lace- 34.4.2. demoni, e de Romani, secodo T. Liuio.R. Fermateui per cortesia: voi dite, che le Rep. de' Romani, e de' Lacedemoni erano tutte popolari, e nondimeno Polibio raccota della Romana, che in esa il senato, e non il popolo haueua auttorità di giudicar le città, e le prouincie, e di punir i cogiurati cotra lo stato, come fece contra i traditori Capouani, che dopo la giornata di Canne co Annibale s'erano cofederati, per senaru agi de capanis &c. quod senatus maxima pars ceseat &c. della Rep. poi de' Lacedemoni io neggo, che Massimo Tirio Platonico mette per esepio di stato Aristocra tico, i Lacedemoni per li primi, e dopo i Thessali, i Peleniesi, & molti altri, Si che conuerrebbe couincere questi auttori di bugia. G.No mai, Sig. Caualiere, perche tutti hano detto il uero; prima Polibio no ha errato mai, dicendo hauer hauuto quella suprema auttorità il Senato; no però che quella Rep. no sia stata popolare perche quella possanza non haucua il senato, se non di permissio ne de i Tribuni, e del popolo, e tutte l'auttorità, che depedono dal consentimento altrui son quasi nulla, e questo si comprende per le parole di T. Liuio. Q. Fuluius postulauit à Cosule, ut pală in senatu diceret &c.si che non è dubbio, Sig. Canaliere, che quella Rep. non sia stata popolare dal giorno che discacciarono i Rè, cccetto i due anni de' dieci huomini, che elessero per la correttione de costumi, e delle vsaze, quato poi à quella de Lacedemoni, mi pare che si sia ingannato quel auttore, pesando egli che l'auttori tà del Rè de' Lacedemoni fosse Aristocratica, et che da quella loro auttorità il tutto dipedesse, il che ueramete duro fino, che da Licurgo ne furono spogliati di cotata auttorità, onde diuctarono semplici senatori, no hauedo saluo che la uoce senz'alcuna autto rità di comadare:et erano costretti di ubidire a gli Efori, resta do la suprema potenza in mano del popolo, il quale haueua ogni auttorità di cofermare, e annullare i decreti, e le senteze del se nato:ma poi si muto quello stato popolar nello stato Aristocratico

Liuius li.

CO12-

conforme à l'Oracolo di Apolline:il qual ordino il Senato di tre ta, che hauesse auttorità di gouernare tutti gli affari di quella Republica, con la qual auttorità dur arono poi cinquecento anni (fuori del qual tempo hà parlato il suddetto Massimo Tirio) infino à Cleomene, che tolse tutta l'auttorità alli treta Signori, si che veramente lo stato de Lacedemoni da Licurgo fu fondato su lo stato popolare, il quale stato dal nostro Filosofo era tenuto il piu sicuro per gouerno della Republica, ma uoi douete auuerti re Signor Caualiere sopra questa opinione del nostro Filosofo es ser due sorti di moltitudine popolare, l'una vile, e bestiale, la quale si gouerna secondo il senso, e l'appetito; l'altra ciuile, e poli tica, nella quale gouernano molti con ordine giusto, e regolato, er hanno tra loro vna suprema auttorità, o Regia, o senatoria che si sia, & altri Prencipati inferiori, come Conseglieri, Giudici, e Proueditori: à questa sorte di moltitudine, come à quella, che è ciuile, e regolata dalla ragione convien assai il governo d'una Re publica; e non à quella prima, il che il nostro Filosofo afferma co quella legge di Solone, il quale ordino, che la moltitudine sola fos se quella, la quale hauesse auttorità di elegger, & corregger i Prencipati della Republica, perche questa hauendo i sauj, & i virtuosi, i quali raccolti insieme, ancora che in esperta sia, fa un temperamento e sauio, e giusto. Da questa maniera di gouer no si lieua tutte le occassoni della seditione, la qual potrebbe cader per la prinatione de gli honori ne gli animi di molti. R.Fer mateui per cortesia: io dubito sopra questa ordinatione di Solone estedo cosa chiara, ch'a quell'Artesice, a cui tocca di fare vn' opera, all'istesso conuenga giudicarla, e corregerla altresi; verbi gratia il medico, l'ufficio di cui egli è di sanare l'infirmità, esso medesimo è quello, al qual conviene giudicar quella infirmità, e corregerla dalla intemperie, perche dicono questi Logici, cuius est agere aliquid per deductionem ex propriis causis, eius est resoluere actum in suas proprias causas, oltra di questo ancora è cosa chiara, che d'un medesimo soggetto sia il giudicare, & il far elettione, il che si dimostra con ragione; perche se la elet tione è atto di quelli, che cossoliano, & il consigliar appartiene

Solone.

Je

a

2- Goois falig

e e è e 20 5 i i i

- ナーンンスつ

al giudicio, necessariamente si conuerrà far elettione a quel me de simo che giudica; & s'auniene, ch'alcun idiota alle volte quidichi, & elegga dritta nente, questo procede dal caso, e non d'alcuna ragione, se dunque l'eleugere, e'l giudicare, come vedete, tocca al saputo, e prudente: la moltitudine popolare essendo tenuta e ignorante, e imprudente, a lei non si conuerrà elegger i Principi, ne corregger quelli, come si credette Solone. Di più è co sa molto pernitiosa di commetter i negotij della città alli cattiui, e la moltitudine popolare essendo di sua natura sempre e trista, e praua, per la razione che Aristoiele ha vsato nel terzo dell'Ethica, quod omnis ignoras est prauus, non sarà ragioneuol cosa, che quella habbia la cura di elegger, e corregger i gesti de Prencipati in una Republica. G. Voi hauete ragion di du. bitar questo della moltitudine popolare vile, e bestiale; ma no di quella, done sono rascolti i prudenti, et i virtuosi: perche questi no pur sono atti a far l'elettione de Prencipati, ma etiadio sono attissimi a corregger i misfatti loro, no da per se, ma insieme in sieme vniti: & auuertite Signor Caualiere, sopra quella propositione che diceste, che d'un medesimo soggetto sia giudicar vn'opera, e di quella far elettione, non esser del tutto vera: perche un Artefice potrà esser ben auttore d'una opera; ma non però potrà esserne giusto giudice, verbi gratia un marango. ne, quantunque sia esperto di far un timone alla naue, non è perciò che sappia a qual naue meglio si possa accommodar tal ti mone, & a qual no. Si come ancora un Fabro e ben intelligente di far la spada; ma il soldato e quello che giudica, quale spada piu gli si conniene, e qual no. Di piu douete auuertire, che quan tunque habbiamo detto le città douer esser meglio gouernate dalla moltitudine popolare, o da foli virtuosi, nondimeno prima deuono esser gouernate dalle leggi; le quali fanno perfette le Re publiche del mondo, e non gli arbitrij de' Prencipi; le leggi sono il fondamento della libertà, il fonte dell'equita; la legge non si muoue da affetto alcuno; l'amore, l'odio, la speranza, il timore, ne alcuna altra deprauata passione non può cadere ne gli animi soggetti alle leggi; la legge difende i buoni da'tristi, e que [ti

Aristot. 3.

Speufipo. in Pla. dif

fin.

Cice.2.de officis.

Arist.pol. 4.C. 4.

Vedi Fra. Patrit. de legibus. Platone de legi-

de legi-

a Nico. c.

questi a' supplicij condanna: le leggi ci comandano quello che giustamente dobbiamo fare, és il contrario ci prohibiscono: doue sono le leggi, le seditioni, i disturbi, & i rumori, lungi dalla città si ritrouano: legum institutio est scientia ciuitatem tumultu vacuam reddens, dice Speusipo: le leggi sono ordinate per il ben publico, c'o sono il restoro, e la vita de miseri vassalli: le leggi sono l'anima della città, lo spirito, e la medicina, a' transgressori, il danno, e la pena si come à gli vbidienti il premio; la legge in vna città comanda il giusto, & l'ingiusto probibisce, præcipit recta, praua autem depellit disse Cicerone; il proprio della legge in vna città, egli è di comandare, vietare, punire, e concedere; done la legge non preuale, quella non si può chiamar Republica disse Aristotele, ma se le leggi non si osserua no di magistrati, come leggi chiamar si possono? leggi verame te mutole sono quelle; che effecutione alcuna non hanno: perche, si come vien detto, ch'il magistrato è vna legge, che parla; cosi la legge da sua posta ella è un muto magistrato, e però sempre nelle ben ordinate Republiche innanzi tutti gli altri magi-Repub.li. strati (come ancor nella città nostra) e stato un magistrato mag 1. Tit. 5.e giore, custode delle leggi, come Platone fra gli altri auttori del le legginelle sue ordino. Magistratus primus omni studio eligendus est, legum custodis, il qual magistrato, non voleua, bus dial.6 che piu durasse in una persona, che venti anni, il quale al meno fusse in età di cinquanta; come tra noi fu dalli Antichi ordinato; fuor se perche Platone commanda, che colui il quale sa Platone rà eletto a questa dignità habbia età d'sessanti, & non pos bus dial. 6 sa durar in tal principato fuor che dieci anni, riputando che il trappasso di sessanta anni fusse una vera stanchezza d'animo; le leggi dunque siano gouernatrici delle Republiche, e de glistati; e doue un legistatore habbia mancato nella particolarità de' casi, che sono quasi infiniti, talbora la prudenza del Prencipe sapplir debba alla universalità della legge, applican do alli casi tuttania l'equo, & il buono. Sapientia enim, & prudentia principis est loco legis disse il nostro Filosofo; & altrone. lex non potest sancire de omnibns particularibus,

0

la

1. tel-a e-i-il esidate - as - i- geli-is - - Ca ofer-le - el nx3

fed in eo quod desinit succedit aquum, & bonum. R. H del tutio son rimasto sodisfatissimo: ma poscia che m'hauete dichiarato, chi debbaesser Prencipe, e Gouernatore in vna Republica: non ui sia molesto dichiarirmi ancora questi Prencipa ti, o gouerni, in che maniera secondo i meriti si debbano compartire, o distribuire tra i cittadini, perche parmi che non saria giusto, che quando dieci Cittadini fossero vguali nelle uirtu, o di corpo, o d'animo, o di fortuna, ch'all'uno piu si compartisse il Prencipato, ch'all'altro. G. E però douete sapere, Signor Caualiere, esser cosa chiara, che i magistrati, e le dignità nelle Republiche, giustamente distribuite, e compartite sarebbono tra li cittadini, secondo la eccellenza, e grandezza del bene; perche quelli che sono migliori, sono anco piu degni de i principati, di quelli, che sono peggiori: solamente si dubita, se queste auttorità ciuili si deuono uniuersalmete fondare sopra qual si uoglia eccel lenza di bene, e sia quel bene del corpo, o dell'animo, o della fortu na, ouero sopral'eccellenza di qualche singolare, e determina to bene: della prima opinione furono gli antichi Filosofi, che i magistrati si debbano compartire secondo l'eccellenza di qual si noglia bene, come per modo dessempio, se due fossero vquali in tutti i beni, ma l'uno fosse piu eccellente in un sol ben dell'altro, o quello sia del corpo, o dell'animo, o della fortuna pocomonta, a questo tale secondo la eccellenza di cotal bene doueriasi giustamente distribuire, e compartire l'Auttorità Ciuile, questa opinione de gli antichi è stata vera in questo, perche saria cosa ingiusta, che i dispari vgualmente fossero honorati; douendosi veramente le dignità, el' Auttorità Civile distribuire, e donare, secondo la proportione dell'eccellenza del bene, e non altrimente: Ma era falsa in quanto giudicauano, che secondo l'eccesso di qual si voglia bene i Prencipati distribuire si douessero; la falsità della qual opinione Aristotele mostra con tre bellissime ragioni. e prima che secondo l'eccesso di qual si voglia bene distriburrei principati si douessero : dunque, se due fossero vouali nella virtù, o nella prudenza dell'animo, ma l'uno fosse

piu bello, e più forte di corpo seguitarebbe, ch'al piu robusto, & al piu bello si conuem sero gli vfficij publici? il che è falsissimo; perche si come, se due sonatori di liuto ugualmente fossero perfet ti in quella arte, quando l'vno fosse piu nobile dell'altro, non però a questo l'arte di ben suonare piu conuenirebbe con la sua lode; cosi se due vgualmente giusti, e prudenti fossero, ma l'ono piu bello dell'altro, non però saria conueniente, che l'uno fosse piu degno del principato, o gouerno della Republica; hauendo esso propriamente bisogno della perfettione dell'animo, e non di quella del corpo la seconda ragione è, se due fossero suonato ri, & che l'uno auanzasse l'altro in quell'arte; & che il manco perito, fosse ricco, bello, e nobile, tanto che con questi tre beni egli preualesse la peritia di quel migliore suonatore: domando, quando l'honor si vole se dar secondo il merito di tal arte; chi piu saria degno, ò quello ch'è migliore e piu esperto in essa, ò quello ch'è nobile, ricco, e bello ma non tanto perfetto? R. Non è dutbio che maggior honore si conuerrebbe al piu perito nell'Arte. G. Cosi in proposito se fussero due : l'uno de quali essendo piu prudente nel gouernare la Republica, e l'altro piu ricco, e piu nobile, senza dubbio quel primo, si come egli è piu atto al zouerno, saria etiam piu degno di riceuer i honori publici e ciuili, del secondo. la terza, & ultima ragione è, se i principati si douessero ordinare secondo l'eccesso di qual si voglia bene: seguitaria, ch'o qui bene fosse comparabile ad ogni bene, secondo il piu, e meno, e' secondo la vgualità: ilche è falso. R. Non v'intendo. G. Se due fossero, l'uno de quali auanzasse l'altro nella bellezza, e nel le ricchezze; quando questo soprauanzo si scemasse, diuentareb be nel resto uguale à quell'altro: cosi potria aunenir tra due che l'uno fosse uirtuoso, ma pouero, l'altro è pouero, & ignorante; ag gioto che si fossero à questo secodo le ricchezze, vguale in parte diuentarebbe a quell'altro, di maniera che seguitarebbe, ch'ogni bene fosse comparabile adogni bene, secondo il piu, e meno, ouero secondo l'ugualità hor uedete Signor Caualiere, che il Prencipa to Politico non è fondato nella eccellenza d'ogni bene; perche, she giouaria ad vna Republica, che il suo Prencipe fose, e bello,

6

0;

et

e-

70

Te

173

to

00

u

lo

ルルーし00 selbe sei

e gagliardo di corpo: quando poi non fosse, ne prudente ne sauio? hauendo dunque il Filosofo rifiutato in tal maniera questa opinione de gli antichi, propone la sua: ma innăzi ci dimostra, qua li siano i beni ordinati per la città; e ragioneuolmente lo sà, douendo mostrare che i precipati sono fondati sopra i beni eccelle ti, e perfetti, i quali dimostra eser cinque, primale ricchezze, quasi nerui della città, perche se tutti i cittadini fossero poueri, in poco tempo ogni città potria esser occupata da i nemici forastieri: perche i danari sono quelli, che mantengono i soldati, o conservano i popoli; anzi, come disse Cicerone, belli sunt subsidia, & pacis ornamentum: il secondo bene egli è la Nobiltà; il che affermo Cicerone nell'oratione pro sextio, dicendo: vtile est Reipublicæ nobiles homines esse dignos maioribus suis &c. Il terzo bene egli è la libertà, senza la quale, è impossibile imaginare una Republica; perche quando tutti i cittadini fossero serui, alcuno non saria atto a commandare, o Regnare; la libertà veramente è una parte, onde le città felici, e beate dir si possono; cost intese Ciro ragionando a' soldati Greci appresso Senoson Senoson te: non è cosa, che piu efficacemente stringa, & annodi i Cittadi ninella famigliarità, e società ciuile, che la libertà moderata: extrema enim licentia libertatis extremæ sertitutis est princi pium, disse Marsilio.il quarto egli è la Giustitia.il quinto la vir Mars. de tù, o potenza bellica: senza questi due ultimi beni non è possibile Rep.P. di habitar città del Mondo, da questi la concordia, l'amicitia, la pace, l'unione, trai Cittadini si conserua. Hor hauendo proposto il nostro Filosofo questi beni, che sono necessary per la Città: Argomenta prima come è suo costume per la parte affermati ua, dimostrando che secondo l'eccellenza di ciascuno di questi be ni, i principati debbano compartirsi; poi argomenta per la par te negatiua: & in ultimo risolue le ragioni proposte tanto per l'una parte, quanto per l'altra, dimostrando la uerità del fatto, quanto in questa materia si può affermare, e prima colui, che ha piu di territorio in una città, piu d ue participare del Pren cipato, i ricchi hauendo piu di territorio perche hanno maggior Possessioni, dunque eglino deono participare piu del Prencipato de

de gli altri. Di piu quelli che sono piu fedeli alla Città, e maggior offeruatori de patti ciuili, sono piu degni del Principato; i ricchi sono piu fedeli, ch'i poueri, e maggior osseruatori del Politico culto; perche i poueri spinti dalla necessicà facilmente ropono i patti ciuili; il che no s'aspetta cosi di leggiero da i ricchi pos sessori del Territorio: dunque secondo l'eccesso delle ricchezze conuien distribuire i magistrati, giunto che a quelli piu si conuie ne il magistrato che sono maggiormente cittadini;ma i nobili, et i liberi sono di questamaniera, e appresso tutte le nationi del Mondo, sono maggiormente, e riputati, & honorati, dunque essi sono piu degni de gli honori publici. In oltre a i migliori Citta dini, si conuiene il principato: Mai nobili, e liberi sono i miglior cittadini; dunque à loro piu conuiene il principato. Et, che la mi nore di queste ragioni sia vera, è chiaro, dice il Filosofo, che sem pre da' migliori, nascono i migliori; Virtus enim generis nobi litas, atque ingenuitas est. ma sopra ciò voi douete auuertire, Signor Caualiere, che questa propositione d'Aristotele da imigliori nascono i migliori patisce difficoltà; perche in parte può eser vera, & in parte falsa; falsa perche non è vero che i virtuosi generano i virtuosi in atto della perfettione; essendo cosa chiara, che le uirtù tanto morali, quanto intellettuali, non sono prodotte in noi dalla natura, ma per la disciplina, e continuo essercitio nostro si acquistano: può esser vera, perche il migliore sempre genera il migliore, quanto alla inclinatione; perche sem pre quel tale desidera, & intende di produr il suo effetto somigliante a se, & se alcuna volta auniene il contrario, hoc accidit præter intentionem generantis.dimostra poi ancora con al tra ragione, che'l principato si debba distribuire, secondo la dignità della uirtu; perche ogni principato dar si deue secondo la dignità, & eccellenza di quel bene, ch'è potente a saluar la Città; questo bene è la uirtu della Giustitia, la quale mantiene, e con serua perpetuamente una Republica: dunque secondo la dignità, & eccellenza di questa uirtù gli honori Ciuili in una Città distribuir si deono: & tanto piu, perche a questa uirtu sono annodate tutte le altre uirtu, come nel sesto de i morali è stato dichia-

chiarato. Vltimamente argomenta ch'alla moltitudine convien si dare il Principato della Republica; perche secondo la dignità de' migliori de' ricchi, e de' virtuosi, è piu conueniente far questa donatione: e la moltitudine Popolare della seconda sorte con tenendo in se questa sorte di persone; sarà piu degna del Prencipato ch'alcun'altro. R. Fermațeui per cortesia, se tutti questigradi, che uoi raccontate, fossero in una moltitudine popolare: nascerebbe facilmente alteratione tra di loro: perche resta rebbe sempre in confusione, a chi di questi primieramente il Principato applicar si douesse, & a chi non. G. E però douete auuertire che, se tutti questi gradi in una Città, in un medesimo te po insieme si trouassero, con gran diligenza saria di bisogno consi derare l'eccellenza di ciascuno di questi beni, & a chi piu couer rebbe il gouerno della Città, & a chi meno, secondo via certa mesura, e termine giusto. Ma hauedo argomentato il nostro Filo sofo, per la parte affermatiua, e dimostrato le sue ragioni; Hora egli mostra per la parte negativa, che non si debba applicar il Principato, secondo l'eccellenza di questi beni: e prima secondo l'eccesso delle ricchezze; perche se uno solo fosse piu ricco de gli al tri, e che a lui solo si douesse il Principato applicare, potria accadere (come il piu delle volte ne i ricchi accade) che questo principato cadesse in persona superba, arrogante, falsa, & ignorante; oltre che il restante de i Cittadini saria prino de gli honori ciuili, & dice che meno secondo l'eccesso della libertà, o nobiltà, questo Principato applicar si può: perche se vno ananzasse in questo grado gli altri; quel medesimo inconuenien te ò danno alla Republica seguir potrebbe, come del primo habbiamo detto; ne manco secondo l'eccesso della virtu, perche quando uno fose piu virtuoso de gli altri: egli solo sarebbe quello, ch'il Prencipato ottenesse tra tutti: il che saria troppa cagione de' disturbi, e seditioni nella Republica, ma se alla moltitudine popolare questo Principato s'applicasse; vno, o pochi tra questi essendo piu ricchi, piu nobili, e piu virtuosi; eglino soli tenirebbono il Prencipato della Republica, cosa che sarebbe cagione di gran brighe,

Si-o-ofeet of arianis of and of endina - mina

e di gran seditioni. R. Mostrateci dunque la vera opinione del Filosofo, che di ciò ha haunto; G. Aristotele hauendo considera to con molto giudicio la presente materia, par che voglia i Pren cipati non douerse applicar secondo l'eccesso di ciascuno di questi beni; ma secondo la raunanza di tutti insieme, doue non meno sono i poueri virtuosi, che i ricchi ignoranti compresi; cosi etiandio ignobili, & nobili di sangue; perche tutti questi insieme misti fanno un temperamento perfetto, i ricchi conseruando la Città con le lor ricchezze, i sauj gouernandola con la sapienza, i poueri ignobili con la vbidienza: di maniera che non piu conuiene in una moltitudine popolare (a cui s'aspetta ogni principato secondo il Filosofo) il principato al piu ricco solo, ouero al piu sauio, ouero al piu nobile, o ignobile, ma a tutti insieme vgualmente. il che con ragione si dimostra; perche due cose necessariamente conuenzono al gouerno di qual si noglia stato del Mondo; l'una il sapere gouernar bene, ch'è la sapienza; l'altra hauer la potenza di corregger, di diffender, & poter opprimer giustamente, le quali due cose necessariamente si ritrouano nella moltitudine popolare, poiche in quella sono i saui, e gli huomini prudenti, i quali hanno la uera cognitione del gouerno civile; trouansi in quella ancora molti, i quali per la potenza sono sufficienti a difender la città da i nimi ci, e rifar quando bisognasse il perduto. Conchiudiamo dunque con il nostro Filosofo esser molto meglio, ch'il principato, o il goucrno della città sia distribuito alla moltitudine ugualmente, & non secondo l'eccesso, o stato di cadauno di questi c'habbiamo det to. R. Mi sounien un dubbro nell'animo sopra quello, che hauete detto; perche se in questa moltitudine, la quale voi dite che sia piu atta, e piu conueniente a gouernar una Republica, si trouasse uno, che fosse sopra tutti di gran lunga piu eccellente, o nella nirtu, o nelle ricchezze, o nelle altre qualità honorate non saria giusto, che questo tale fosse ugualmente honorato da gl'inferiori: essendo esso di piu rileuati beni dotato, e dalla natura, e dalla fortuna istessa. G. Questo uostro dubbio Arisiotele considerandolo in questo presente luogo, dimostra con molte ragioni,

del

era

ren

ue-

2012

esi;

esti

012-

ola

era

et-

·26-

aa

99 -

lse

la

ir,

:72-

10-

72-

12-

mi

ne

0-

3

et

te

in 15-11a a-ce- e 18-

che questi tali, i quali soprauanzano in una Republica gli altri Cittadini, no deuono effer chiamati cittadini, ne questi sono par te alcuna della città; e prima, si come è cosa giusta che gli vguali nelle virtu, ugualmente sieno partecipi de i honori ciuili, come i disuguali disugualmente; cosi se vno fosse tanto eccellente che oltre gli altri sormontasse nelle virtu; saria giusto di conferire a questo solo gli honori ciuili: onde il resto de' cittadini rimanesse senza honore; il che saria capione di gran disturbo, e di rinolutione in una ben ordinata Republica. Fia dunque giusto, che questo tale sia escluso dalla cittadinanza, & che parte alcuna della città non habbia: Ma sia, come dice il nostro Filosofo, ripu tato per un Iddio tra gli huomini mortali; perche due strade sono, le quali conducono gli huomini alla perfetta uirtu; l'una na turale, ch'è questo corso humano solito, per lo quale al perfetto stato della uirtù s'arriva: l'altra il corso sopranaturale, ch'è atto della Heroica virtu, la quale per dinina fu sempre riputata, & eccede in un certo modo la Natura humana; & rede coloro in cui si ritroua vicini alle altissime sostantie separate, et astratte, perch'ella mortifica le passioni naturali in noi: di piu perche tut ti gli huomini non sono sofficienti a regolar le passioni, & affetti loro, e per ciò le leggi sono ordinate, per moderare le depranate nostre passioni; ma questo che soprauanza gli huomini di uirtu, come Semideo, non potrà esser soggetto ad alcuna delle leggi humane. Risum enim de se excitaret, qui experiretur lege ipsos illigare, dice il Filosofo: ma essendo il naturale de cittadini sog giacer alle leggi, come saria possibile, che costui tra i cittadini si computasce? e come l'agualità tra i cittadini potria mantenersi, quando un solo auanzasse tutti gli altri nella eccellenza delle uirtu? se i lepri vogliono ugualmente uiuere, non bisogna associar loro un Leone. Questo soprauanzo de gli huomini mos se alcune città in Grecia adordinare l'ostracismo: il quale haue ua auttorità di sbandire tutti quelli cittadini, che piu potenti erano, o nelle uirtù, o nelle ricchezze; il qual ostracismo secondo Plutarco non hauea luogo se non ui concorreua il uoto di sei mila cittadini. Narrasi appresso i Greci di quel Thrasibulo figlino 2

Arist.3.p.

Plutar, in

lo di Thrasone, che libero la sua patria dalla potenza di trenta tırannı;il quale vna uolta mando a dimandar consiglio a Peria dro, che cosa doueua far contra i potenti, che erano nella sua cit. tà: non rispose egli altro, main uece della risposta piglio una bac chetta, e comincio con quella à leuare percotendo tutte quelle spi che di grano, che nel suo Giardino auanz auano l'altre; ritornato l'Ambasciatore a Trasibolo senza hauer potuto mai cauar al tra risposta, racconio il caso come era passato; da che s'accorse Trasibolo, che il consiglio di Periandro era, che sempre discacciar douesse dalla Città, quelli che piu potenti fossero. Ma Hero. doto racconta il contrario, cioè che Periandro essendo tiranno tra i Corinti; mando un Nuntio a Trasibolo, che ingiustamente regnaua in Mileto, a domandarlo come potesse sicuramente quardare i beni lasciatizli da suo padre. questo medesimo consiglio (come racconta T. Liuio) Lucio Tarquinio diede al figlinolo, che occultamente gli mandò un Nuntio a domandar quanto doueua fare; essendogli peruenuti nelle mani tutti i beni fortuiti de' Gabini : il qual Nuntio senz'altro egli conduse in un hor ticello; ibique inambulantem tacitum summa papauerum ca pita decussisse, dice Liuio, questi consigli sono commendati assai dal nostro Filosofo: perche essendo in questa maniera osseruati, si dà luogo alla pace, & alla quiete nelle ben ordinate Rep. non si Lisciano alterar gli animi de gli huomini: si mătiene l'vgualità, ch'è bramata, e desiderata tanto da gli animi giusti; e per conseruatione dello stato da' migliori Prencipi del Mondo anticamé te ossernati. anzi, ch'è piu; quando ancor que' tali a potenti per patto espresso la sicurez za obligata haucuano: eglino per maggior sicurez an dello stato, con occasione a loro presentatasi lecitamente violauano e' patti, e conuentioni; come fecero gli Athe niesi a' Samy, a i Chij, & a i Lesbij il simile faceuano i Rè di Persia, con i Medi, & Assirij, che l'annidarsi troppo a saui non permetteuano ne lor paesi; ma nelle lontane regioni i bandi uano, per toglier ogni sospetto, che diloro poteuano hauere di sollenatione, per questi essempi dice il nostro Filosofo, che con nien sempre i piu potenti Cittadini appartare dalle Città, co-

T.Liuio.

nea

ria

cit

vac

Spi

na-

al

rse

26-

10.

20

173-

ite

(2-

10-

to

12-

or

ca

ai

is Se

13

まー で

一一巴巴拉拉拉

me quelli che sono disproportionati alla simmetria ciuile : e fare come fa un diligente Pittore, che per far la pittura bella e vaga, mai non dipinge il piede piu lungo, che proportioneuolmente non corrisponda alla grandezza delle mani: ne il capo tanto grande, che non corrisponda alla grandezza del corpo; altrimenti farebbe la pittura, brutta, e difforme. Ma voi do uete auuertir, Signor Canaliere, che s'uno foße in vna città Monarca per eccellenza delle sue virtu, non mi par cosa conue niente questo tale sbandire dalla città; perche contrai tiranni fu lecito sempre operar gli ostracismi, ma non già contrai virtuosi; che quando questi fosse lecito sbandire dal ciail consor tio, saria lecito ancora da una città sbandire gli spiriti dinini, e pellegrini, e quantunque sia stato osseruato nelle politie popolare , ò di pochi, di sbandire i piu eccellenti, non però, dice il Filosofo, questo esser fatto co ragione, perche questi, che à simil eccesso attendono, deuono prima esser auisati, che se in tal vitio fossero si temperassero, & altrimenti facendo sarebbono degni d'esser sbanditi. R. Fermatcui per cortesia, ò voi, ò il vo stro Filosofo, per quel ch'hauete detto, chiaramente vi contra dicete; perche diceste ragioneuolmente che vno, che piu virtuoso sia, possa egli solo gouernare, è reggere la città: attento che nelle virtu non è possibile di ritrouar vitio alcuno; contra rio à quel che prima diceuate, che neanco un virtuoso solo è degno di gouernare la città, perche gli altri cittadini meno virtuosi rimarrebbono senza honori, il che souente, estato cagione di molto disturbo nella città. G. A questa contradittione, che apparente si può dire, vi rispondo, che, quando dissi non esser conveniente, che un solo per eccellente, che egli si fosse nelle virtù, hauesse il zouerno politico, intesi che ciò non conuiene nel gouerno done molti gouernano: Ma nella ottima Politia Regale stà benissimo, ch' un solo eccellente nella virtù regni; perche questo s'assomiglia al Prencipato naturale del Mondo; done Iddio, come perfetto, & ottimo, solo tiene la Monarchia del tutto: anzi questo sol Prencipato è stato tenuto, che da Dio solo dependesse; perche

la propria natura della moltitudine ella è di depender da'uno; il qual vno, tutti i sauj del mondo esser veramente Iddio confessarono; che vn Rè gouerna gli stati, come Iddio l'universo, o la mente le parti dell'animo, ò il core quelle del corpo; & che questo sia stato riputato ottimo gouerno, considerate la prudenza de Romani, i quali quando vedeuano la Republica in maggior cala mità, un ditator solo eleggenano, al detto del quale ogniuno obediua: perche edicere vuol dir commandare, Nella guerra contra i Latini, & altri elessero dittatori Aulo Postumio, Cincinato, Marco Emilio Furio Camillo; e quando la Republica dopo la rotta di Canne si ritroud in maggior pericolo che mai; fu elet to dittatore Fabio Massimo come sapete: à questi s'assomiglia quel magistrato chiamato Arqui nella Republica de'Thessalli, Cosmi di Lacedemone; gli Esmineti di Mitilene; che quasi con po tenzareale erano eletti: anzi quando sono guerre intestine in vna città, o altri disturbi e seditioni, s'hà per cosiglio dell'oraco lo Frigio: Rege in seditionibus opus esse, in questo stato di Mo narchia è necessario hauer una persona sauia e prudente, e cosi vedete Signor Caualiere che non è contradittione alcuna nelle parole raccontateui dal nostro Filosofo; la qual Monarchia dice egli, che vniuersalmente cinque spetie contiene. L'una e quella, che fu in vso appresso i Lacedemoni di chiamar il generale d'un essercito Rèso Monarca, che poi da Romani fu detto Imperatore, questi erano di grande auttorità nell'essercito, commandaua no non solamente a' soldati, ma etiandio a' sacer doti in campo, co me racconta Senofonte nella Republica de Lacedemoni, la qual dignità alcuni sortiuano per successione; altri per elettione, la seconda specie era chiamata Monarchia barbarica, la quale ritrouasi appresso i barbari, & per questi intese il Filosofo, quella gente dell' Asia minore, che sono i Tartari, e Scithi, i quali viuono à modo delle bestie, senza ragione ò ciuilità alcuna: Ma vera mente questo Imperio dir non si può, che sia Tirannico, perche i loro Rètengono per guardia i proprij vassalli, il che non usano i Tiranni, ma si vagliono de forastieri poco sicuri de i proprij cittadini, e giudiciosamente lo fanno: perche, chi toglie la libertà

Frigio.

Senofon -

il (- 10 'c'

libertà ingiustamente a gli altri, sicuro scampo non ritroua alla sua vita: bisogna che sempre si troui occupato da' timidi pesseri; perche è lecito à ciascuno difender se medesimo dalla violeza, chegli è fatta, la terza specie si chiamana appresso i Greci Asiy mnetes, da Euripide ancor nominata nella Medea, che tanto vo leua dire questo nome quanto Monarchia Tirannica per elettio ne:la qual semplicemente non è tirannia, perche il Tiranno fas si propriamente per violenza, e non per elettione: di questa specie fu la Monarchia appreso i Mitileni, quando elessero Pitaco uno de sauj della Grecia per loro Prencipe, à fine ch'egli cacciase i fuorusciti dalla città, i quali tanto erano moltiplicati, che le loro insolenze erano diuenute insopportabili. La quarta specie fu nel tempo de gli Heroi, come nel tempo di Saturno, di Nettuno, d'Hercole, e di Theseo; i quali anticamente erano ripu tati per Semidei, per eccellen Za d'alcune loro singolari virtù, con le quali par che la conditione humana superato hauesse; Sa turno fuil primo, che in Italia l'arte di seminar i gram insegnaße: Nettuno il nauigare. Questi Rè haueuano vniuersal Im perio sopra i popoli; non meno per le cose attenenti alla guerra, che per quelle ancora, che sono ciuili, e sacre. La quinta & vltima specie e quella, nella quale hà vniuersal auttorità, e podesta sopra i popoli, come piu perfetto: ma non per suo proprio com modo, ma per commodo vniuerfale; questa Monarchia è à sembianza d'un padre di famiglia, che solo ha la paterna cura de suoi figliuoli, a quali egli sol prouede, ripara e conserua: questa Monarchia chiamanasi propriamente Regia; perche in quella i Resono Prencipi, e Signori, come huomini persetti, & eccellenti à quali s'aspetta ogni magistrato, & ogni legge. Rex enim magi de Reg. li. stratus omnes in se uno continet, & universorum lex habe- 2.tit. 1. tur: questi anticamente erano eletti huomini graui, sinceri, studiosi delle buone arti, maturi di età, e di consiglio, quantunque fossero pouerissimi : come fece Alessandro Magno, a Sidoni elegendo loro per Rè, tra tante contese Abactonio, huomo pouero,. ma sauio e prudente: nel qual gouerno tanta eccellenza, e valore dimostro, ch'uso di dire Alessandro, sub paliolo sordido sapicn-

Fil. iudeo de uita Mosis libro z.

pientiam in esse posse, & Regum consilia à summo Deo manare, di questo Rè l'ufficio egl'è di commandare quello che si con uien fare; prohibir quello, che non si conviene, custodir le leggi, talche Rex animata sit lex, & lex sit Rex iustissimus: sia sapien te non tanto delle ragion humane, quanto etiandio delle divine: questi da Dio domandar si deue con prieghi, e voti, come persona sacra, e diuina, o sia quello, che alla corona viene per diritta successione: come tutti gli antichi Rè, o sia per elettione, come si faceua ne tempi Heroici, er hoggidi in molti regni de paesi Settë trionali: o pur sia, che esso Regno gli auenga in puro dono, come fece Augusto a Giuba il Minore, creandolo Rè di Numidia: o sia lasciato per testamento: o fatto Rè, e Signore con arte, e con astu tia, pur che giustamente Regni, come Cecrope, Hierone, Gelone, Pisistrato; ouero per sorte, come il Rè Dario, che fu vno de i sette Signori di Persia: o per forza, e per arme, a dritto, & à torto, pur che poi conuencuolmente regga lo stato, ò sia Rè per nobiltà come Campsone Rè della Caramania eletto da Mamaluchi, soldano d'Egitto: ò per nobiltà, e giustitia, ò per ricchezza; ò per forza del corpo, come Massimino, o per bellezza, e grandezza di corpo, se merita nome di Rè; sia dolce, (5 amabile; tema Iddio sopratutto; sia compassioneuole verso gli afflitti, prudente nelle attioni: ardito nelle imprese, modesto nelle prosperità, costante nelle auuerfità, stabile nelle promesse; sauto nel consiglio, amoreuole à i sudditi, fauoreuole alli amici, terribile a'nimici, cortese verso gli huomini da bene, temuto da' tristi, e giusto verso inc ti. R. Poiche cosi è come voi, Gozzi mio gentile, dite, che in questa Monarchia sono Prencipi eccellenti, e perfetti, domandoui se è piu vtile, che vna città, o Prouincia sia gouernata da un ottimo Rè, o dalle ottime leggi? G. Alcuni hanno giudicato, che sia molto meglio, che vna oittà sia gouernata da un ottimo Rè, che dalle ottime leggi: il che dimostrano con raggioni, dicendo, che è meglio, che vna città sia gouernata da vno, il quale ogni giorno può terminare il giuditio suo sopra i casi humani, i quali per la contingenza loro sono quasi insiniti: Mavnottimo, e perfetto, e di giudicio e di prudenza; può.

12-

012 72,

en le:

C-

a.

të

20

ia

128

e,

os à la raio le

te

e-ce

oan ai

può fare, il che non può la legge, quantunque sia perfetta; perche elle statuiscono sopra i casi vniuersalmente; dunque dicono esser molto meglio che lacittà sia gouernata da un huomo perfetto, che dalle perfette leggi; la verità della qual ragione, dice il Filosofo, che affermano con l'essempio dell'arte Medica, la quale se i Medici puntalmente ne'rimedi osseruassero, & tanto, quanto in lei trouano essere scritto, maggior danno à gli amalati apportarebbono, che giouamento. Scrinesi, che era una legge nell'arte medica appresso oli Egitty, che niuno de' Medici hauesse ardimento di porger rimedio alcuno all'infermo, se non dopo il terzo giorno, e contrafacendo il Medico era punito. R. Forsi intendeuano quello ch' Hippocrate intese, concocta purgante medica- Hippocra mento uacuare, atque ea, que non funt cruda mouere oportet, neque in principiis morborum, nisi humores turgeant, magna uero ex parte non turgent. Il che da moderni poi non è stato puntalmente osseruato, ma nel principio ancora del male vsano le purgationi, le quali essi chiamano purgationes minorativas. G. Anzi l'istesso Hippocrate del tutto questa purgatione nel principio de mor bi acuti non ha voluto prohibire secondo quel suo Aforis. mo in acutis morbis raro, & inter initia purgantibus me- Hippoc. r. dicamentis utendum est: e però dice il nostro Filosofo che quella legge de gli Egitty, quantunque sia statabuona, e ottima, nella arte della Medicina, nondimeno non deue efser osseruata in tutte le malatie; poscia che alcuni morbi sono tanto gagliardi, che se tosto dalla providenza del Medico, non fosero rimediati, in breue tempo ammazzarebbono l'infermo : così dico inproposito del gouerno della città, non conviene tanto fare, quanto dalla legge vien scritto; per che la legge in molti particolari manca, doue la prudenza dell'ottimo Principe supplisce: onde questi concludeuano esser molto meglio, che la città sia gouernata da un Rè ottimo, che dalle ottime leggi. Alcuni altri sono stati di con traria opinione: la quale prouano con ragione, e prima dicono

## 170 Dello stato delle Rep.

vno che gouerna, è necessario, che habbia vn giudicio retto, vn' intelletto chiaro se l'animo spogliato dalle passioni:il che non può esser nell'huomo, quantunque fosse ottimo e perfetto: perche gli animi humani sono per natura inuolti nelle passioni, e perturbationi, dalle quali le leggi sono separate; onde concludono esser molto meglio, che le città siano dalle leggi gouernate, e rette, che da gli huomini perfetti. R. Quantunquel humananatura sia strettamente congionta co le passioni; nondimeno vn'hnomo giu sto e perfetto, è possente di adoperar la ragione sottratta dalle perturbationi dell'animo. G. Si bene, done la legge non ha potuto arriuare; ma non e stato mai lecito ad alcun Prencipe, quantun que sa stato ottimo e perfetto, gouernare, ne giudicare, secondo che la saaragione gli detta, ma secondo le leggi, le quali per esser ordinate à fine del ben vniversale, sono veramente infallibi li. R. Hor sù quando vi si concedesse che molto meglio suspe, che vna cistà sia gouernata da vn'hxomo ottimo e perfetto, che dal le perfette leggi, domandoui se meglio saria, che da un solo gouernata fosse, o da molti perfetti insieme. G. Alcuni sono stati d'opinione, che molto meglio sia, che da' piu perfetti sia gouerna ta una Republica, che da un tale solo, il che prouano con alcune ragioni, e prima quando accadesce qualche caso, il quale non sia stato decretato dalla legoe, e necessario, che il Prencipe con la sa uiezza del suo e giudicio supplisca à tal caso, ma ciò molto meglio seguirà da piu huomini perfetti, che da un solo; perche il giudicio di piu perfetti egli è piu perfetto che d'un solo; dipiu e piu fa cile cofa corroper un solo, che molti, & ctiandio un solo piu age uolmente potriasi vincer dalla passione che molii: aqua enim copiosior incorruptior est, sic & multitudo paucis, dice il nostro Filosofo. dunque diceuano esser molto meglio, che da piu perfetti una Republica fosse gouernata, che da un solo. Altri poi sono stati di contraria opinione, affermandola con alcune ragioni, perche i molti piu facilmente discordano, e contendono tra loro, che un solo: e per conseguenza piu facilmente discordar possono nel giuditio, che un solo. R. Sia quello che si voglia, io vi domando solamente quando si concedesse, che sia meglio,

Aristot. 3.

178

wò

rli

r-

er

be

Ga

120

lle

10

172

do

f-bi

be

al

0-

ti

a

70

18

a

10

2

n

7-

2

18

meglio, che un solo gouerni la città, (al che io non contradico) se saria meglio, che questo tale dominasse per successione, o per elet. tione? G. Per scioglier questo vostro motivo, il nostro Filosofo non meno per una parte, come ancora per la contraria argomenta, che equalmente questo dominio, ne per successione, ne per elettione sia e ziusto e buono: e prima per successione, perche potrebbe accadere ch'ad un giusto e sauio Prencipe succedesse un tristo, & ignorante figliuolo: il qual dominio ne ragione di Stato, ne la giustitia istessa ricerca. R. Forse quando il padre vedesse la trista qualità del figlinolo; il Regno paterno lasciarebbe à qualche altro, che fosse buono giusto, e santo. G. Questo non si può credere, per esser quasi contra la natura humana, che un padre prima lasciasse il suo Regno, à i strani, ch'alle proprie carne; ne fu sicuro mai lasciar il regno al sigliuolo, es a parenti insieme, come fece Micifa Re di Numidia, che lascio herede del Regno Iugurta per premio del suo valore, con li suoi figliuoli Haderbale, & Hiempfale; il quale bramando esser solo nel Regno, alla fine ammazzo ambi i figliuoli di Micissa: e di simili casi sono essempy infiniti, i quali per breuità io tralascio: solo vi dico Signor Caualiere, che è cotra la Natura disheredare i pro pry figliuoli; e mal sicuro si ritroua quel Imperio, doue insieme co'legitimi gli strani ancora per heredi vengono ordinati. Argomenta parimente, che ne anco per elettione è lecito, ch'un solo regni; perche egli è cosa molto dura, che quel che hoggi vi sia stato vouale, domani ui sia superiore, non meno à voi, ch'à tutto il popolo, Ma qual sia stata l'opinione del Filosofo in questo caso, altrone ve la mostraro. R. Stabene: desidero in tanto saper, se questo, che solo regna, deue hauere qualche auttorità propria, e singolare, suori di quella che n'ha per la legge. G. Dirouni: alcuns sono stati d'opinione, che gli conviene havere qualche auttorità propria, e singolare, con la quale possa castigar, i disobedienti. e con quella far vbidire le leggi: altri in contrario Sentirono, perche quando alcuna Auttorità propria gli si concedese, facilmente potria diuentar tiranno, è tuor la città à gli altri: il che non conviene. R. Mase per caso sosse conces-

Vedi Salu flio nella guerra di Iugurta.

so, che uno habbia alcuna propria, e singolar auttorità, vi domando se giusto saria, che questo, il quale gouerna gli vguali à se, possa hauer la suprema auttorità, non sottomessa ad alcuna legge, e quando dico d'un solo, intendo d'un huomo perfetto. G. Aristotele considerando questa vostra proposta, volle, che non sia buono per la ben ordinata Republica, che uno habbia una auttorità grande sopra gli vguali: ma che sia molto meglio, che quella sia regolata dalle leggi; il che dimostro con alcune ragio. ni. E prima, si come vediamo nelle cose naturali, che i disuguali di complessione, non togliono vgual cibo, ne quello, ch'e disuquale di conditione si veste delle medesime vesti, perche il cibo, che gioua ad vno, noce ad vn altro; cost dice auiene ne gli honori, e nelle dignità, che non conviene, ne è giusto, che i disuguali vgualmente siano honorati: & che gli vguali tra di loro s'auanzano ne gli honori, e nelle dignità, si che non è ragione che vno solo, che ugual sia con gli altri, habbia licentiosa auttorità: la quale facilmente si potria soffrire, tutta volta, che quella fosse regolata dalle leggi: e si come sarebbe molto meglio, ch' un intelletto puro dominasse, che quando quello fosse congionto co'l appe tito sensitino; cosi sarà molto meglio, che un Prencipe domini co la legge, che senza; perche senza la legge gouernando, l'intelles to ancor che perfetto sia; non dimeno congionto con l'appetito sensitiuo, ch'è suo affetto naturale, sempre corre à pericolo de gli errori e falli. Questo è quello, che dice qui il nostro Filosofo, qui mentem iubet imperare, videtur iubere imperare Deum atque leges: qui vero iubet hominem, adiungit & beluam: cupiditas enim huiuscemodi quidda est, id est irascibilis, & concupiscibilis, similis est beluæ. Si che è molto meglio, ch'una legge domini, che un huomo solo à voglia sua, ancor che perfetto sia. Ma voi donete aunertire Signor Canaliere, che quantunque meglio sia, che la legge gouerni vnacittà, che l'ottimo, e perfetto Prencipe, co una larga, & ampia auttorità, nondime no sono alcune cose, che nel sol giuditio, e prudenza del Prenci pe si rimettono; & sono tra l'altre, tutti quelli casi, de quali di terminar la legge ha mancato; così ancora la interpretatione del

Arillot.3. Pols.

22

lià

na

G.

1000

na

be

10 -

1.2-

Cu-

10,

20-

ali

no

no

la

el-

pe

les

to

de

6,

111

n:

38

72

12-

00

38

Ci

di

le leggi si rimette nel buon giudicio del Prencipe, e quando anco ra soprastanno grani pericoli alla Republica, è stato sempre meglio elegger vno con ampia, & suprema auttorità, che libero sia nelle sentenze, chiaro ne' consigli, giudicioso e prudente ne gli ar dui casi pronto nel far esecutione, come anticamente faceuano gli Albani, & i Greci, & vltimamente i Romani, come ui dissi i loro dittatori: il cui consiglio, e la cui auttorità soprastana a tut to il popolo per infino a tanto, che la Republica er aliberata da grani pericoli, E chi poi la medesima auttorità volena in vita Vsurpare; questo ueramente era riputato Tiranno, come fu Giu lio Cesare, che vsurpò l'auttorità della Rep.con la perpetua Dit tatura, e contra questa auttorità cosi libera non credo, che in co trario habbia sentito il nostro Filosofo; perche il Dittatore, o quel Asimneta appresso i Greci, quantunque era eletto da perso ne vouali: nondimeno, questa elettione di cosi ampia auttorità procedeua per beneficio commune del popolo, non per usurpare la libertà della Republica: però alle uolte conviene rimetter certi casi nel giudicio d'un solo.nel resto sempre sarà meglio, che l'arbitrio del Prencipe sia regolato dalla legge, e non dalla propria prudenza: e molto meglio è, che i cittadini in una città siano vguali nelle virtù, et che i molti tengano il freno del gouer no ciuile, ch'un solo; perche molto meglio giudicano i molti per la propria loro prudenza, che un solo per la sua. Ma lasciamo da ca to queste opinioni quasi indeterminate de gli antichi: vediamo quella, che ueramente è stata del nostro Filosofo circa questa Re gia podestà; per intelligeza della quale douete sapere, come ancor altre nolte ni ho detto, effer due sorti di Prencipati, l'uno signorile, l'altro politico, o ciuile; il signorile è sopra quelli, che naturalmente sono soggetti, o ueramente, come altri dissero, la Monarchia signorile è, quando il Prencipe è fatto Signore de beni, c'e delle persone per ragion d'arme, e di bona guerra gouernando i sudditi, come il padre di famiglia fa i suoi schiaui; per questo il Rè de Turchi è detto gran Signore, non tanto per la grandez za de' suoi stati, quanto per esser in certamaniera Signore delle persone, & de i beni ; la qual è Monarchia

## 174 Dello stato delle Rep.

chia reale, o politica, ogni nolta che quel Signore nel paese giusta mente conquistato da suoi nemici, rimette quelli in liberta, e pro prierà delle persone, e de beni: e quinci è che Plinio Minore dice ua a Traiano Imperatore, Principis sedem obtines, ne sie domino locus; e con questa sorte di Principato signorile, il patrone gouerna il seruo; il politico Prencipato è sopra i liberi, che sono etiandio vguali nelle virtu, o nelle altre qualità fortui te o naturali. da queste due sorti di principati si cauano tre con clusioni: la prima è, che la moltitudine inesperta e rozza, convic ne che sia gouernata da vno, che tra loro sia piu virtuoso, e piu sauio, e quando questo no si tronasse, tal nolta sarà lecito a que jeo Prencipato elegger uno straniero, prudente & sauio: l'altra con clusione si cana, che nella moltitudine, done quasi tutti sono ugua li d'animo, e di fortuna, non conviene che uno sia di loro Signore, e Prencipe, ne con leggi, ne senza; ma in quella maniera, come ui dichiararo : la terza è ,che se nella moltitudine doue tutti sono uguali si tronasse vno, che tutti gli altri ananzasse di valore, e di sapienza; come un Semideo, saria e giusto, e buono, che egli fosse Signore, e Prencipe perpetuo sopragli altri: & che a lui come a cosa dinina ogni uno obedienza prestasse: e con questa conclusione si fa chiaro quella ambiguità, se tra gli uguali nelle uirtu conuiene, ch'un solo regni; e quantunque habbiamo dubitato, e per una parte, e per un'altra, co quelle ragioni c'habbiamo detto; nondimeno per dichiaratione di questo dubbio, il Filosofo nostro unole, che in alcuni casi sia molto meglio, chiun ot timo Prencipe domini, che la legge; & in alcuni altri casi, le per fette leggi; perche tra le attioni Civili, molte sono che dalle leggi terminar non si posseno, poi che il legislatore sempre, con quel le prouede all'uniuersale, e non a particolare alcuno, si che è mol to meglio valersi alle nolte del buon giudicio d'un ottimo Prenci pe, che delle humane leggi; ma in quelli casi che dalla legge sono terminati, è molto meglio, che quella tenghi il principato; quan tunque ottimo Prencipe si fosse: perche, si come la conditione naturale della legge, è di esser senza passione; cosi è il natural dell'huomo, hauer le passioni, perche ancor l'huomo ideale no si pu's 1712aRa

ro

200

0-

0-

20

126

OR

ric

20

012

Ha

0-

12

a-be

a

eli

10

hil
ot
r
zel
ol

10

ò

imaginare, senza gli affetti suoi, i quali sempremai sono stati pos senti di peruertire ogni giudicio quatunque che perfetto si fosse. di piu in quanto che poco fà dubitamo, se, quando fosse lecito i ca si no determinati della legge, riferir al giudicio d'un ottimo Precipe, meglio saria, che piu ottimi in queste risolutioni concorressero, o un solo? & argumentossi per la parte affermativa eser molto meglio, che piu perfetti huomini concorressero ch'un solo; bora queste ragioni il nostro Filosofo in questo presente luogo rafferma che molto meglio sia che piu huomini perfetti gouernino una Republica, ch'un solo: se però un solo non si trouasse tanto perfetto & eccellente, che auanzasse lo stato humano, & s'assemigliasse a quel dinino, come già ui dissi. Nel principio del Mon do le Città erano gouernate da un solo Rè, si perche era difficile ritrouare molti huomini perfetti nelle uirtu; si perche le Città ancora erano pochissime; si ancora per li benesici singolari, che alle volte un solo faceua alla moltitudine, il quale poi creauano per loro Rè, ma perche in processo di tempo molti essercitandosi nelle uirtù diuentarono ottimi, e perfetti: questi tali nelle Città che habitanano fecero lo stato de gli ottimati; i quali poscia in spatio di qualche tempo diuentando ricchi, e discostandosi dal le uirtu come il piu delle volte sogliono causare le ricchezze mu tarono spesso quello stato, nello stato di pochi, che noi chiamiamo de' ricchi: Ma perche nello acquifto delle ricchezze suole spesso auuenire, ch'uno diuenti piu ricco de gli altri: & per cagion di cotali ricchezze acquisti ancora molti amici, è auuenuto che co questa facilità, e commodità opprimendosi gli altri si sia souente cangiato lo stato di pochi, nello stato tir annico d'un solo: ma que sti per la niolenza, che sogliono fare i Tiranni non potendo esser sopportato, il piu delle uolte ha concitato contra di se la molti tu dine; la quale o cacciando, o ammazzando il Tiranno, ha cambiato lo stato Tirannico nello stato popolare: del qual era ancor dubbio, se meglio per lo popolo fosse far un Prencipe per elettione, o per successione; es si addussero le ragioni, tanto per l'una parte, quanto per l'altra. Si che hora per la dichiaratione di questo dubbio, diconi Signor Caualiere, che è molto meglio hauer

un Prencipe per elettione, che per successione; perche quelli che s'eleggono, sono tra li buoni, i migliori, come vsauano anticame te gli Atheniesi di colui, che chiamauano Archon, che al presente alcuni lo chiamano Doge, & altri Rettore. Habbiamo dubi tato ancora, se conueneuol cosa sia, ch'un Prencipe habbia una auttorità larga, oltra quella, che dalla legge gli è stata concessa: per dichiaratione della qual cosa, diconi esser ragioneuole c'habbia quella oltra la legge: perche altrimenti in osseruanza le leggi non potrebbe metter, quando oltra di quelle non hauesse auttorità: ne val quella ragione in contrario, che co questa aut torità facilmente diuentarebbe Tiranno; perche io non voglio, che tal auttorità sia in lui senza misura, o termine, & che auan Zi la potenza, e l'auttorità di tutto il popolo. Hor per dar fine a questa terza Giornata nostra, voi hauete inteso Signor Canalie reglistati, & i gouerni Politici, e lor conditione, e la natura de'Cittadini; delli quali gouerni lo piu commendo quello che dal l'auttorità d'un solo dipende, che da molti; perche un solo senza contentione alcuna piu presto determina, et esse quisce le cose, che molti; la qual prestezza, quanto gioui in una Republica, il dan no della tardezza lo dimostrò in quelle Republiche Greche, le quali quasi tutte erano gouernate dalla moltitudine, e Filippo Rè di Macedonia le superò: perchetardissime furono a far le provisioni, questa sorte di gouerno popolare ha inchinato sempre piu al male, ch'al bene; si perche la conditione di molti è discostarsi dall'uno, il qual sempre ha hauuto la Natura del buono, co me sanno i Platonici, & Peripatetici altresi, & a nostri Theologi è notissimo sopra la seconda Giornata del Genesi, si perche la moltitudine non mai fu senza lite, e contentione. Mentre che la Città di Roma fu gouernata dall'imperio d'Augusto, dopo che quelle tre Monarchie di Lepido, e di Marc' Antonio in una sola d' Augusto si redussero; tutto'l Mondo resto in grandissima pace; ma mentre da molti quell'imperio fu gouernato, quanto sangue sisparse, e noto ad ogni uno per le historie antiche, si che sarà ve rissima quella sentenza di Homero: non posse rem bene geri multorum imperiis; perche tal ragione, e quasi nel reggere vna

Homero.

Re-

he

n-62

of-

ile

(A) Te

16 6

23

173

a

ie

a

el

a

he

in le

le

re

0-

0

7-

10

ie

18

11

e; 1e 1e

Rep. quale è in mare il gouernare una Nauc: laquale quando dis molti fosse gouernata tosto perirebbe, e quando si troua un Rè, o Prencipe, in cui sia l'ingegno, la prudenza, & il ualore, il quale sia desideroso di accrescer lo stato, e mantener i popoli in abondanza, in pace, & in amore, non distinguendo nella giusticia il nobile dall'ignobile, ne il ricco dal pouero; io credero fermamente che migliore stato, ne piu sicuro non ui si puo di que Sto Regio desiderare, pure che questo Prencipe habbia tal gouer no per elettione, e non per successione: perche non mai fermamente possiamo esser sicuri del buon successore: & se bene il sigliuolo imiterà le vestigie paterne, & il Nepote non gli sarà dis simile: questo rade volte auviene, perche a molti eccellenti huo mini i figliuoli non furono nelle uirtù simili, come ne à Salomone fragli Hebrei, ne a Pisistrato fra gli Atheniesi; diche per non cercare l'Historie esterne, ne habbiamo testimoni nella Città di Roma, nella quale se Giulio Cesare per il gran valore, e meraniglioso suo ingegno; & se Augusto per la sua prudenza, e giustitia, non furono indegno di tanta Signoria, nondimeno i posteri assai presto degenerarono; perche le sfrenate loro voglie seguitarono: onde perduta non solo la eloquenza singolar ornamento di quella Republica, ma perduta l'antica militar disciplina, & il valor de' Soldati, e di Capitani, finalmente Roma fu preda delle Nationi barbare; e quelle genti che per molti secoli haucuano obedito al popolo Romano, presero ardire di volergli commandare : & lenatosi dal collo il grane giogo della seruitù il posero a quelli, che pareuano esser nati per dar leggi al Mondo; di tutto che la cagione fu, perche questi che soli gouernauano, leuandosi dalla osseruanza delle sante leggi, si dettero alla potestà delle loro sfrenate voglie, credendosi, che quello stato loro come patrimonio fosse immutabile: onde allontanandosi dalla forma d'ogni buon costume, e curandosi poco d'acquistarsi l'amor de' sudditi loro, perdettero vltimamente, e la propria vita, e lo stato della Republica. Tranoi Signor Caualiere, che lo stato Aristocratico possediamo (però quando alla nobiltà, del nostro sangue fosse congionta quella

quella dell'animo, come fu anticamente, quando i piu virtuofi tolsero in mano il freno di questo gouerno civile, separandosi da quelli che piu vili, e plebei erano) non è possibile dar il governo ad un solo: si perche pare, che i piu ricchi, tentino di governar la nostra Città, i quali sarebbeno buoni veramente per guardar i danari; perche i prudenti sono quelli che governano le Città, come disse quell' Athenagora, a' Siracusami appo Thucidide. la qual ricchezza anticamente tra noi era stimata essere la virtu di giustitia, e la grandezza dell'animo, e non la potenza de' danari: si perche non è possibile di ritrovar persona, cosi scelta, e di valore, e di sapienza che sia meritevole, essendo rari tra noi si gnor Cavaliere, come sapete, chi attendi alle buone lettere, e quelli che u'attendono, sono invidiati, anzi tenuti dalla turba vile per presontuosi.



Dello



Dello STATO delle

# REPVBLICHE

Secondo la mente

D' A R I S T O T E L E
Con effempi Moderni.

GIORNATA QVARTA.

DI M. NICOLO VITO DI GOZZI

Gentil' huomo Ragusco.



ARGOMENTO.

Ragionasi partitamente di uarie specie di stati proposti generalmente nella precedente giornata, si tratta dell'ottima Rep. e della Tirannide, di quelli, che sono atti ad una Rep. e di quelli, che conuengono all'altra, Delle parti ancora, nelle quali sono diuse le città, e di quelle senza di cui esse possono restare, della perfetta citta, e della perfetta uita del cittadino. Vitimamente delle parti della Rep. cioe de'consigli, e casi in essi proposti, de i Magistrati, ordine, diuersità, e modo dell'institution loro, e de'giudici, specie, e modi, co' quali si fanno.

INTERLOCVTORI.

GOZZI, ERAGNINA.



de

no ar ar

la

111-

di

e

6.1

Ragià il Sole giunto al nostro Hemispero, quando il Signor Canaliere al solito uenne, come ci hauca promesso per dar princi pio à questo quarto della Politica di Aristotele, il quale cominciò in cotal guisa a ragionare, poscia che m'haucte dichiara to, Signor Gozzi, quale sia il gouerno re

gio, e lo stato della Republica in vniuersale; desidero che mi dichiarate ancora il particolare di queste politie, per intender

Z 2 me

meglio il gouerno loro. G.Voi hauete ragione d'intender questo,

Ammo-

essendo cosa chiara, che in ogni arte, es in ogni scienza o sia spevulatina, o fattina, quando si considerasse l'universale, & che il particolare non fosse inteso, quella tal'arte, o scienza, saria uana, & insofficiente; & specialmente quella, che uersa intorno alle attioni humane, come è questa ciuile Politia: questo è il proprio di ciascuna di queste arti, oscienze, che, per farsi pin capace dell'uniuersale, bisogna hauer cognitione sufficiente del le cose particolari. questo è quello che intese altre volte Ammonio. particularia nos inducunt in cognitionem uniuersalium. si che per hauer questa cognitione vniuersale è molto bennecessario di hauer la cognitione de particolari; altrimenti saria uana ogni scienza, & ogni arte, come ui ho detto. questo esperimentiamo nell'arte della medicina meglio, che in alcun'altra; nella quale non solo conuiene al medico intender la sanità in universale, ma etiandio intenderla ne' soggetti particolari; altrimente poco o nulla con l'arte potria gionare a gli ammalati: così necessariamente in questa cognitione civile, non tanto convien intender lo stato civile vniversalmente, quanto etiandio in particolare, & il modo, & maniera di ciascuna parte, nella quale questo vniuersale è stato diuiso; perche ueramente l'universale guardiamo da lungi; è da presso i particolari, come è stato inteso dal nostro Filosofo nella posteriora, i quali particolari sono di natura, quod in actionem ueniunt, come disse il nostro Filosofo; & questa scienza della Politica deriuando tutta dalle attioni humane, sarà necessario, che i particolari di quella, come vi dissi, intendiamo. Non meno ancora conuiene hauere ta cognition particolar delle leggi, per le quali si gouernano te Republiche del mondo. & auenga che di ogni Politia ciuile si consideri; nondimeno principalmente si fà di quella, che è ottima semplicemente, ouero secondo il consenso di chi ci appaga molto ben le ragioni, le quali si trouano in ogni arte e scienza; perche sempre l'artefice, o altro autore mira à quello, che piu perfetto, & piu eccellente conosce in quella

arte

Arif. post. 2.C.2. tex. c.3.

200

300

il

1.2-

16-

0-

123

leb

13.

a-

to

77-

er të

1-

10

0

or is e a e e e is e is

arte o scienza: vedete coloro che insegnano à lottare, come, quantunque per ogni corpo, o sia perfetto, oimperfetto, diano le sofficienti regole; nondimeno riescono me glio in colui, che è piu perfetto, onde par che cosi all'ufficio loro meglio sodisfacciano, che facendo altrimente cosi conuien fare in questo nostro ragionamento delle Politie, proponendo le miglior regole per lo piu perfetto stato della Republica. R. Si bene; ma perche dite, che il ciuile principalmente considera quella Republica, che è ottima semplicemente ouero secondo il concesso, par che certa differenza facciate tra l'uno, & l'altro. G. Perche io trono, che questi due non sono il medesimo; attento che quella veramente dicesi esser ottima Republica semplicemente, la quale è gouernata da un huomo perfetto, ma quelle sono ottime Republiche secondo il conceduto, delle quali se bene sono alcune migliori, non dimeno, perche il popolo che inchina più ad vn essercitio, che ad vn'altro, quelle reputa ottime Republiche, verbi gratia doue il popolo piu inchina alle uirtù morali, che alle armi, ouer alle mercatantie, piu gli conuiene lo stato de gli ottimati, che de gli altri. R. Epero sia bisogno, che un legislatore risguardi alla inchinatione del popolo, quando dar vuole principio alla Politia. G. Non meno ancora questo deue fare, ma considerare primieramente asai bene, qual leggi piu gli counengano, è quali non; poi che ancor queste sono come le Politie, alcune perfette secondo il conceduto, alcune altre semplicemente. Le medesime leggi vgualmente, à tutte le Republiche, non conuengono, ma diuersamente secondo la diuersità delle Politie; perche elle sono sempre mai ordinate secondo quel fine, che ciascuna Republica intende ; è doue à questo intendimento non fu pensato dal prudente legislatore, in breue spatio di tempo, e le leggi, è la Republica si mutano; anzi restano distrutte, e rouinate, mutatio enim morum mutationem legum exigere Fran. pat. uidetur: quando nel ordinar le leggi i costumi de popoli, e le de Repu. sue necessità, o bisogni il legislatore non hà ben considerato, s.

poca

#### 182 Dello stato delle Rep.

poca fermezza, estabilimento sperar di quelle voce, si che, Sig. Caualiere, il buon legislatore, non solo deue considerar, come habbia da ordinar la Republica; ma etiandio come la possa nelle sue leg gi perpetuamente conservare. R. Ben dite: ma di gra tia diteci la causa, perche lo stato Politico sia diurso in molte sin golar parti; poi che promettete di quelle particolarmente faue lare? G. Io lo farò molto volentieri; poi che il nostro Filosofo n'adduce due cause di questa Politica pluralità, l'una formale, l'altra materiale: perche è cosa chiara, che le città constano primieramente dalle case, poi dalla moltitudine; le parti delle qual case, sono ancor parte radicate della città, come voi sapete: e nella moltitudine alcuni sono ricchi, alcuni poueri, & di bassa, e di mediocre conditione; chi attende di questi alla cultura de campi, chi alla mercatura, chi a sordidiessercity, che la vita imbrattano; altri alle virtù, che sono la veranobiltà dell'animo: e de i ricchi parimente sono stati alcuni possenti à mantenere gl'escerciti; alcuni altri meno; alcuni erano chiamati caualieri, che manteneuano in stalla, i caualli per la guerra, come costumauano i Greci anticamente, quando con le circonuicine nationi guerreggiauano. Trouandosi dunque nella moltitudine de cittadini sempre mai questa diuersità, e co ditione di huomini, nascono parimente dallo stato loro dinersi stati di Politie, da ricchi lo stato Oligarchico ne nasce; da nobili, ò virtuosi lo stato Aristocratico; da poneri, ricchi, nobili, e virtuosi insieme lo stato popolare: ma tutte le parte in ciascuna di queste vgualmente non concorrono alla costitutione della Politia. Perche, si come in noi sono alcune parti materiali, come sono le ossa, & inerui, chiamate dal nostro Filosofo nella Me-Meta. 10. taffica, partes materiæ, senza le quali è possibile costituire la specie, benche non è possibile imaginare la natura humana senzala carne, l'ossa, è nerui, come dottamente è stato notato dal cometatore in quel luogo; er come ancora sono in noi alcune parti, le quali solamente sono effetti della potenza venetativa, come sono li capelli, le vnghie, e l'ossa, alcune altre sono effetti, che fanno per la potenza sensitiua, come sono il cuore, il fega-

Aristot. 7.

ig.

me

cl-

ra

lin

He

ifo

a-

no

De-

6

lla

43

10-

0/-

a-

er

022

ne

co

7/2

12-

e

20

0 .

128

re

2.1

to

ne

a,

12,

1-

to, lo stomaco, & inerui; Cosià queste parti si trouano alcune somiglianti nella città; perche sono alcuni, che non funno per lo ciuil gouerno della Republica, come sono agricoltori, famigli, e quelli sordidi Artefici di pelli, e corami, senza i quali il gouerno Politico nella sua ciuiltà potria restare, in guisa, che potria far l'huomo senza peli, & unghie: se bene in qualche partesaria manco perfetto, alcune poi, che al cuore, al segato, allo stomaco s'assomigliano nella costitutione essentiale del Po litico gouerno, che sono i nobili, ricchi, virtuosi, & altri simili: secodo la dinersità de quali, dinerse sorti di Politie ne nascono. R. Sta bene; ma quali sono quelle Politic, che principali sono tenute dal Filosofo? G. Le principali sono tenute dal Filosofo lo stato popolare, come hieri vi dissi è quel di pochi, perche sotto di questi due tutti gli altri stati sono ridotti, verbi gratia sotto lo stato di pochi, riducesi quello de gli ottimati; perche le viriù sempremai sono state rare nel mondo, è nel petto di pochi ancor hoggidi si ritrouano; & tutti gli altri stati, si riducono sotto lo stato di molti si come sono due principali veti, l'Austro, è Tra montana esendo il Zesiro ridotto sotto Borea, es l'Euro sotto l'-Austro; come si vede fra le armonie esser due principalissime, l'una chiamata anticamente Dorica consonanza del primo tuo no, la seconda Frigia consonanza del terzo tuono; sotto le quali le rimaneti armonie si riducono. Ma vna cosa auuertite, Signor Caualiere, che questi due stati principali sono differenti tra loro: perche quel di molti contiene ancora quello di pochi, e quello di pochi non contiene quello di molti. R. Stà bene; ma voi diceste; che nello stato popolare gouernano molti cittadini, se dunque in vna città fossero mille, e ducento cittadini, cioè mille ricchi, e ducento poueri, & quando i poueri, non hauessero alcuna participatione nel gouerno; io direi che questo gouerno non foße di pochi, ma di potenti, cosi parimente quando i ducento poueri lo gouernassero, come stimati migliori, lo stato loro non saria veramente stato di pochi, ma stato popolare: poiche in quel lo solo i poueri haueriano nelle mani il freno del gonerno ciuile. G. Dicouiche Aristotele veramente distinse lo stato popolare da

da quello di pochi; perche nello stato popolare, sono quei liberi che lo gouernano, & in quello di pochi, coloro solamente che sono ricchi è potenti:ma perche auuiene, che i liberi, & gl'ingenui sono molti, & i ricchi pochi, per tanto questi due stati accidentalmente tra loro si distinguono per lo piu, & per lo meno: ma la ricchez za, e la pouertà sono quelle, che essentialmente di uidono questi due stati, come vi ho detto:il che lo dimostra il no stro Filosofo, percioche, se lo stato di pochi fosse terminato per lo meno, effendo tra li Ethiopi (dice) vn costume, che tutti quel-Strabone. li, i quali erano di corpo grande, (come afferma ancora Strabone, e Lucretio) & di aspetto bello fossero ammesi all'Imperioseguirebbe, che il gouerno di costoro fusse di pochi; perche per lo piu, i grandi, e d'aspetto belli sono pochi: il che è falsissimo; perche lo stato di pochi è quello de ricchi, & vn huomo può efser ben grande, è bello, ma di facoltà pouerisimo, il che ancora si dimostra chiaramente con questo altro essempio di quel gouer no di ricchi, qual era in una città di Grecia, nominata Colo-Colofon. fon, la quale era gouernata da molti ricchi innanzi che haueffero l'infelice guerra coi Lidi: il qual gouerno da ogni vno era nominato di pochi, con tutto che molti gouernassero. Si che la moltitudine, & il poco non distinguono gli stati, o li gouerni; ma la ricchezza, e la pouertà: e cosi la Politia Democratica sarà di stinta dalla Oligarchica; perche in quella i liberi, & ingenui, ma in graparte poueri, gouernano; & in questa, i ricchi piu poteti, che rari si trouano nel mondo. Questo stato si conobbe in Roma, quando quel potentissimo Imperio su diviso nel triumvirato, che solo era gouernato da quei tre potenti, però quello che poco fà vi dissi della differenza di questi stati, non intesi, che cio sus se di mente di Aristotele, ma di alcuni attri, che della Politia ne trattarono. R. E tempo Signor GoZzi, che ci dichiarate, in quante parti sieno divise le città, e quali veramente sono quelle, che specificano le città, e quali ancora sieno quelle, senzale quali possono restar le città. G. Lo farò molto volenzieri, e diconi esser otto quelle parti, che sono necessarissime per ordinar bene una città. L'una è quella de gli agricoltori, lo studio de'

iberi

be fo-

inge-

acci-

reno:

ite di

ilno

per

quel-

rabo-

io se-

er lo

per-

vo ef-

cora

TOUET

Colo-

aues-

ocra

bela

i; ma

rà di

i,ma

teti,

oma,

rato,

poco

o ful

litia

e, 11

quel

Zale

rise

irdi-

udio 10°

de quali è di apparecchiare il nutrimento al popolo. Perche, se vogliamo creder al divin Platone, tutte le città da principio per cagione dell'viile furono fabricate. Quando non essendo solo l'huomo sofficiente per se stesso prouedersi delle cose necessarie, si ragunarono tutti insieme, aiutando e giouando l'uno all'altro con l'industria e con la diligen-Za. E perche conoscenano, che all'huomo era di bisogno sopra tutte le altre cose, il nutrimento, la casa, e la veste, primieramente in questa ragunanza cominciarono ad attender alla colsura de campi ; la quale , & il nutrimento à loroprestana, & aintana le fabriche, & il vestimento apparechiaua. Onde il maggior studio, e diletto di quelli era il pascer le pecore, dalle quali maggior gionamento prendeuano, che da niuna altra cosa. E quinci è, che Catone doman- Catone. dato una volta, che cosa potria far l'huomo per diuentar presto riccho, rispose, Qui bene pasceret; e piu? Si satis bene pasceret. La qual risposta dimostraua, qual viilità si caui dal pascer le pecore, ò dal tener le mandre. Gli Agricoltori sono necessarissimi per i popoli nelle ben ordinate città ; nel che furono diligentissimi i primi Rè de Romani, e massime Anco Martio; Dionisio Rè di Portogallo chiamana gli Agricoltori nerui della Republica; i quali ogni Prencipe douerebbe fauorire, & fare conto di loro; perche questi attendono à migliorar è fecondare i terreni, & aintarli, nell'opera dell'agricoltura, come faccua Massinissa Rè dell' Africa, e Tiberio Cesare. Nella seconda par te sono gli Artesici, cioè i Fabri, i Sartori, i Marangoni, i Calzo lari, & altri simili, i quali fanno, che le città sieno habitabili, commode, & adorne. Questa fu l'intentione di Solone in quella sua legge, che niun figliuolo fosse tenuto di nodrire il padre, se prima da quello non hauea imparato qualche arte; accioche le città abondassero di artefici. Poi sono i Mer catanti, senza i quali in molti bisogni le città conseruare non si potrebbono; attento che eglino conducono spesso quelle cose, che sono necessarie per la città, delle quali sogliono mancare Aa

Solone.

## Dello stato delle Rep.

mancare alcune, et alcune altre abondare, è perche la loro indu stria è molto grande, e faticosa, onde gli animi sono sempre impiegati ne i loro affari; però sono pochissimo atti à i gouerni cini li. Io non dico però, che il Prencipe, Rè, ola Republica questa ar te di mercatatare per bene, e per la salute publica, non esserciti per mezo de minifiri, o nelle estreme carestie, e necessità de i sud diti, ouero quando i prinati non sono potenti far gran traffichi per ben publico, come vsaua il Rè di Portogallo nel far i traffi. chi d'Ethiopia, con i quali ha riempiuto l'Europa delle piu pretiose ricchezze delle Indie. Questa mercatantia in vna Republica mi par assai honesta, perche stà molto meglio al Prencipe di esser mercatante, che tiranno, ( al gentil huemo il trafficare, che il rubare. Poi sono, i mercenary, che con l'opre, è fatiche loro seruono per mercede ad altri. Ci sono per la quinta parte, i soldati, i quali sono molto necessary per la conseruatione della libertà; essendo essi quelli, che la salute della città da i nimici di fendono. Questi denono con molta gentileZzaesser accareZzati nella città, e fauoriti con ogni discretione: & deuono grandemente essere amati da ogniuno, & stimati tuttania, deuono ancora quando insolenti, & indiscreti dinentano, esser seneramente castigati, e a'loro Capitani conviensi non meno viver bene, che far, che i suoi soldati sieno buoni; come disse vna vol Senoson - ta Ciro Rè di Persia a'suoi soldati, guerreggiando con il Rè di Media; perche molto piu giona alle volte la giustitia, & il valore de Capitani, che la forza dell'armi de soldati. Quando in vna città i soldati sono sprezzati, e vilipesi, e massime quel li, che lungamente hanno servito con patienza, fedeltà, e fatica, questa veramente non è città, ne degna di tal nome, ma piutosto una casa di Barbari. R. O Carlo, o Cesare, o Alessandro. G. O vituperio, o infamia, o come agenolmente per viltà d'alcuni gouernatori s'auuilirono le piu honorate Republi che? quanto giouamento sentiuano, i Romani nelle armi de' soldati, e nel valore del Capitano? voi sapete, che sempre te ninano due consoli della militia, l'uno fuori della patria, nelle prouincie aliene, l'altro dentro della città; oue non meno si ve-

deua

te lib. 2.

DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN

ndu

im.

cini

1 ar

citi

fud

ichi

effi-

re-

pH-

ipe

ica-

che

te,

ella

i di

za-

de-

ono

Meuer

vol

è di

va-

0 172

uel

fa-

ma

lef-

ber

ebli

de

ete

elle

2:6-

deua l'ammaestramento consueto de soldati, che tra quelli, che operauano fuori alla guerra: quella vigilanza, & vbidien Za di notte, & di giorno, quel secretissimo ordine delle spie, quel le guardie, quelle sentinelle; quella istessa diligentia, e cura di custodire le porte della città si vedeua grandemente osseruare: & appreßo gli effercitij grandi, che faceuano fare à i soldati, e nell'armi, e deposte quelle, si vedeua grandissima prontez za nel prouedimento delle vettouaglie per li soldati, e de pagamenti: tanta era la cura, e diligenza in quel console, che gouernaua la vrbana militia: tanto l'essercitio, & vbidienza in quei soldati, che teniuano le armi per difesa della città, che no si pote ua piu. Poi sono nella sesta parte riposti, i Giudici, i quali tato sono necessary nella città, quato è necessario l'anima per il viuer nostro:eglino decidono le differenze tra li cittadini; le parti ren dono sucte per giustitia; à questi sono congionti i consiglieri, ò se natori, che consigliano prudentemente sopra i casi fortuiti, & opportuni occorrenti nella città. Poi le ricchezze neruo d'ogni stato, che à i graui pericoli della città soccorrono, sono necessarie per sostentamento, & commodo della vita nostra; ma molto piu per la pratica ciuile, e per le cittadine espeditioni. Le cui parti sono, i denari, i campi, l'abondanza delle Castelle, & delle Aristot. 1. Rhetoric. città, & altro, che racconta Aristotele nostro nella Rhetorica. L'ottaua & vltima parte sono i magistrati, senza i quali le cit-Là conservar non si possono: ne meno ordinarle è possibile; perche come voi sapete, Sig. Canaltere, il volgo di sua natura essendo ignorăte, e priuo di consiglio; necessariamete ha bisogno de chi e dell'uno, e dell'altro lo soccorra: senza i magistrati, le leggi sono mutole nella Rep chi le seruarebbe quando i magistrati no fosero?i magistrati sono ottime, e viue leggi, quado ne perfetti citta dini sono à sorte caduti: per li magistrati bisogna huomini, che nelle virtu, e buone discipline dalla tenera età siano essercitati: Percioche veramente il giudice fa conoscer qual sia il magistra to; se la persona è di sommo valore, innalzera sempre la digni tà del magistrato:ma se sarà huomo indegno di cotal carico non Solamente abbasserà l'auttorità di esso, ma anco insieme la mae Aa

Vedi Mar lib.3.& in

## 190 Dello stato delle Rep.

stà del sopremo Precipe, come dice T. Liuio. No qui sibi honore adicciflet, led indignitate sua uim, ac ius magistratui, que gere bat, deplisset.ricordinsi i magistrati, che l'ufficio loro non è d'esser signori delle leggi, ma tutori, e difensori publici, e di vbidire al Précipe: et di piegarsi sotto l'auttorità de magistrati superiori à se shonorar gli uquali comadare ma co destrezza à i sudditi de fender i poueri, opporsi a grādi, et amministrar giustitia à tutti: et ogni volta ricordarăsi, che esti giudicano gl'huomini in ter ra, et che eglino altresissarano giudicati in cielo dal grade Iddio. queste sono otto parti della città, Sig. Caualiere, dalle quali sireas sumono piu stati di politie. Ma voi douete ancor auuertire, che quătuque il nostro Filosofo hieri coto sci stati di politie, cioè tre rette, e tre indirette, et in questo presete luogo dice, che ne siano ancor dell'altre oltre di quelle, no però vi deue parer strano; per che hieri conumero diuersi stati di politie in genere, et al presete le fa in specie, le quali sono molte più, che no sono gli stati comune mete numerati. R. Hor sù dichiaratemi parimente queste specie distati, che voi dite hauer cotato Arist in genere. G. Lo farò mol to voletieri, cominciado dallo stato popolare, Questo cotiene in se cinque specie, la prima è, oue sono tutti del popolo vguali nel rice uere le dignità, e gli honori; perche ne alle sole ricchezze, ne alla uirtu si guarda nella distributione di quelli, ma alla sola libertà uquale, e comune per tutti. Della secoda specie sono alcuni a' quali so copartisce la maggioraza, secodo una certa misura: perche quest hauedo piu de beni paterni in quello stato, alquato piu si fanno de gni de gli honori, e dignità. La terza specie poscia di questo stato è quella, nella quale tutti uqualmete no meno i ricchi, che i poueri sono atti, et nati à regger il freno del gouerno popolare, fuor che quelli, che sono stati, o sono falfari, traditori, patricidi, et serui, go uernandosi conforme alle leggi, e non al gusto del lor arbitrio. La quarta specie è, doue tutti i liberi gouernano; ma però secodo la di spositione della legge. L'ultima specie, è doue tutti uqualmente gouernano e comadano come nella prima, et nella terza spesie, solo che da quelle prime in questo sono differeti, perche done in quelle so gouerna secodo le leggi sin questa si gouerna secodo i suoi propry é

re

f-

re

ri

er

0.

be

Y 2

20

er

te

ne

ie

rol

fe

ce

lla

15

Aż

de

oè

78

be

90

La

di

70-

ilo

He

74

decreti. R. Che differeza fate trail decreto, e la legge? G. Questa; che la legge statuisce delle cose humane universalmëte, et il de creto in particolare; la legge tra noi si fà dal maggior cosiglio, et & il decreto dal cosiglio di pregati; le cui parti si chiamano uera mete decreti, et quel del gră cosiglio legge; ma auuertite, che que Stamaniera di gouernare secondo i decreti, dice il Filosofo, su trouata da piu poteti nella città, i quali conoscendo, che sempre il popolo è in gran parte priuo e di giudicio, e di ragione, propon gono a quello alcuni arbitrarij decreti alui grati, per mezzo de i quali vogliono, che egli si gonerni; & il piu delle volte, que sti adulatori persuadono al popolo, che ropa le leggi, e faccia a modo, e noglia de decreti loro, la qualspecie di gonerno no mi par che sia legittima, o ciuile; perche dice il nostro Filosofo, vbi leges no seruatur, no est politia, e doue maca la legge supplisce la pru deza del Prencipe, e no la libertà nostra nosocaria. R. Se duque quello stato no è politico, done si gouerna a uoglia, e piacere, e non con le leggi, seguiterebbe, che il Regno, o monarchia non fosse cinile, da poi che i Re gouernano secondo i beneplaciti loro , senza essere astretti dalle leggi. G. Dicoui ueramete esser cosa chiara, che in ogni gouerno Politico couiene, che la legge sia patrona; ma altrimenti uië fatto nel Regno o Monarchia, en altrimenti nello stato, done molti gouernano, tronasi nella Monarchia la legge ni ua, e no scritta, & è quella sapienza, o prudenza del Rè, il quale (come già ui dissi) deue esser tra gli huomini in terra come vn Dio per la eccellenza delle sue uirtu; altrimente non sarà degno d'essere chiamato uero Re:ma nello stato doue il popolo, o la moltitudine gouerna, la qual communemente è priua di giudicio, di prudeza,e di sapere, coniene, che per lo suo gouerno habbia le leg gi scritte da saui, e prudeti huomini; ma concludiamo, che in que Rostato popolare la maggior parte de cittadini gouernano o per testa, come usiamo noi, Venetiani, Genouesi, e Lucchesi, o per tribu, come s'offeruaua nelle piu antiche populari Repub. in Roma, la quale era divisa in trentacinque tribu, le quali facendo Separatamente le Raunăze tutti nel dar i uoti haneuano ugual noce; ma doue era la Raunanza della plebe, la nobilià non in-

Arist.4.

terneniua, perche in un tempo i nobili assistendo a' consigli della plebe tirauano a se i voti de loro adherenti. Similmente lo stato popolare d'Athene era diviso in dodeci Tribu, nelle qual tribu non si guardaua maggior, & minor numero di cittadini, perche la raunanza di 300. cittadini faceua nel dar il uoto quato quel la di cinquanta; pur chetraloro fosse per testa corso maggior numero di noti, ouer in questo stato popolare gouerna la maggior parte de cittadini per parochie, come fanno i Signori delle leghe, e le città dell' Alamagna, che sono piu popolari, come dicono esser Straborgo; e per lo adietro la città di Mets, o per le communate come le leghe de Grissoni, & alcuni cantoni de Suizzeri. R. Sta bene; ma piacciaui dichiarare parimente le spetie di quello stato, in cui gouernano i pochi. G. Molto uolentieri. questo stato co tiene in se quattro specie. La prima è di quelli, che hanno entrate grandi. La seconda di quelli, che mediocremente sono ricchi. La terza di quelli che hanno piu eccellenti, e piu nobile ricchezze, nel Prencipato de i quali dopo la morte loro succedo no ancora i figliuoli. La quarta è simile a questa terza fuor che questi non soggiacciono ad alcuna legge; ma secondo i proprij decreti gouernano: la qual specie è somigliante a quella del Tiranno; perche ambidue gouernano secondo il proprio commodo. In questa specie di gouerno incorfero gli Atheniesi, quando si lasciorono gouernare da trenta Signori cacciati da Thrasibulo no minati poi trenta Tiranni: & i Romani parimente nel gouerno di dieci huomini, che deputati erano per corregger le ordinationi, e costumi della Republica, i quali prima per fattioni, e poi con aperta for Za occuparono la signoria; e perciò gli antichi presero sempre la parola Oligarchia in cattiua parte, et all'incotro l'Ari stocratia in buona, che uie a dire il gouerno dhuomini da bene. Ma questauarietà di gouerno segue ne' pochi, o perche sono per le gran ricche Ze diuenuti tanto potenti, che l'auttorità loro so prauanza le legoi; onero, perche non esendo tanto ricchi, per te ma del popolo che no coporta la insolenza, uogliono dipeder dal la legge. Di questa sorte di gouerno chiamato di pochi, oue i piu ricchi participano della suprema potenza, sono stati secondo Plu

In Apoph. Græc.

lla

120

628

be

iel

or

08

e,

te

tarco gli Epidauri, i quali non haueuano, che cento ottanta cittadini de' piu ricchi, che participauano del gouerno, e di questo numero eleggeuano i configlieri di stato l'antica Republica di Marsiglia in Prouenza haueua sciceto huomini de' piu ricchi al gouerno; la quale per giudicio di Cicerone fu la meglio ordinata Republica, che fosse mai in tutto l'mondo: della medesima furono i Thebani, i Rhodiotti: e per ciò Q. Flaminio proconsole stabili le città de' Thessali in Forma di pochi, facendo i senatori, e giudici de piu ricchi; perche questi haueuano maggior interesse nella Republica; e perciò procurauano la pace, & il riposo. eam partem ciuitatum fecit potentiorem, cui salua tranquilla que Omnia magis esse expediebat, dice T. Linio. Seguono ancora quattrospecie de gli ottimati. l'una done, i piu virtuosi gouerna no, l'altra doue i virtuosiricchi gouernano: la terza doue del popolo ancora i ricchi virtuosi gonernano; Et questo dice del popolo a differenza della seconda specie, done questa sorte d huomi ni ancor, che siano ricchi, e virtuosi non tengono però il gouerno ciuile. la quarta doue quelli che sono uirtuosi, ma specialmen te del popolo gouernano: il qual gouerno par che sia misto dalla prima specie de gli ottimati, e dal gouerno popolare; si come era in uso appresso i Lacedemoni tra questi quattro stati di gouerno politico in genere, egli è ancora il quinto per commun nome chia mato Republica, della quale il nostro Filosofo sin'hora non ci ha dichiarato cosa alcuna, ne tam poco habbiamo potuto intender le sue specie; ma hora la dichiara partitamente, e non meno della Tirannide.R. E doue lasciate le specie della Monarchia? G. Hie ri ragionammo dello stato regio, & ini facilmente poteste intender le specie distinte della Monarchia, la quale per proprio, e di stinto nome chiamasi Regno. la qual Republica, dice il nostro Fi losofo, che è composta dalla politia di pochi, e di molti, & è una mistura di questi. dico esser composta da molti; perche, come hauete inteso, il gouerno popolare è ueramente gouerno di libertà: attento, che tutti ugualmente del popolo sono partecipi del gouerno; onde communemente le città libere sono chiamate Republiche dico essere composta da pochi; perche ancor questi

Liu li 24.

questi si presuppongono esser ottimi, e perfetti: attento che le no biltà, e le uirtù morali sono accompagnate dalle ricchezze; poi che esse sono certi mezi, per commodità de' quali agenolmente gli huomini dotti, e uirtuosi diuentano, se cosi vogliono; & i poueri sono sforzati uagar prima intorno à questo, che sostiene la vita nostra, di che maniera nella Politia detta Republica egli è lo stato popolare, perche risguarda alla libertà: egli è di pochi, perche le ricchezze sono mezi per far che uno diuenti, e nobile, & uirtuoso: onde appresso gli antichi era in prouerbio; Nobilitas est antique diuitie. ma, come già ui dissi, sono quattro specie di ottimati. vna doue i ricchi, e uirtuosi gouernano. l'altra doue simili zouernano; ma però sono del popolo; la terza doue sola mente i virtuosi del popolo, quantunque non siano ricchi. dallequali specie di ottimati è distinta la Republica della qual parliamo; perche ella è mistà de ricchi e poueri, nello stato della qual Republica, come anco in tutti gli altristati di gouerno, alcune cose sopra tutto deuono esser osservate, & primieramente, che quelli, i quali la gouernano siano huomini perfetti, er ottimi; perche non è possibile, che una città sia ben gouernata da tristi, e scelerati: la perfettione de quali huomini in tre cose principalmente consiste, prima nella osseruanza della giustitia, e delle altre uirtu morali; poi nella dilettione, et amore verso quello sta to, che gouernano, e che si contentino delle ordinationi lasciategli da' maggiori, perche non è cosa, che tanto facilmente peruer tisca i gouerni, quanto la innouatione, nouarum enim rerum studium sepius Remp. labefactare solet, quam eam aliqua ex parte meliorem reddere; vltimamente che quella auttorità, con la quale comandano, e gouernano, sia conforme alla legge, & che sia secondo la dispositione del popolo: in queste tre cose consiste la perfettione di coloro, che gouernano la Republica di piu si ricerca in oserua La del buon gouerno della Republica, che sia munita di buone, giuste, e sante leggi; perche, che cosa giouarebbe in un gouerno la bontà delle persone, che gouernano, quan do le leggi fossero peruerse? anzi impossibile sarebbe tra le per uerse leggi, sperar bontà e giustitia da coloro che gouernano: pot

Franc. pa tri. de Re pub, lib.9. Tit.1. eno

pos

po-

ie la

ili è

chi,

ile,

bi-

ttro

ltra

Tola

alle-

ar -

IHAL

une

che

mi;

iftis

nci-

delle

1 sta

ate-

Mer

um

lex

ta,

cofe

adi

che

nua-

uan

per

che quelle due cose sono ordinate, come soleua dire Cambise Re di Cambise. Persia, l'una accioche i Prencipi sappiano gouernare, l'altra acvioche i prinati sappiano abidire, che tanto nel comandare, qua to nell'ubidire consiste, la perfettione, e la intentione d'ogni legge. Questa offeruanza delle leggi, è una delle miglior cose, che tro nar si possa al mondo: questa rende gli huomini beati, & li fa diuentar amici del grande Iddio: questa conserua, e mantiene perpetuamente le Republiche, questa sbandisce i vity dal mondo, e le uirtu care à Dio, & a gli huomini abbraccia. Ricercasi etian dio nella oseruanza del buon gouerno, che secondo la conditione de gli stati, le dignità sieno compartite, tra gli ottimati per le virtu, tra i pochi per le riccheZze, e cosi tra gli altri secondo il grado, e la conditione. E' di gran coto ancora offeruar molto quel lo, che nella città dalla maggior parte di coloro, che gouernano è stato deciso, poscia che è stato sempre riputato migliore il giudicio de molti, che quello de pochi, e della maggior parte, che della minore. R. Il tutto ho inteso con mia grandissima sodisfattione; ma desidero ancora d'intender piu partitamente le parti, delle quali si fà questa misura di pochi, e di molti, che chiamiamo Re pub.perche credero, che quatuque sia mista di queste parti, nodi meno habbia una certa sua propria, & singolar institutione. G. Voi dite il uero;e però douete saper, che nella Politia di pochi tro uasi una legge particolare, che è, se i ricchi non uogliono, o non ue gano a dar i loro configli conuenienti al gonerno della città, essi siano prinati del gonerno, & se i poneri non s'accostano à questi consigli, sieno privi della mercede; il che era fatto per fauore(come vedete) de ritchi, & in odio de poueri; perche i ricchi erano sempre con questa legge afforzati di prendere in mano il freno del gouerno ciuile, onde questi altri restanano sempre esclusi, nella Politia poi di molti, era vn'altra legge contraria à questa; che ogni volta, che i poueri s'accostassero al 20uerno della città, fussero premiati di mercede, ci i ricchi che accostar si volessero, non però hauessero atembeneficio: la qual legge (come vedete) e stata fatta in fauore de i poueri , & in odio de gli ricchi . Da queste dunque due leggi, quando

quando una parte si leuasse, & un'altra si lasciasse da canto, nascerebbe un mezo ciuile, che si chiamerebbe Rep. R. Come? dichia rateci per cortesia. G. Togliedo dalla Politia di pochi questa par te solamente che cra, che, se i ricchi non s'accostassero al gouerno fossero prini, & lasciando nella popolare, quella, che accostados i poueri, riceuessero la mercede, ne nasceria di mezo un stato Po litico, che si chiamerebbe Rep.nella quale saria una legge doue i ricchi non accostandosi al gouerno, non sariano puniti, & i poue ri accostandosi riceueriano mercede; tanto, che in questo stato, & i poueri, & i ricchi sariano fauoriti. di poi nella Politia di po chi e stata una legge, che niuno possa hauere il Prencipato se non è ricchissimo; & nello stato popolare, che nuno possa hauere il Precipato, seño quelli che sono di poche, o mediocre ricchezze, il mezo tra questi duc estremi egli è quello stato, nel quale si togliono al gouerno, ne troppo ricchi ne troppo poueri; & è chiamato Republica.di piu nella politia di pochi, quelli, che gouernano sono eletti secondo la grandezza, o eccelleza delle ricchezze, e nella Politia popolare questi sortiscono il gouerno, non per elettione, ma per sorte senza alcuno riguardo delle ricchezze: quan do da questa politia di pochi fosse tolto, che i Prencipi, o superio ri in quella non sieno assunti à tal grado per elettione di ricchez ze, e dalla popolare che no sieno eletti per eccelleza delle ricchez Ze,ne nascerebbe quello stato di mezo, che si chiama Rep. onde appresso i Greci, quel zouerno de Lacedemoni era ucramente ta le, misto e dell'uno, e dell'altro stato; i quali ugualmete uestinano nutriuano, accostumauano i figliuoli del popolo, come faceuano de'ricchi, & hauerebbono fatto, quando fusse stato di mestiero, & i senatori; & gli Efori principal dignità tra lero, eleggeuano del popolo. la maniera ancora del gouerno di pochi era tra loro; perche quelli che gouernauano non per sorte, ma per elettione saliuano a tal grado di gouerno, che era simile al gouerno Olizar chico: questo stato, per esfer misto di due estremi, si può dire esser, e l'un, e l'altro, come sono tutti i mezi, che sono in potenza, e uirtù de gli estremi, secondo Aueroe. Ma hauendo espedita il Filoso fo questa dichiaratione della Rep. dichiara anco quella della ti-

Aueroe. v. phys. c. 52.6.

1419-

na-

bia

rar

rno

10/2

Po

e i

nue

to,

po

Se

erc

ze,

to-

111-

na-

30,

et-

an

210

105

iez

rde

ta

ino

120

0,

1110

ro;

me

ar

ers

19-

0/0

180

ranide, e del tirano: e lo fa come fa il buo Medico, che per hauer miglior cognitione della sanità, dichiara le conditioni della insir mità, questa sorte di gouerno direttamente è opposta a quella del Regno, perche, si come Re sono tenuti quelli, i quali per bontà, e per lor perfettione quà giù zouernano; cost questi come i demoni dell'inferno, per la loro malignità, e tristezza gouernano. Le spe cie del qual gouerno dice essere tre della prima sono quei Monar chi, che alle uolte uegono da barbari posti nelle città per gouerno de sudditi secondo le leggi, o cosuetudini: questa sorte di tiranide e cosiderata in buona parte. della seconda sono quegli Esimneti, che erano appresso i Greci di assoluta auttorità, e potenta;i qua li per castigar gl'insolenti, e i nimici alcune Città della Grecia eleggenano.lequali due erano specie di tiranide, si perche erano eletti da barbari si ancora, perche tali gouernatori di questa elettione ageuolmete in processo di tepo abbandonauano le leggi,e le buone consuetudini, facedo quello che l'arbitrio, e l'affetto gli persuadeua.della terza specie egli è colui, che gouerna a uoglia, et cupidità sua, et per proprio comodo, senza alcuna osseruanza di leggize rifguardo di buoni costumi, opprimendo i migliori, escr nëdosi në suoi affari de tristi, e maligni. R. Hor poscia che m'hauete dichiarato, che cosa sia la Rep. & la Tirannide; dichiarate ui ancora, (cosi piacendoui) qual sia la perfetta città, e la perfet tauita del cittadino, perche mi uo imaginado, che co questa via arriuaro alla cognitione del perfetto stato d'una Rep. G. Hauete ragione, Sig. Caualiere, per intender lo stato perfetto d'una Repub. perche si come la perfetta uita de gli huomini conserua, e mătiene l'huomo; cosi la perfetta Rep.conserna la città, e la uita de' cittadini. est enim optima Resp. ut optima uita ciuitatis; disse quel Greco.et per intëder questo coniene prima saper, qual sia la perfetta uita dell'huomo, laquale il nostro Filosofo dichia ranel x.de' morali effer la uita uirtuosa: perche la operatione se condo la uirtu procede dal nobilis simo habito, che è la sapientia, questa uita uirtuosa, ella è quella uita, che nella mediocrità con siste, et è aliena da gli eccessi, e difetti, è ne mezi si conserua, per che da gli estremi si corrompe, et per esser di questa natura l'ha-Bb 2

Isocrate.

Arist.x.

bito della uirtu, è atto d'esser acquistato da ogni uno, e d'esser posseduto da ogni città del modo; essedo quelle ordinate come vi dichiarai uer so un bene perfetto humano, il quale è il bene della uirtu, laquale solemo nominar felicità, o beatitudine humana, e cosi segue, che quelli cittadini sieno perfetti, la uita de quali è di meZo tra il poco, e lo superfluo; posciache per lo estremo del troppo, e del poco si corrompe, e per la mediocrità nella propria bontà si coserua. & essendo lo stato de cittadini tale, che alcuni sono ricchissimi, altri pouerissimi altri tra questi due di mezo, cioè ne troppo ricchi,ne troppo poueri;lo stato di questi vltimi dice il no stro Filosofo esser perfettissimo, perche la troppa ricchezza soue te ha fatto gl'huomini, e superbi, e Tirani; e la troppa pouertà in correr ne gli homicidii, ne gli assanamenti nelle rapine, nelle false tostimoniaze.di piu i cittadini di moderate ricchezze ama no molto i loro precipi, e sono affettionati alla patria: perche quei troppo ricchi sono alieni di hauer alcuno, che sia a lor superiore: et i poueri, perche sono per lo piu depressizet auiliti da ricchi, ha no in odio il Precipato, et la loro patria; & spesso per la pouertà diuetano inuidiosi a beni de ricchi; il qual uitio è cagione di mol ta discordia, e di gran disturbo tra i cittadini. Questo è quello, che soleua dir Plat. eser antica peste della Rep. le souerchie ricchezze, e la souerchia pouertà, no solamete per la necessità, che stimola i bisognosi, ma per la uergogna; ilqual male è pericoloso in una Rep. piu che altri no crede;e fra tutte le cagioni di cabiame ti, e seditioni delle Rep. no ue n'è alcuna piu efficace, che l'eccessine ricchezze di pochi, e la estrema ponertà di molti:per rimedio del qual male gli antichi cercauano di fare la ugualità tra cittadini, e di liberar i popoli dalle ingorde usure de ricchi, come faceua Solone, Licurgo, Hippodamo, e i dieci huomini Romani deputati alla correttione de costumi, et usanze di Roma, due mi la cittadini in Roma possedeuano tutti i beni, no ostate che ne fus sero piu di 300.mila: tra quali le ricchezze di M. Crasso furono apprezzate da cesori 6. millioni d'oro; e di Letulo sacerdote augurale 10.millioni; ma i Romani cercarono di rimediare a cost stranagăti ricchezze, publicădo molte leggi intorno alla divisio

Plut. in Crasso. Seneca li. 6.ca.37.de beneficijs. Ter

vi

lle

a,e

di

op-

012-

220

ne

1.00

oue

in

elle

ma

MEZ

re:

hã

rta

1306

llo,

72C-

che

oin

ımë

cef-

metra

ome

ani

e ful

:0110

au-

60/8

risio

ne de terreni, fra lequali u era la legge Quintia, e l'Apuleia ch' ordinaua, che si partissero alla plebe i terreni acquistati da nimi ci, et se tali leggi fussero state sempre esseguite, come furono qual che tepo, le seditioni, che poi turbarono tutto lo stato publico, non sarebbono auuenutc: si perche in quella maniera si conseruaua la ugualità trà cittadini, si ancora perche la mediocrità tra tutti ugualmete era sarà dunque quella perfetta città, che di modera ti cittadini sarà composta; perche la botà, e la malitia nasce sem pre dalla bontà, e malitia delle sue parti anzi quelle città sareb bono piu forti, che da soli ricchi, o da soli poueri costassero; perche quando i poueri nolessero assalir i ricchi, come spesso anniene nelle Rep.i moderati cittadini no lo permetterebbono; perche uogliono difender i ricchi dalla infoleza de poueri: il simil farebbo no ancora per la difesa de poneri, quado da potenti fussero insul tati; à tal che questo moderato stato di cittadini, e da riputarsi come regola di una be ordinata Rep. R. Fermateui per cortesia: uoi hauete gră sospetto de poueri in una Rep.e pur sapete, che gli huomini uirtuosi furono sempre poueri; riduceteui alla memoria la uita di Valerio publicola, di Menenio Agrippa, e del giustissimo Aristide, i quali per la molta pouertà furono morendo del pu blico sepelliti; ricordateui ancora di Epaminonda Tebano, nelle cui stăze solo un stidione dopo tante uittorie, et tăte spoglic ritro uossi; ricordini di Paulo Emilio, di Attilio Regulo, 2. Cincinnato, di Fabritio, e di molti altri infiniti. G. Miricordo. R. Che sospetto da questi poueri in quelle Rep. si poteua prender? G.Niuno.R. Da poueri dunque ponno esser ben ordinate le Rep. G. Si bene dalle uiriù loro, ma non dalle espresse pouertà; perche piu groud alla Republica la grustitia di Aristide, la fortezza d'Epaminonda, la patienza d'Attilio, la prudeza di Cincinnato, il ualor di Fabritio, che la pouertà loro; si che quelle sono perfette Rep.nelle quali non nascono le perturbationi, e le discordie ciuiliste quali sono causate da questi due estremi,o di ricchezza,o di pouertà, cercando sempre il maggiore opprimer il minore; ilche nello stato doue i mediocri gouernano non può nascer già mai. anzi doue è il mancamento de i cittadini di questo moderato stato2

stato, per lo piu, quelle Republiche sono, o popolari, o di pochi; per che l'eccesso di questi due estremi auanzando l'uno, e l'altro ridu ce sempre le Republiche, o allo stato di molti, o di pochi, i quali due stati come sapete Sig. Canaliere quasi sempre inchinano piu alla tirannide, che ad alcuna rettitudine di stato civile. Ferma mëte duque possiamo dire quelle esser perfette Republiche, che të gono cittadini di mediocre conditione; il che voglio intender cosi delle ricchezze, come della nobiltà, secondo l'opinion di Francesco Patritio essendo la mediocrità grata in ogni cosa. Questa dal la superbia, er fausto di maggiori ci fa star lontani; e dalla ignolibro 6. de bilità plebea alienissimi ne fa essere. Vtiles igitur in Rep. erunt mediocres uiri, si ita inter patritios plebeios si le gesserint, ut utrisq; grati sint, Et se bene Tullo Hostilio da rustici pareti nato, & Tarquinio figliuolo d'un mercatate da Corintho tato egregia mente lo Imperio di Roma gouernarono, se Agathocle Siciliano, se Andrisco di basissima conditione nati tanto signorili furono, non però questo auniene spesso, ma rarissime volte, e di rado i loro gouerni felici riuscite ne fanno; basta, che à me Sig. Caualiere, piu aggradano ne gouerni coloro, che nati sono di nobile stirpe, che da plebea. R. Si bene;ma qual cagione è, che le Republi che per la maggior parte, o popolari sono, ouero Oligarchiches poi che questi due stati sono come voi dite per lo piu e tristi, e cat tini. G. Due cause sono assegnate di questo dal nostro Filosofo, l'una perche tra li ricchi, nobili, e la moltitudine plebea sonente occorrono disturbi, gare, e seditioni, come aueniua in quei princi pij di Roma, quando con li Volsi, Equi, Sabini, & altri guerreg vedi Dio gianano, e quella parte che restana vitoriosa era possente di rilicar.li.6. dur lo stato della Republica, a voglia, & arbitrio suo, se i ricchi vinceano diuentaua Oligarchia, se la plebe stato di molti, e cost questi due stati per lo piu, quantunque diuentano e tristi, e catti ui , nelle città piu de gli altri stati si dimostrano; l'altra cazione era, perche anticamente in tutta quasi la Grecia in gran parte erano questi due stati in maggior vso, e quelli che la gouernauano assucfatti in quei gouerni, non si curauano di ridurli inmigliore stato, à tal che era impossibile di vedere quel perfetto sta

to,

Fran. pat. Rep.tit.1.

per

idu

rali

piu

rma

ese

cos

ncc-

dal

720-

unt

, ut

ato,

egia

ino,

020.

i 10-

!lie-

Air-

ubli

ches

cat

ofo,

ente

inci

rreg

iri-

cchi

00/2

atti

ione

arte

aua-

1 mi-

0 574

to, che da mediocri cittadini era composto, Et questi stati di pochi, e di molti, tanto erano migliori, quanto piu inchinauano alla mediocrità, e piu tristi, quanto piu discostauano, come nella prima, & vliima specie di molti, e di pochi si vede. Con molto du que studio, e con gran diligenza, quelli che vogliono ordinar vn gouerno, debbono prima che tutte le altre cose cosiderare la qua lità, e la quantità de'cittadini, & secondo questi compartire le dignità fra quelli. R. Che cosa intendete la qualità, e la quantità de cittadini? G. Intese il nostro Filosofo per la qualità le ric cheze, la libertà, la nobiltà, la ingenuità, e la virtu, e per la qua tità il numero de cittadini, perche spesso nelle città le qualità de cittadini montano affai, e sono superiori, & spesso ancor il numero preuale alla qualità, e piu di poueri cittadini si ritroua, che di ricchi, & alle volte piu di ricchi, che di poueri; cosi parimente tranobili, & ignobili auuiene, e però un legistatore granstu. dio, e diligenza de porre di supplire al diffetto d'uno con la abon danza dell'altro. R. Ionon vi intendo ancora. G. Mi dichia ro, in quella città doue maggior numero di poueri si trouasse con uerrebbe quella ordinar col gouerno Democratico, di quella dico prima sorte, che alla sola libertà riquarda; ma se maggior nu. mero fosse di mercenary, o mercatanti; co la vltima specie, conuerrebbe ordinarla, per sodisfar alquanto alla cupidigia di quel li; cosi parimente done fosse maggior numero di ricchi, che sono vguali in un moderato stato, converrebbe ordinarla co la seconda specie di pochi; se fossero poi ricchi di maggior facoltà, ma po chi a paragone di questi altri, che sono di moderate ricchezze, conuerrebbe ordinarla cola prima specie del gouerno Oligar. chico, cosi parimente doue fossero piu virtuosi e nobili, ancor che fußero, ricchi alcuni, & alcuni altri poueri, saria buono ordinar questa città, con la seconda specie di gouerno Aristocratico, da questa cagione il nostro gouerno tolse principio, che i nobili la città gouernassero, i quali prima erano stati in maggior quanti tà, cost di virtù e nobiltà, come di ricchez Ze;ma poi nel successo di tempo questo gouerno si ridusse sotto quello de nobili, oue non piusi risguarda alla virtù, che alla ricchezza, ne la nobiltà, è mag-

## 202 Dello stato delle Rep.

maggior riputata da sciocchi, che la hone sta pouertà, et ogniuno de nobili vgualmente gouerna, e signoreggia: quado poi nella cit tà fosse maggior numero di virtuosi converrebbe ordinarla co la prima specie de gli ottimati, oue alla sola virtù si risquarda:ma tutti questi gouerni, non si parangonano con quella ordinatione Politica, che communemente Rep. chiamiamo, la quale gouerna no i cittadini mediocri, che tra gli estremi riposti sono. da questo gouerno le città sono piu sicure, piu dureuoli, essendo lontane dal le discordie, e per turbationi ciuili, le quali sogliono esser tra quelli, che di maggioranza contendono. R. Quando fossero i ricchi congionti con li poueri contra cotesti cittadini mezani; non potrebbono opprimerli facilmente? G. Si bene. R. Come dunque riputate questo gouerno esser piu securo? G. Lo reputo sicuro, perche non è da credere, che i poueri, & i ricchi si posano ageuolmente cotra i moderati cittadini insieme accompagna re, non potendo i ricchi mai seruire a poueri, ne per lo contrario mai è da credere, che questi ricchi, & i poueri ageuolmente si cogiungano con li mezani cittadini come con quelli, che giustissi mi arbitri, & amicheuoli compositori tra gli estremi sono;i quali fanno un perfetto stato di Rep. la quale come hauete inteso, Signor Caualiere, fassi dalla ordinatione di pochi, e di molti, dico dello stato popolare, e di quello, che di ricchi chiamiamo, togliendo, e dal vno, e dall'altro il disconcio, li quali due stati intedesti, che hebbero certi particolar statuti contrary l'uno all'altro per li beneficij, e per le pene altresi, da quali moderati in parte si fece la Rep. la quale dice il Filosofo, che non tanto debba consta re da mediocri cittadini, quanto ancora da gli armigeri, perche la conseruatione, & amplificatione d'una Rep. è di un Reame, so no learmi, quanto alla forza, e quanto all'ouviare à gli acciden ti, che possono auuenir di fuori; anzi da principio le Repub.da gli huomini essercitati nell'armi, e nelle guerre si fecero, & la prima appresso i Greci su quella de' Maliensi, la quale da huomini essercitati nell'armi, e nella militia, & specialmente da Caualie ri era ordinata; perche la disciplina militare a piedi in quel tem po non era appresso i Greci in esperienza alcuna, ma tutto lo sforzo

uno

cit

ola

ma

one

rna

efto

dal

tra

roi

ani;

ome

ruto

Ba-

gna

ario

te la

tiss

v.ali

Si-

dico

ien-

esti,

per

10 /8

rsta

rche

10,60

iden

agli

pri-

mins

yalie

tem

tolo

sforzo di guerra era posto ne caualli; e crescendo poi il numero cosi de'pedoni, come de'Caualieri in gran parte cresceuano ancora le città; il gouerno delle quali, che noi chiamiamo Republica, essi chiamauano stato di molti. questo è quello stato Signor Caualiere, che della perfetta Rep. habbiamo potuto intender. R. Mi piace affai; ma desidero ancora mi vogliate dechiarare, quali sieno quelle parti della Rep. dalla bontà, e malitia delle quali depende, & il bene, & il male di quella. G. 11 no-Stro Filosofo dice esser tre , le quali conuengono à tutte le Republiche del mondo. La prima si chiama il consiglio. La seconda il magistrato. La terza il giudicio : i consiglieri, i prencipati, ò magistrati, che noi chiamiamo, & i giudici altresi sono quelli, che fanno perfette le Republiche, e quando questi sono giusti, e prudenti ogni bene si può sperar fermamente da quella Rep.e però dice il nostro Filosofo, che ogni buon legislatore debba esser molto anuertito di dar a ciascuno di questi le buone leggi: perche come saranno ben instrutti dalle buone, e giuste leggi, la Republica ottimamente sarà gouernata: anzi costante, perpetua, & immortale diuenterà, e di grandissime lodi sarà celebrata. Alla prima parte che configlio chiamiamo sono proposti none casi, sopra i quali ne publici consigli per buon gouerno della Republica, il piu delle volte si và concertando con quei mezi, che il sauio consigliero per l'acquisto del desiderato fine ritroua. Il pri mo caso è la guerra, della quale, nelle gran Republiche, e Regni del Mondo le piu volte si consigliano, o persuadendola, o dissuadendola con varij, e dinersi mezi ritronati dinersamente da i prudenti cosiglieri; persuadeuano gli ambasciatori di Corin tho, nel senato de Lacedemoni per mouergli alla guerra contra gli Atheniesi, dal spauento di due luoghi, che haucuano l'uno pre So, e l'altro assediato, cioè presa Corfu, & assediata Potidea Colo nia de Corinthi con proposito di farsi signori della Tracia, et del la Morea, dall'ingegno, e dalla lode de gli Atheniesi spauentauano ancora quel senato per destargli maggiormente à prender l'armi contra quelli; perche quando uincono esti stedono la unttoria piu oltre; dalla prestezza ancora; perche no perdonano, ne à peri-

Vedi Thu

Vedi Thu

pericolo, ne à fatica, & hano per cosa chiara esser di danno mag giore l'otiosa quiete, che la operosa fatica: onde diceuano, hauendo duque voi Signori Lacedemont vna tal città, come è Athene per nimica ancora siete pigri? Essorto Hermocrate i Siracusani à prepararsi alla querra, e prouedersi delle cose necessarie; perche eglino non credeuano, che l'armata de gli Atheniesi venisse contra di loro: la qual essortatione fece dalla speraza, che il più delle nolte alle grandi armate, o di Greci, o di Barbari andate lo tane da casa, soleua auenire cattino successo, come interuenne à Medi, quado cotra i medesimi Atheniesi cobatterono infeliceme te. La qual cosa certo dobbiamo (diceua) noi sperar similmete, che ci debba interuenire, e prepararci à questa guerra: voleua, che simadasse à Lacedemone, et à Corintho a pregarli, che da quella parte mouesero guerra, e che si domandasse il soccorso da Carta gine, e che mandasse l'armata alle frotiere, per essere stato sepre piu gioueuole, che l'andar incontro l'aspettar l'inimico à casa. Questi, et altri somiglianti mezi vso Hermocrate per esortar i Siracufani alla guerra, et farli star preparati: ma non gli credet tero cosa alcuna, sino che l'effetto, la uerità del suo parlare dimo stro. trono bellissimi mezi Patrocle Fliasio nel consiglio de gli Atheniesi, per mouerli à dar aiuto a Lacedemoni, nella guerra, che haueuano co li Thebani, i quali in cotal guerra, erano assai fauo riti dalla fortuna, e piglio la prima occasione dal pericolo futuro dicendo, quando i Lacedemoni fossero leuati di mezo, a voi piu che à gli altri mouerebbono la guerra; percio che esi reputano, che voi soli gli impediate si, che essi non si possano far signori del la Grecia; e bisogna, che ogni Rep. & ancora ogni huomo priuato nelle prosperità non si scordi delle suenture, che possono auuenire, ma stia provisto per ogni bisogno, Di poi piglio occasione dal beneficio; perche dicena, se noi date soccorso à i Lacedemoni fare te à loro beneficio, e gli sarete fedelissimi in ogni tempo auueni. re, & sappiate certo, che se non gli hauerete abbandonati nell'estremo bisogno, renderanno ancor à voi, quando che sia, merito equale, Dalla gratitudine ancora li perfuafe, riducedo loro à memoria i beneficij, che haueuano riceuuto da i Lacedemons ne

bro 6. del le imprefe di Ciro minore.

nofonte li

ing

:13-

ne?

ini

er-

isse

riu

: 10

? a'

më

he

be

lla

rta

rre

isa.

ar i

det

7720

1-

che

2110

uro

Din

200

del

ato

nidal

are

ni-

nel-

me-

oro

1028

ne' tempi andati; & conmolte altre belle parole i persuase à pigliar la guerra cotra Thebani per difesa loro: e fu concluso, che si pigliasse questa guerra, di cui su fatto Capitano Isicrate. Non posso lasciare la persuasione di Iunio Bruto, che fece al popolo Romano per mouerlo à pigliar l'armi contra Tarquinio tirano, e far vendetta della violenza, e morte di Lucretia; perche io ten go effer piu gioneuole ad vna Rep. il pigliar l'armi contra il tira no, che contra gl'inimici communi della patria; e se bene il valoroso Bruto era finto balordo, e sciocco, la sua sciocchezza su da lui simulata per fuggire gli oltraggi del tiranno: ma con questa buona occasione rauno il popolo, e venne in piazza con il cor po di Lucretia, oue cominciò a dire contra il tiranno, il quale si trouaua fuori di Roma;e con bellissimi mezi gl'indusse à mouere l'armi contra di lui, e prima dalla crudeltà del tiranno, il quale fece vecider Arunte suo fratello, e la sua propria moglie con i sigliuoli aucleno; di poi, perche egli legitimamente non hauea preso l'Imperio, no esedo concorso il consiglio del senato, la cognitione de gli interessati, i partiti del popolo, gli auspicy fauore uoli;in che guisa dunque passo egli al Prencipato?con l'armi,con la forza, con le congiure de scelerati, si come è costume de tiranni, tëne ancora il mezo della speranza, che incita gli animi, et fa piu facil l'impresa di cacciar i tiranni dalla patria, dico della ot tima speranza de gli Dei de quali le cose sacre, i tempij se gli al tari hauea Tarquinio contaminato, della speranza di loro stessi,ne della pase, ne della guerra inesperti; oltra di questo aggiunse gli aiuti de collegati, il desiderio naturale, che è innato a tutti gli huomini della libertà: con questi, & altri bellissimi mezi per suase Bruto il popolo à pigliar l'armi cotra il tiranno, e bandire tutti i Tarquini di Roma Annibale cosigliò Antioco a mouer quer ra à Romani, con belle inuettine, persuadendolo, che egli non pote na far la impresa della Grecia, se prima non andaua in Italia co tra i Romani, i quali ogni aiuto, (5 ogni fauore prestauano d'Gre ci, per il che diceua, io ui coforto, che lasciata à dietro qualuque altra impresa, subito assaltiate l'Italia, e quiui cominciate la zuerra; la quale in casa è molto piu difficile, e pericolosa, e fuori

Vedi Dionisio Alicarnaseo lib. 4.

Vedi Appiano Apiano Apiano Apiano Apiano Apiano Apiano Antio

di lontano le difese si fanno piu facilmente, e poi assaltando i Romani in casa est hauranno maggior briga; & in un medesimo tempo le cose loro di casa, & quelle di fuora verrano ad esser piu deboli; oltre che voi farete sicuro lo stato vostro; perche i Romani soprapresi dal male domestico potranno manco molestar le cose vostre, & anco temendo dello stato proprio non presumeranno di mouere un passo fuori di Italia: di piu at tendete ad indur con voi à questa impresa Filippo Rè di Macedonia; e trouandolo renitente, commandarete à Seleuco uostro figliuolo, che faccia guerra alla Tracia, accioche Filippo oppresso dal pericolo di casa non possa apportar alcuna vti lità a gl'inimici: sauio, e prudente su questo consiglio; ma l'inuidia, che gli altri Capitani hebbero a questo consiglio d'Annibale, fece, che fosse dispregiato, et non essendo atteso, si trono Antioco in pericolo dello stato, e uide il suo esfercito in rouina. Questo medesimo consiglio diede Don Garzia di Toledo, à Don Giouan d'Austria, che andasse con la armata ad assalire il nimi co in casa sua; perche le guerre fatte in casa d'altri sono piu uan taggiose, che farle in casa propria: onde hebbe quella felice reu scita; perche souente i soldati, come sono presso à casa, pensano a saluarsi, e come sono lontani, la necessità, & alle volte la despera tione gli spinge à menar le mani piu gagliardamente, degna fu Vedi Dio- quella Oratione di Cicerone persuadendo il popolo à mouer guer pelib.45. ra ad Antonio, e rompergli la via di farsi tiranno. E prima pi glia il luogo, dall'officio del vero amator della Republica, che conserui i beneficij di quella, e che non lasci alcun detto, o fatto opportuno per la salute della patria, e quando bisogno susse con il sangue la conserui ; il qual cominciamento fece in questa maniera per cattar la beniuolenza del popolo, accioche maggior fede gli prestasse contra Marco Antonio, che dal popolo esfergli mossa la guerra desiderana: poi subito dopo questo rimoue que' contrari, che l'animo de'cittadini disponeuano in fauore di Marco Antonio, & in danno della Republica, e con questa arte volle imitar la natura; la quale per introdur la nuona forma, discaccia prima tutte le dispositio-

doi

de-

ad

20;

an-

710

e at

111-

2000

lip-

Uti

in-

mi-

1000

ma.

200

imi

lan

reus

20 A

era

1 fie

uer

zpi

che

at-

cuf-

112

C10-

dal

opo

B0-

DU-

per

tio-

ni contrarie alla forma nuoua, che hà da introdurre in quel sogretto, Quando comincio; & nondimeno sono alcuni tanto sfacciati, e temerarij che eglino hanno ardimento di dire, che costui non combatte contra la patria &c. Ilche dimostro ancora dalla sua licenza troppa, che hauea preso; perche della Mace donia, la quale gli era stata commessa per sorte, non contentan dosi, l'haueua abbandonata, & vsurpato la Gallia, la quale non gli apparteneua: & haueua molto appresso di se gli esserciti, i quali Cesare haueua prima mandati contra Parthi; e questo diceua non essendo alcun pericolo soprastante alla Italia, ha dan negrata la Regione, le città de nostri compagni sono assediate, & i nostri soldati armati contra noi medesimi, & i nostri denari spesi contra di noi. Quanto poi ingiuriosamente ne i magistrati del Tribuno, del Capitano, es poi del Console si fuse portato, lo narra assai diligentemente; e questo è un efficace mezo di dire contra quelli, i quali reputansi honorati per lo maneggio de'ma gistratinella Rep. perche non è cosa in un gouerno ciuile, che posarender piu lodeuole, & honorato un cittadino, quanto il buon portamento ne magistrati; ne maggior biasimo gli si può re care, che quando uilmente quelli habbia esfercitato. dalla intem perata vita d' Antonio si fece gagliardo nel persuadere la guerra contra lui; perche non mai piacque un libero gouerno a quei potenti nelle Republiche, che delle meretrici, concubine, buffoni crapole, & giochi si dilettano. & per accender contra lui maggior odio lo caricò di crudeltà; quando trecento huomini d'arme uccise, & tra quelli alcuni centurioni, che non baueuano errato, e questo fece nella casa propria, in conspetto della sua donna; che farà di noi disse come hauerà pre-Ja la possanza della patria ? & proponendo loro dinanzi gli occhi quanto dannosa sarebbe la seruitù sotto l'imperio d'-Antonio, e come egli piu tosto come libero cittadino, e vero amator della publica libertà hauerebbe eletto la morte, che la uita sotto la Tirannide d'Antonio, prese questo mezo per stringerli maggiormente a far il decreto contra Antonio, e spinger gli animi liberi di tutti i cittadini, in presenza de i quali

Vedi T. Liuio lib. deca. Vedi T. Liuio lib. 3. della deca 1.

quali orana a prender l'armi contra quello: ma poco gionò la oratione di Cicerone; perche la parte di Antonio fu vittorio 1. della 1. Sa. Dalle ingiurie, che riceue un popolo facilmente si persuade la guerra, come fece Attio Tullio a Volsci nel persuadergli a pigliar la guerra contra i Romani. dalla poca stima, e conto, che alle uolte si fa di un popolo honorato muouonsi le guerre: le discordie ciuiliche dentro si fanno, danno grande ardire, che ad un popolo si muoua la guerra. Et al presente niun'altra cosa maggiormente infiammò l'Imperator Turco a pigliar l'armi contra Mahamet Codatanda Re di Per sia, che quelle ciuili discordie di quello Re. dall'otio grande, il quale quando si uede in un popolo i suoi nimici tentano uolentieri la guerra. da questi mezi persuase Tito Quintio Capitolino al popolo Romano, che pigliasse l'armi contra gli Equi, et i Volsci, che erano scorsi predando sino su le porte di Roma. da gli essempi, e comparationi delle guerre passate, si persuadono i popoli, che piu ageuolmente prendano l'armi, come egregiamente fece Publio Sulpitio console, persuadendo il popolo Romano à trasferir la guerra in Macedonia contra il Re Filippo per l'ingiurie fatte, et per l'armi, che egli haucua mose cotra gli amici de' Romani. E per difender la libertà, la quale la natura ha con cessa non solo a gli huomini, ma a tutti gli animali, i quali per conservarla si sforzano con ogni diligenza, e naturale industria di far tutte quelle cose, che l'habbiano loro a mantenere, si persuade la guerra. Da questa occasione, quel cittadino Fiorentino consiglio bellamente nel Senato di Firenze, che si pigliasse l'armi contra la Chiefa, dico contra Papa Gregorio X. le quali suscitarono per lo cattino gouerno di alcuni Legatize facedo que starisolutione, il Senato di Firenze conchiuse la lega col Duca Vedi Sa- di Milano Bernabo Visconti co alcune conditioni dalla Religione ancora si persuade la guerra, & per lo zelo, & per la dinotione propria si prendono l'armi; la qual persuasione fece Papa V rbano nel Concilio di Chiaramonte a' Prencipi Christiani; essortan dogli a pigliar l'armi per lo acquisto di terra Santa, occupata da' Turchi. dalla miseria, e calamità, che le nationi somiglianti

anoi

Vedi T. Liuio lib. 1. della deca 4.

Vedi Pogio Fioré tino della hist. di Firenze lib. 2.

bellico nella hist. di Venet. lib. 5. deca I.

Vedi Sabellico

iola

orio

Cua-

ter-

nas

00/2

an-

78C-

ttor

Per

de,

40-

api-

et &

13/2

po-

2013-

10 a

'in-

nicz

con

DEY

ria

rer-

en-

alle

rali

que

uca

one

one

·ba-

tan

ata

intl

a noi patiscono, moniamo giustamente le guerre, per schifar queimedesimi pericoli, che a noi potrebbono auuenire. Dalla uti lità, che si caua dalla guerra, e dalla facilità, o commodità altre si, come sauiamente fece Francesco Foscari LXV. Doge di Venetianel Senato, persuadendolo a mouer guerra contra Filippo Duca di Milano; si per aiutare i Fiorentini, che haueuano una lunga guerra con il Duca Filippo; come per assicurare la Sua patria, si anco perche egli era naturalmente nimico de' Tiranni; la qual guerra hebbe felice riuscita. dall'interesse proprio, e commune si essorta gagliardamente alla guerra; dalla pie ta; dalla misericordia, che commonono le ruine altrui si muouono l'armi; come elegantissimamente con altri bei colori faceua quel Sauio Oratore di Venetiani appresso Vladislao Re d'Vnghe ria essortandolo in nome de'V enetiani, anzi in nome di tutta la Religione Christiana (perche di lei essi sono ueri protettori) che prendesse l'armi contra Baiaset Imperator di Turchi, che hauea occupato gran parte dell'Epiro, sottoposta la Macedonia, la Misia, l'Illirio; haucua afflitto con mirabil uccisioni la Dal matia, la Istria, & il Friuli; & finalmente dopo la Isola di Ne groponte, haueua preso Lepanto Città di Grecia. Trouansi ancor altri infiniti mezi, che persuadeno alla guerra: ma sarebbe troppo lungo il raccontarli; poi che restano ancor aliri, che dissuadono le guerre; e gl'insiammati animi acquetano; si dissuade la guerra qual'hora si presenta innanzi a gli occhi la lon tananza del luogo, la prattica nelle guerre de' nimici, la copia delle ricchezze, la grandezza dell'armi nimiche, cosi per mare, come per terra; e quando ci sono uguali dissuadiamo la guer ra dal maturo configlio; douendosi mandar prima a' nimici dolendosi de gli oltraggi, che ci han fatto, e persuadergli, che ren dano tutto quello, che ci hann'occupato; perche, quantunque nell'arbitrio dell'huomo sia il cominciare la guerra; in quello della fortuna è il finirla; bisogna considerar la copia de' danari; Perche l'importanza della guerra non consiste piu nella forza dell'armi, che nella possanza de' danari, mediante i quali l'armi sono utile. Queste, e molte altre cose disse Archidamo nel Senato

nellahist. di Ven.li. 9. deca 2.

Sebastiano. Giustinia no del

Vedi Thu

cid.li.5.

Vedi Hero

doto li 7.

Senato de i Lacedemoni, dissuadendo con molte razioni, che non si pigliasse la guerra contra gli Atheniesi; ma ne gli animi perturbati non potendo hauer loco la ragione; il sauio Conseglio del vecchio, e prudente Archidamo non fu vdito; ma dell'appafsionato Stenelaida, il quale fu quasi cagione della ruina della patria. si dissuade la guerra, quando con altri nimici, con li quali prima hassi hauuto quella, non è stabilita ferma pace; et Vedi Thu appresso anco, quando gl'inimici uinti non si possono ben possedere . cosi persuadeua Nicia nel Senato d'Athene disuadendoli a mandar l'armata in Sicilia quando guerrez ziauano insieme gli Egestani, & i Salinoi popoli di quella Isola. si dissuade efficacemente una guerra dal paragone d'una gente con l'altra, perche se con perdita tutti sei az zuffato con gente inesper ta, peggio seguirà, mouendo l'armi contra valenti, & esperti combattitori. si dissuade ancora la guerra, quando a farla astretto da necessaria cagione non sei; perche, se dalla sola superbia nasce, un grande essercito da un picciolo spesso è stato rouinato: perche à Dio piace reprimer le cose altiere, & emine ti. cosi consigliaua Artabano Zio di Serse, dissuadendo il Rè dalla guerra contra i Greci; del cui consiglio si sdegno si fattamente il Rè, che poco manco, che il buon uecchio non andasse à perico lo di perder la uita: il che auuiene a tutti coloro, che parlano a Tiranni il uero; & è difficil cosa dar consiglio buono, doue sono molti adulatori, e doue il Prencipe unol far a suo modo. dalla picciola cagione della guerra si dissuadono i mouimenti delle ar mi: dalla patienza ancora; imperoche ella è quella, che alle uolte fà uergognar l'ingiuriatore, dal dubbio di non incorrer nella seruitu, quando si pensal'huomo di acquistar la libertà: dalle forze passate parangonate con le presenti si dissuade la guerra: dalla terribile grande za, e potenza del nimico: dall'essempio de' popoli soggiogati da gl'inimici si dissuade la guerra: dalla riputatione: dalla magnificentia altresi. ciascuno che comincia una guerra bisogna, che si considi ò nella uirtu diuina, o nelle forze humane, e doue questi due potenze mancano, non s'ha da mouer l'armi, perche si uà a correr nel pericolo manifesto. si dis-Suade

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Ald.1.6.4

12018

per-

, del

val-

lella

n li

e; et

offe-

doli

eme

ef-

l'al-

per

erti

a a-

[22-

tato

nine

dal-

ren-

rico

noa

Cono

lalla

le ar

not-

rella

dalle

rra:

npio

dal-

min-

nelle

ada

i dif-

le

Juade la guerra, come si crede non poter hauer luogo alcuno di rifugio colui, che muone la guerra, uinto che fuße dal suo nimico. con questi gravi e sententiosi mezi, e pieni di bellissimi colori il Re Agrippa persuadena a i Giudei, che non si ribellassero da' Romani, ne che contra di loro pigliassero l'armi, ricor dando loro la grandezza della possanza Romana; ma poco effetto hebbe appresso gli ostinati Giudei, e si bandi quella guerra, che fu la destruttione, et la ultima rouina di Hierusalem. Quan do sono giuste cagioni co l nimico da no esfergli mossa la guerra, si dissuade quella perche oue sono tolte al nimico le ragioni, & il santo costume delle genti, quado gli è rotta la fede, e usolate le co uentioni, pe so Iddio da la uittoria a quella parte, che ha seco la ragione; questo indouino fece à Cartaginesi Hannone dissuadendogli nel senato dalla guerra contra Romani, hauendo quel li rotto la confederatione fatta nella prima guerra Cartagine se con la presa, che Annibale di Sagunto fece; & essendo dal can to de' Romani tutte le ragioni; alla fine restado uittoriosi, distrus sero la città di Cartagine sino da' fondamenti: simili mezi usò Franceschino Gambacorti gentil'huomo Pisano persuadendo il Jenato a star in pace con Fiorentini, e non romper lor guerra per compiacere all'Arciuescono di Milano. Si dissuade la guerra dal le ingiurie non molto gravi, e dall'esser stato castigato il nimico per altra uia piu giusta per no perder la beneuolentia de popoli, de quali habbiamo bisogno, dalla grandezza dell'animo uincedo Je stessi, dalla gravità, dalla giustitia, che communemete si tiene, dalla fortuna che è fallace, c'incerta, dalla prudenza, da'matu ri cosigli, che hanno stabile fine si dissuade la guerra questi mezi uso il sauio Domenico Moresini nel senato di Venetia dissuadedo la guerra contra Massimiliano Imperatore shauendo hauuto ust toria d'una cosi gran giornata, questo caso danque, Signor Ca naliere, nelle gradi Rep. e Regni del modo per lo piu intrauiene, che da' sauj consiglieri niene ad esser consultato con nary, e diuersi mezi. Il secondo è contrario a questo, cioè la pace, della quale il piu delle volte si consiglia, come di cosa, dalla quale mag Zior utile si ricerca, che dalla guerra. E trouansi uary, e diuersi Dd meZz

Vedi Giofefo della
guerra
giudaica
lib,2.

Vedi T.Li uio lib. 1. della 3.de ca.

Vedi Lionardo Aret.dell'hi ft.di Fiorenza li.7

Vedi il Card. Bébo nell'hi fto. di Venet li z

La pace.

Vedi Thu

ko d

Vedi Senofonte de i fatti di Greci li.6. Vedi Dio. Halic.li.1 delle cofe antiche di Roma.

Cardi. Po lo de Inghilterra.

mezi in questa consulta da prudenti consiglieri. Dall'utile, dall'honore si persuade la pace, dal pericolo, che ci apporta la guerra; perche la fortuna è perpetuamente varia, e dubbia: dalla huniltà di coloro, che la domandano si persuade la pace; cosi ragionauano gli Ambasciatori de' Lacedemoni nel consiglio de gli Atheniesi per far pace con loro. si persuade la pace da be neficij, che gl'inimici in un tempo hanno recato: si persuade anco ra da quel detto: questo che à te non piace, presupponi, che meno piacerà al compagno. dal troppo desiderio d'hauere, che spesse volte è dannoso: dal giouamento che ci reca l'amicitia, co danno la inimicitia: dalla troppa cupidigia di uincere, che spesse volte è stata cagione di perder a un tratto ogni cosa, come inter uiene a' giuocatori de'dadi, i quali, hauendo guadagnato una uolta, ne perdono poi due piu del guadagno fatto prima: con questi, & altri mezi persuase la pace Callia Atheniese nel Senato de' Lacedemoni, i quali haueano hauuto, co i loro confederati insieme lunga guerra. si persuade la pace col nimico, quan do dal maggior nimico d'intrambi a tutti soprastà grave pericolo, e gran danno: cosi persuadeua Metio Suffetio Capitano de gli Albani a Tullo Hostilio Prencipe de Romani, per far la pace, e lasciar quell'ultimo fatto d'arme, che haueuano deliberato di far insieme; perche i Fidenati, & i Veienti haueuano congiurato secretamente di far un essercito grosso, e nella gior nata tra di loro star di mezo; e poi, che una parte (qual ella si fosse) fosse retta, dar adosso a i vincitori, & distrugger insieme i vinti, & i uincitori. similmente diseil Cardinal Polo in quella sua bella oratione d innanzi l'Imperator Carlo V. quando il Papa lo mando a persuadergli la pace col Re di Francia; tra le altre bellissime ragioni gli proponena dinanzi a gli occhi il pericolo grande della potenza del gran Turco per la contesa, che era tra loro; e che egli con questo mezo aspirana a soggiogare tutta la Christianità; se la prouidenza, e bontà di Dio dalle parti di Leuante non gli hauesse eccitato uno auuersario potente come era il Sofi. si persuade la pace honestando la cagione della guerra; Dalla compassione, dalla miseria s. dala

ala

bia:

race;

Solio

la'be

anco

mes

pesse

dan-

peffe

nter

una

: CO13

1 Se-

fede-

quan

e pe-

itano

r far

deli-

nano

gior

lella

infie-

10 in

ruan-

ncia;

occhi

conte-

1 103-

tà di

uner-

tando

ria fo

da-

domanda la pace: dalla felicità altresi; perche chi uede l'altrui miseria, deue modestamente usar la felicità della sua fortuna: dalla penitenza ancora si domanda la pace; perche veramente è salubre configlio di non affligger quelli, che fanno errore con la penitenza, & con la pena dalla clemenza si domanda la pace; perche la clemenza deue esser propria di coloro, che sono felici:con questi mezi persuadeua a Scipione Asdrubale Carta-3<sup>1</sup>nese, domandandoli la pace, rimettendo in lui le conditioni di quella, dopo l'asprissima giornata seguita tra Scipione, & Annibale; della quale, come sapete, restarono superiori i Romani. dal variabile corso di fortuna si persuade la pace; perche l'huo mo sauio molto meno si deue fidare della fortuna, quanto piu ella si gli mostra fauorenole: dalla certa pace si persuade quella; perche è migliore, e' è piu sicura una certa pace, che una se rata uittoria, quella è in nostra potestà, questa è postanell'arbi trio della fortuna: dal successo delle cose humane si domanda la pace; perche in nessuna cosa meno corrisponde, che nella guerra: dall'essempio de gli altrui infortuni, allegando quelli, che non han voluto per superbia torre la pace domandatali, si sono alla fine sozzamente rouinati. cosi domando la pace Annibale, a Scipione, & erasi sforzato di persuaderlo con molte ragioni, ma in uano la fece, perchela Fortuna tutta s'era data in preda a Scipione, & Annibale, che era una Volpe auuedutosi di questo, sa Pendo come la cosa malamente era per riuscire, però proponeua conditioni durissime per la sua patria, pur che a Scipione uenis-Je noglia di far la pace, & a lui restasse il solo naso fuori dell'ac que, che tutto il resto era sommerso, come racconta T. Liuio.mol ti altri,& infiniti mezi sono, con li quali i buoni consiglieri, & oratori persuadono la pace, i quali io lascio per breuità. il terzo caso del quale nelle Rep. si consulta da prudenti consiglieri, e suo ri da gli Oratori, è, quando conviene collegarsi con genti strane contrainimici, e quando non: perche per uia delle leghe con le forze altrui s'accresce anco il potere; le quali leghe sogliono render i Prencipi, e piu forti, e piu animosi: le leghe sono di piu sorti; perpetue, & à tempo; offensiue, e difensiue, Dd 2 of-

Vedi Appian. Ales fand. della guerra Cartag.

Vedi T.Li uio x. lib. della 3. deca.

Lega

offensiue, e diffensiue insieme; e queste sono migliori, come ancora le perpetue. bisogna dunque, chi domanda l'altrui, ainto, che mostri prima, che vtilità sia nel concederlo, & che honore altresi: perche spesso giouando ad altrui à se stefso s'accresce la potenza, e riputatione; e pochi hanno richie sto l'altrui aiuto, che non habbino dato altrettanto di aiuto, e sicurtà a coloro, che sono stati richiesti. si persuade la legha contra il commune nimico col mezo del commun pericolo; perche egli soggiogando l'uno hauerà per maggior commodità di affalir l'altro, & è una espressa pazzia, di chi lascia per dapocagine accrescer le forze del nimico commune: cosi persuasero gli Ambasciatori di Corfu nel Senato de gli Atheniest per esser accettati nella legha contra i Corinthi; e non nolendo gli Atheniesi, che l'Isola di Corsu in modo alcuno uenisse in poter de' Corinthi, pigliarono partito di accettare i Corfiotti nella lega: oltre che considerauano Corfu esser molto opportuno per passar in Italia, & in Sicilia. questo è gagliardo aniso, che la Isola di Corsu sia uno scudo alla Italia, e Sicilia; onde da i Christiani deue esser con gran diligenza, e cura guardata, e custodita chi domanda aiuto a gli altri, bisogna prima che spiani ogni cagione della maleuolentia; perche difficilmente s'inchinano gli huomini a soc correr quelli, che troppo sconciamente per l'adietro si sono portati: Quegli, per cagione de i quali altri sopportano qual che male, non debbono mancar a' medesimi d'aiuto bisognando loro. Si persuade la lega dalla occasione, che quando quella seguisse, molti manifestamente si ribellariano contra que nimici, ai quali in secreto nogliono grandissimo male: questi mezi usauano gli Ambasciatori Thebani nel consiglio de gli Atheniesi domandando aiuto contra i Lacedemoni; contrario ai quali Ambasciatori era Trasibolo in senato; ma il de'fatti di popolo, che era naturalmente nimico de' Lacedemoni gli pre-Grecili.3 sto ogni aiuto, chi domanda l'aiuto da gli altri per suo proprio bisogno, cerchi quanto sia possibile di non aggrauar troppo nelle spese colui, da cui ricerca aiuto, o confederatione: perche

Vedi Thu cid.li.I.

> Vedi Senofonte

perche in questa maniera piu facilmente gli animi de gli :0723 huomini inchinano à soccorrer gli amici, che quando troprui, po aggrauati sono, dalla grandezza è potenza del nimico , 00 si persuade la lega: dalla fraude, e poca fede, che il ne-Stefmico scol fare, e mantenere a' suoi amici: si persuade la lega ichie da gli essempij, dalla poca ordinanza, o arte del nimico nel into, la disiplina militare; così persuadenano gli Ambasciatori te la di Pompeo figliuolo del magno Pompeo a Marco Antonio con. perltra Ottauiano, e i Sanniti, e gli Hirpini ad Annibale, chie coma dendo aiuto contra i Romani, che depredauano i loro paesi, ii laprendesi occasione di far accettar piu volentieri la lega, quanune: do il nimico habbia patito la peste, o grave spesa di denale als ri; o vero essendo la scambienole paura tra gli amici, siithi; curtà grande delle confederationi. Si dissuade la lega, conlo altra quelli, da i quali alcun tempo si può riceuer beneficio, o li acriceuuto s'habbia si disuade la lega dalla maggior sicurtà; Corperche ella è molto maggiore, non si arrecare addosso le niilia. micitie de i compagni à noi vguali, che acquistar mol-Gudo te cose con pericolo. Si dissuade à dare lo aiuto a'ribelli, gran essendo contra ragione, e contra ogni legge dar ricetto, & aiuto aiuto à coloro, che da gli altri si ribellano; & ad ogniuno i maè lecito à sua volontà corregger i suoi soggetti. Mal sicura è ia soc quella lega, che si fà co i Barbari contrary a costumi, alla legi sono ge, & alla religione; questa non meno da' Gentili, che da' Chriqual stiani fermamente deue esser dissuasa. si dissuade la lega; quanmando con quella mancariasi della fede, della pace, e de i giuraquella menti. Con questi, & con altri somiglianti mezi si persuade, ques e dissuade la lega, e la confederatione. Seguita il quarto ca-: que-So soprail quale à consiglieri nelle Republiche, e altri Prencilio de pati occorre le piu nolte consultare, & è sopra la legge, qual consiautile, e condecente per la città o altro stato; e qual non, mama il teria di somma importanza, e piu difficile, che sia: percioche i presi deue minutamente sapere, quali sono le forme delle Republiproche, e qual sia il fine di ciascuna, e quali, ordini leggi, consuetutropdini, e costumi si conuengono à quelle; e bisogna cognoscer ancora ione: gli che

Vedi Appiano Aleff. delle guerre ciutli lib. 5. e T. Liuio 3.lib.della 3.deca.

La legge

Cice.2.de

legibus.

legibus.

Del crimi

gli humori delle nationi, e de' popoli, intender le loro volontà, produr le leggi, che insieme sieno vtili, & honeste; il che con lo studio delle cose passate, con la pratica delle presenti; & con la buona notitia delle historie acquistiamo. Bisogna ancora, che in buona parte il legislatore habbia la cognitione della Filoso-Cice.r.de fia, come vol Cicerone; perche difficilmente si viene in cognitione del giusto, & dell'honesto, senza di quella; come potriano le leggi far i popoli viuer una vita felice; se elleno della Filosofia, dico dello studio, & amore di sapienza partecipi non fossero, se le leggi non fossero giuste, e sante, non sariano veramente leggi, in nomine legis inesse uim, & sententiam iusti, & iuris legendi, dise Cicerone, se imedicamenti fossero mortiferi, e non gioueuoli alla vita humana, non sariano veramen te degni d'essere chiamati medicamenti; cosi auiene delle leggi, le quali quando non apportassero la saluezza a cittadini, la pa ce, la quiete, e la felicità ancora, non sariano chiamate leggi, ma euidenti errori: nel far le leggi sopra tutto conuiene hauer risquardo al culto divino, alla religione, al vero Iddio; onde i primi fondatori delle ordinationi ciuili fecero prima fonda mento nelle sacre leggi. Le leggi non sono trouate dalle opinioni de gli huomini, ma dalla gran prouidenza diuina; & è vn do-Cice.2.de no diuino, che si chiama sapienza, dise Cicerone. Sopra tutto chi vuol ordinar vna legge in materia della prohibitione, bisogna sempre accompagnarla con la pena, perche la legge è in fruttuosa senza la pena, e la pena ridicola senza la essecutione: quindi auuenne, che la legge Genutia mal esequita à poco à poco s'estinse; e per questo in Inghilterra subito, che vien fatta vna ordinatione, si fà anco vn magistrato, o vn commissario no minato nella istessa ordinatione per tener la essecutione. Tra l'altre cose principali ancora, sopra le qualine i Prencipati, & nelle Republiche si consulta, sono gli homicidy, gli e Bily, & al tri misfatti criminali, i quali degni di pene da magistrati giudiciali sono giudicati: la giustitia ciuile apporta gran vtile ad un Prencipato, ma affai piu la criminale; perche la vita è anteposta ad ogni bene della fortuna, si consulta nella Republica,

ca, chi degno sia di morte, chi di vita, chi d'esilio, chi della patria, chi d'esser iscusato, chi d'esser condannato per giustitia. Consiste questo giudicio, e questa consultanel accusare, e nel difender, & haper suo proprio sine il giusto, & lo ingiusto, & il suo soggetto è la ingiuria, la quale procede dal vitio, e dal la corruttione dell'animo; e dalla legge, o naturale, ouero delle genti, o dalla legge scritta, o dalla consuetudine, o dalla equità il tutto è terminato, Nel trattare, & consultare questi casi, varij, e diuersi mezi sono vsati; co prima ui è la coniettura, la qua Vedi Qui le s'accommoda a due tempi principalmente cioè al passato, & al futuro, e circa le cose, e circa l'animo ancora, della quale i ca pi sono la volontà, la possibiltà, és i segni, e la commodità, questimezi vsò Cicerone in quella sua bella Oratione, che sece in difesa di Milone contra Clodio, & pro Rege Deiotaro: e gran d'argomento faceua contra Marco Antonio dalla deprauata sua voglia, accufandolo dinanzi al popolo come quello, che si voleua far tiranno; e con alcuni euidenti segni, persuadeua tale es ser l'animo suo contra la Republica, come racconta Dione. Di piu se conueniente sempre fu castigar i rei, & incrudelir con- Dione litra di loro, ouero perdonar loro alle volte, l'appariamo in quel beldialogo fatto tra Liuia, & Augusto, quando perdono la vi- Vedi Dio ta à Cornelio, & à tutti i congiurati; la qual clemenza su tan to commendata dal publico, che tutti gli animi si placarono, e tutte le congiure si disfecero. Spesse volte sono staticastigatii rei per giouar a'buoni, e per mantenere fortemente questi nell'essercitio concedente, è stato necessario dar la pena à i corpi piu freddi, e piu insigardi; cosi fece Senosonte contra quel soldato iniquo, ch'un' altro compagno infermo viuo sotterrar vol se. Per aggrandir la iniquità del fatto di qualche empio, & sce- nore. lerato, e farlo degno di maggior pena, si contano le sue iniquità passate, e parangonate con le presenti, si accresce il merito di maggior castigo, e di maggior pena; cosi fanno tutti quelli che contra vno scelerato maggior giustitia dimostrar vogliono; con questi colori su del tutto annichilato, e spento Tarquinio per la morte di Lucretia da Giunio Bruto. Si consulta ancora nelle

fon.li.5.di

La confi-

Republiche, circa la confiscatione de'beni à coloro, che la padellibeni tria, & il publico hanno offeso, parimente si consulta contra quei, che malamente ne gli vsfici e dignità si sono portati, & per questo mistero sono ordinati li sindici ne' Prencipati, e nelle Republiche questi tengono à freno ogni magistrato; sono chiama tinella Republica di Genoua cinque supremi, che hanno autorità di sindicar tanto il Duce, quanto i Gouernatori, quando han no finito il ducato, & il gouerno: e finalmente la grandeza di questo officio è tale, che la Republica elesse per un de i supremi sindicatori il Prencipe Andrea Dorialiberator della patria. Franoi ancora anticamente Signor Caualiere, come ben sapete, era un costume, anzi ordine di mandar i sindici fuori della città per riconoscer i portamenti de i Conti, e de'Capitani, anzi per vedere le tirannie, che il piu delle volte sogliono fare à i nostri vassalli;il che fà piu tempo, che questa usanza è posposta, come molti altri ordini . si cosulta nelle Republiche sopra la crea tione de'mazistrati, come anticamente lungo tempo fu consul-Vedi Dio tato in Roma sopra la creatione de Tribuni, e de decemuiri; il qual magistrato di dieci huomini fu cagione, che i migliori senatori e cittadini si partisero da Roma, il per che in questa elet tione, come ancor in tutte le altre, si deue sempre hauer molto risquardo, che l'officio, o magistrato non habbia qualche ombra di tirannia; & schifar di dar i Magistrati a persone tiranniche. Questi sono quei casi proposti dal nostro Filosofo, sopra i quali nelle ben ordinate Republiche da prudenti consiglieri si suol consigliare, & à me pare ancora, che sia molto necessario sapere, e il piu delle volte consultare sopra l'entrata dello stato, & in che ella consiste, & quanta sia, e considerare se qualche parte dell'entrate publiche fusse, o troppo violentemente, o troppo trascuratamente ordinata; hauer notitia delle facultà de i sudditi, e de i cittadini, per poter trouar modo d'accrescer l'entrata, e per far provisione subita di denari. E per contrario connien sapere quanta e, & in che consiste la spesa publica; hauer notitia de i modi vsati altre volte, e nel medesimo stato, & in qualche altro accrescer l'entrate, e farela pro-

ni. Halic. lib.11.

Dell'entrate pu-bliche.

provisioni, che si richiedono, & trouar i mezi honesti per far le poi impiegar ad honore, & viile della Rep.e riseruarne qualche parte ai bisogni d'essa, & stabilirle, è asicurarle sopra un fondamento certo, e aureuole; e per far vu fondo all'Erario publico sette maniere sono necessarie. Il primo è il patrimonio publico; perche anticamente soleuano i Romani affictar a priua ti alcune terre, strade, case, tempy, er altro simile, il qual affitto poi si riponeua nell'Erario publico, con il quale si souneniua alle spese publiche: nella medessima sorte di patrimonio, tra noi sono gli affitti del commune, & delli Signori Theforieri: questo patrimonio era custo dito anticamente come santo, come sacrato, come inalienabile: erano questi patrimonij ordinati à sine, che i Prencipi non fossero costretti ad aggrauar i sudditi di nuoui carichi, e per tristi mezi confiscar le facoltà loro. Romo-Dioni. Ha lo assegno de terreni una parte al Dominio, e patrimonio publico : la città di Sicelez , che fu donata à David dal Re Achis, rimase nel patrimonio del Rè; ne mai su alienata: e per eser di questa inalienabile conditione questo patrimonio, il Re de Inghilterra nel trattato seguito fra il Papa, & i potentati d'Italianel MDXXVII. fecemetter questa clausula, che non si donesse per la liberatione del Re Francesco dar cosa alcuna del patrimonio della corona; è cosa chiara dunque, che questi patrimonij sono assegnati in tutte le Repub. e Regni del mondo. Il secondo fondo dell'Erario egli è le cose acquistate da inimici; le qualirisarciscono qualche parte delle entrate publiche consumate nella guerra; questo era osseruato grandemente appresso i Romani, che erano guerrieri; perche tutti i danari acqui-Stati nella guerra erano portati à Roma; dice Tito Liuio, che tutto l'oro, & argento, & tutto il metallo de Sanniti fu trasportato nel Thesoro di Roma: Furio Camillo reco nel Campido- Lib.g. glio cento settanta milia libre d'argento tolto à i Francesi: Fla-Lib.31. minto conduse nel Erario delle spoglie della Grecia il valore di Lib.34. tre milioni, & ottocento milia scudi, oltre l'argento, & al tre cose pretiose: Paolo Emilio ne porto tre volte tanto, Ce- Lib.45. sare, come vuol Appiano, ne ripose in publico Erario da Ee qua-

licar.li.z. Samuel

- to

- a (8

## 220 Dello stato delle Rep.

quaranta milioni: Si vede in T. Liuio infinito theforo ridotto nell'erario di Roma de beni de nimici. Il terzo sono i doni de gli amici, questo hebbero felicemente i Romani, i quali Tolomeo Re di Cirene, Attalo Rè dell'Asia, Fumene Rè di Pergamo, Nico mede Rè di Bithinia, Cottio Rè dell'Alpi, Polemone Rè di Ponto instituirono eredi di tutti i beni, e Regni loro: noi ancora possediamo la maggior parte del territorio donatoci, parte dalli Re Vngari, e parte dalli Re di Bosna, e Duchi di Seruia; questo vso di donar da Prencipi anticamete era osseruato assai, & al presente si vsa in Spagna, che si chiama seruitio; & in Ethiopia secondo Francesco Alecares, non essendo quelli Ethiopiacio fare, necommandati, ne astretti: Racconta Suetonio Tranquillo nella vita di Augusto, poco innanzi, che fosse morto, lui hauer confessato di hauer hauuti da suoi amici la som ma di trentacinque milioni d'oro. Il quarto fondo sono le pensio ni, o tributi de confederati, tali erano Antioco Rè dell'Asia, la Republica di Cartagine, i Rè di Schiauonia; e molti altri Pren cipi, e popoli tributary de Romani, i Re di Arabia, e di Idumea à Danid, i Prencipi dell'Asia à i Rè di Persia. La quinta maniera di procacciar al publico buona intrata, è la marcatan tia, e traffico, che il Prencipe, o Signoria, esfercita per mezo de'suoi fattori, come gia vi ho detto, Il sesto modo di procurar al publico fondo di rendite annuali è sopra mercatanti, che portano dentro, e fuori mercatantie; e è antichissimo in tutte le Republiche, & èstabilito sopra la equità. Il settimo modo è sopra i sudditi in metter le taglie, & imposte, alle quali non bisognamai ricorrer, saluo se tutti gli altrimezi mancasero, e la necessità troppo ci astringesse: per che tal'hora ragioneuol cosa saria, che ciascheduno vi si adoperasse per la conseruatione, e difesa del publico mantenimento; altrimente quando ne bi sono, ne nece sità spingesse à metter tasse à i sudditi, ma la sola ingordigia, o l'auaritia, mal sicuro si trouarebbe questo stato, ò quel auttore, che simil impositioni procurasse. Parthemio fula pidato dal popolo nella città di Treues, per hauer consigliato al ReTheodoberto d'aggrauar i sudditi di noui susidij, cosi succes日はその一にい

3

- remoan - anor

- 0 3

っししいれるのればこ

se à Filistio consigliero di Dionisio Minore: Henrico Re di Sueda fu cacciato dallo stato; Acheo Re de Lidy impiccato da i sudditi con li piedi riuolti in sù, e la testa nel siume per rispetto di certi sußidij, che egli voleua eßiger: Theodorico Re di Francia su pri uato della corona; in somma tutte le historie ne sono ripiene, che la maggior parte delle seditioni, e disturbi, e rebellioni deriuano dalle eccessiue impositioni, e grauezze; si che ogni Prencipe deue esser in ciò molto ben auertito. Hor non piu di questo; ma parimente circa il vitto, che è il sostentamento della città, e del dominio è necessario consultare, e saper, quanto sia quello, che si consuma, & quanto manchi, o auanzi per mantener le amicitie con quelli del paese, dal quale si pigliano le cose necessarie, che nel proprio paese mancano; questi sono quelli particolari Signor Caualiere, che ne' Prencipati, e nelle Rep si consultano con molti altri, i quali per breuità io tralascio. R. Sono stato as sai attento per il piacer, che io n'ho sentito dall'udirui à ragiona re de'casi, i quali nelle Rep.e altri Prencipati da'saui consiglieri si consulta:ma mi resta Sig. Gozzi, una cosa a domădarui se per ausentura saria lecito alle nolte nelle Rep. ad ogni uno dar consi glio sopra questi casi, o non. G. Dirouui:nella Politia popolare à tutti i cittadini couiene consigliar del tutto, per esser ugualmete liberi:ma uoi douete auuertire, che sopra ciò s'ha da considerar prima, che quantunque sia uero, che nel gouerno popolare tutti uqualmente sono consultori, nondimeno tutti in tutti i casi no so no pari; perche gli agricoltori non possono farlo come huomini no buoni di consultare sopra della morte, o bando di alcuno, uiuendo costoro di laboriose industrie, e non troppo salendo col pensiero à ciuili considerationi, ma doue si fanno le leggi, o altri decreti sopra la guerra, sopra la pace, ouero la creatione de magistrati; ozni sorte di cittadino cocorre ne cosigli; se non che i magistrati Sono quelli, che le decissioni, o sentenze del popolo permutano: & che sopra la guerra ne gouerni popolari da ogni buon cittadino si cosigli, sarà essempio, il cosiglio, che quel Fiorentino diede nel Vedi Pog senato di Fiorenze, persuadedo, che si pigliasse l'armi contrala gio Fiore. Chiesa: E la elettione del magistrato supremo esser ancora della hist.lib.2.

Ee 2

parte del popolo nel gouerno popolare, hauete inteso quella pode stà dell'interregno appresso Romani, e la creatione de questori: & la autorità de Tribuni, che stauano nella entrata del luogo, done si adunaua il senato; si comprende quello, che valeua il popo lo appresso la Rep. Romana, & il potere contra il magistrato del Decenirato; cosi auniene nel gouerno di pochi, che quelli, i quali sono di maggior ricchezze, delle piu importanti cose consultano, e dimeno quelli, che le mediocri possedono, non discostandosi mai e l'una, e l'altra sorte da gli ordini, e statuti di quella politia; non però che alcuna sorte di questo gouerno Oligarchico non sia libera, dico soluta dal giogo delle leggi, e sottoposta al proprio taleto; & che molti non siano; che per successione dopo i padri piglino quel medesimo carico di gouerno, che esti padri tenuto prima ha neuano, benche questa sorte de gouerno è sembianza, come vi dif si, secodo il Filosofo, del gouerno tiranico. A tutti poi non si lascia consigliare sopra le cose manco universali, sopra le cose dico, che ad una certa particolarità sono ridotte, perche, si come quelle ri cercano il quadicio, così queste lo studio, la esperienza, e singolar cognitione delle cose; oltre che quando alla moltitudine popolare si lasciasse giudicar la vita, & il bando de gli huomini, facilmen te potriansi cometter grani errori, perche questi misfatti nasco no dalle nimicitie, dalle offese, e dalle ingiurie, & adogni simile errore piu acconsente la moltitudine, che i pochi saui e virtuosi; ma consigliano delle leggi, della guerra di pace, di tregua, & di lega, o confederatione, & altro simile, che sono cose pertine ti à l'uniuersale, però conuiene ancora à molti nello stato popolare, o alla maggior, o alla miglior parte ne gli altri stati; ultimamente dice il nostro Filosofo per rimuouere alcune imperfettioni dello stato popolare, & specialmente da quella ultima specie, done gouernano i molti non conforme alla legge, ma alla nolontà & arbitrio loro, Conniene intorno a i configli, e indicy oseruare quel medesimo, che viene ad esser osseruato nello stato di pochi, cioè che, se ne consigli di molti, i ricchi non uengono, sia no grauemente puniti, & alli poueri sia data la mercede; in questa maniera costi ricchi, come i poueri camineranno ne i conde

1:

0,

20

el

ilè

03

ai

172

e-

0;

20

12

lif

ia

be

72

17

re

:12

20

në

0-

el-

7-

na

lla

cy

to

16-

sigli, da i quali nascerà ogni bene; perche doue il ricco non arriua, arriveranno i poueri; & per il contrarto altresi, sopplen do uno all'altro in mancamento. R. Fermateui per cortesia; ogni uolta che a' poueri fosse proposta la mercede, facilmente potrebbono questi auanzar con questa i ricchi; e soprauanzan dogli, non saria poi aloro difficile far ogni cosa a suo modo. G. A questo pericolo Aristotele dà un bel rimedio, dicendo se la plebea moltitudine, e de poueri sormontasse quella de nobili, e de mezani cittadini, per schifar ogni pericolo, che per ciò aunenir potrebbe, saria necessario leuar loro quella mercede, e darla a tanti cittadini popolari, che corrispondano al numero de' nobi li cittadini ouero segregar da questa moltitudine alcuni, che soli degni fossero d'intrar ne consigli, altra cosa ancora couiene al la perfettione dello stato popolare, cioè che ne' consigli communi intrauenghino ugualmente tanto i nobili, quanto i ricchi, e poue ri; perche in questa maniera tutte le lor deliberationi sarano unite, & efficaci. non meno conuengono alcune altre perfettioni raccontate dal nostro Filosofo per lo stato di pochi, che rendono i consigli di questi piu fermi, e piu sicuri; e sono, che, per cattare la beneuolenza del popolo, & tenerlo piu grato, in certi casi sia bene scieglier alcuni piu degni, e farli partecipi di certi honori publici, farli Ambasciatori o Accomessi per le cose dello stato, e consegliar si con es si loro nelle cose piu difficili; per che in questa maniera il popolo uedendosi honorato diuenta piu affettionato à suoi maggiori, di piu questi che gouernano lo stato di pochi debbono esser molto auuertiti per tener affettionato il popolo di non promulgare mai le lezgi, i decreti, o le sentenze, se dal popolo prima non sono ben intese; cosi fecero quelli pochi nella Republica Romana chiamati dieci buomini quello anno, che le dieci tauole portate dalla Grecia attaccarono nel publico, che da ogni vno fossero uedute, dando auttorità al popolo, & alle genti, che potessero ammendarle, e correggerle, interpretar le, e guudicar quello, che a loro paresse, promettendo di essere a tutto patieti; ma poiche elle furono a bastanza uedute, le misero inscrittoset le publicaronoset insieme renutiarono il magistrato,

Vedi Dionisio Alicarnaseo lib. 51.

oltre di ciò ancora questi per hauer il popolo a se affettionato (che assai importa in una città) deuono concedergli una certa auttorità, che possa far gratia à delinquenti, e qualche uolta dalla colpa assoluerli, ma condannarli non mai: perche conden nando si leua l'auttorità al Prencipato, & assoluendo fanno si grati e l'uno, e l'altro. E perche sin hora habbiamo ragionato di quella parte della Rep.la quale a tutte le politie couiene, che fu chiamata consiglio, seguita quell'altra, che è piu signorile, dal Filosofo detta dominativa; perche questa consiste nella auttorità de' Magistrati, e de gli uffici, i quali sono di miglior ordine nella città; perche si come in una Naue ci sono molti gouernato ri, officiali, et altri, che la reggono; cosi nella città couiene, che, oltre il consiglio, siano i Magistrati, & officij, per la auttorità de' quali si gouerna la città. de i quali magistrati tre cose habbiamo da nedere, prima le specie, e le differenze; poi dimostraremo la diuersità de' modi, con li quali si creano; ultimamente come diuersi Mazistrati alla diuersità delle politie conuengano. & quanto al primo douete sapere nelle città eser necessario non un Magistrato, ma molti; perche elle non d'una parte, ma di mol te, e diuerse sono composte, come da i nobili, da' popolari, da gli artefici, per la providenza de i quali tutta la città, e ciascuna parte in particolare, si gouerna, e regge; non però che possano esser chiamati tutti i Prencipati Magistrati, perche ancor i sa cerdoti sono necessary nella città, che al culto divino attendono, e stiano presidenti alle cerimonie divine, eleggansi per elettio ne, come anticamente era costume, non però sono da esser chiamati Signori, ne mai riposti nel grado del Magistrato; così parimente sono alcuni deputati nelle città sopra le pompe, i quali nel la Republica Atheniese erano chiamati Gineconomi, cioè Signori alle pompe, e sopra i conuiti ancora, sono banditori, i quali i Latini chiamano Præcones, ci sono Legati, Ambasciatori, Capi tani, Duci de gli esferciti, grammatici per ammaestramento de' figliuoli, i quali tutti no deuono esser chiamati Prencipi,ne tra' Magistrati della città riposti, ma ben tra i ministri, perche uera mente magistrati si chiamano quelli, che o per elettione, o per sor

四日日日 日日日

te tegono maggior auttorità, o di cossigliare, o deliberare, ordina re, comandare sopra le cose o ciuili, o criminali, i quali sono neces sarissimi per la buona ordinatione della città; anzi che coloro sieno solamente Magistrato, che hanno auttorità di commanda re, viene asai ben significato dalla parola Greca Archontes, come chi dicesse commandatori, e la parola latina Magistrato è imperativa è vuol dire signoreggiare, o dominare: gli antichi chiamauano il Dittatore Magister popoli, che era supremo co mandatore; e quindi è, che Catone V ticense, come riferisce Plu tarco, solena dire a i Notai ni donete ricordare, che noi sete Ministri, e non Magistrati . ma uoi douete auuertire Signor Caualiere (come ancor alcuni altri ci anuertiscono) che due maniere sono di commandare per uia di publica auttorità, l'una con soprema poßanza, laquale è assoluta, e sopra le leggi, e Magistra ti, & è quella maestà d'un Prencipe o Re, il quale dopo Iddiones sun maggior di se conosce; l'altra è legittima sottoposta alle leggi, & al sopremo Prencipe, e questa è propria de Magistrati; per segno della suprema potenza era tenuto appresso i Romani l'au torità di poter condennar a morte, e all'incontro di donar la uita a colui, che meritasse la morte: questo ultimo grado di potenza era solamente del popolo, dalla quale erano esclusi tutti gli al tri magistrati; non u'era Magistrato in Roma, che hauesse autorità della spada sopra i cittadini, ne anco haueuano possanza di condennarli ad esser battuti di uerghe dopo la legge Portia, ma tal auttorità era riserbata al popolo, contraria a questa opinio ne di Aristotele; e per hauerui contra di quella Cicerone contra uenuto, fu bandito, e furongli confiscati tutti i beni. In conclu- domo sua. sione Signor Caualiere i Magistrati oltre l'auttorità, che hano nelle Republiche deuono sopratutto procurar di spargere cosi buona opinione de fatti loro intorno alla giustitia, prudenza, Sufficienza, che i popoli habbiano occasione di honorarli; perche troppo crudel cosa sarebbe, che dalla indignità loro, nascesse dispregio alla Republica, non mi piaciono quelle persone ne i Ma gistrati, che col souerchio rigor delle pene, e castigo cerchino di schifar il biasimo; & altri che con la impunità, e dolcezza vogliano

gliano guadagnar fauore, e gratia appresso la sciocca giouentù: pur quando si uolesse far per sorte elettione di questi estremi, il titolo di pietoso Magistrato piu si deue fuggire che la cru deltà; percioche la crudeltà benche biasmeuole sia, pur ritiene i popoli nell'ubidienza delle leggi; e la troppa facilità fa sprez-Zar i Magistrati, e le leggi: pur che sia questa crudeltà framez Zata con dolcissima grauità e che si faccia come faceua Augusto Imperatore, il quale non condennaua alcuno alla morte, che fortemente non sospirase. hor non piu di questo; poi che ci inui tail Filosofo à quella bella questione, la quale bieri habbiamo ueduto, se nella Republica sia meglio, che i molti magistrati sia no rimessi in uno, o cadauno partitamente in ciascuno: e determinamo esser molto meglio, che i molti da' molti siano essercitati, dico nelle Republiche grandi; perche una opera singolare a mi glior perfettione si riduce dallo studio d'uno, che da uno le molte. E in questo luogo unole, che tutto ciò conuenza come ui dico,nel le Republiche grandi: perche nelle picciole sia meglio il contrario; essendo difficil cosa tra li pochi cittadini tronar molte perso ne per li molti magistrati; ma si bene è possibile trouare, che uno sia idoneo ad esercitar molti di essi giustamente. R. Fermateui per cortesia, uoi sapete, che gli huomini, i quali si danno a molti studi, o nulla, o poco imparano; perche attendendo a molte cose, poco si apprende, & meglio si farebbe quando intorno ad una so lamente si vagasse: se questo dunque è uero, non è ragione, che ancor nelle città picciole uno possa hauer molte auttorità, o mol ti Prencipati; poi che una cura o studio impedisce l'altro. G. 10 ui rispondo, e dico, che quantunque questo, che voi, Sig. Caualiere dite, sia in parte uero, nondimeno nelle picciole città sipuò sostenere, che uno habbia piu Prencipati; perche considerando il poco numero de' cittadini, è piu espediente, & molto meglio, che uno idoneo habia molte auttorità, che molti imperfetti ciascuno la sua particolare; e la propositione fatta da uoi, che una cura o studio impedifie l'altro, patifice al quanto di difficoltà; perche universalmente non è uero, che uno studio, o vna cura impedisca un'altra, se non quando questi tra di loro siano separati,

970

· e-

122

ne

7-

2

21-

be

ui

1:0

Ta

y-

a-

mi

te.

el

a-

50

no

ui

lti

e,

So

he

206

IO

a-

20

112-

ne-

tti

11-

ol-

na

100

Jeparati, & affai dinersi d'ordine. verbi gratia gouernar un es sercito, e consultare nella citta sopra le differenze, e litigi de cit tadini, perche essendo questi escercity tra loro asai differenti, uno impedisce l'altro:ma di quelli, che tra loro hanno certa con formità, e somiglianza, occimparatione, non sarà vero, che la cura d'uno impedisca l'altro; perche secondo una certa proportione di dir si può esere una medesima cura tutti verbi gra tia gouernar i figliuoli, e gouernar la moglie, e i servi quasi secondo una certa proportione, egli è un medesimo gouerno, si come studiar la Filosofia, la Mathematica, e la Astrologia, è in un certo modo un'istesso studio, ma non quello delle leggi ciuili, o Canoniche, il studio delle quali è molto dinerso da que si Si che Signor Caualiere quantunque habbiamo detto, che nelle città, o Republiche picciole si può dare ad una persona sofficiente piu officijo Magistrati; intendiamo nondimeno quando quelli tra loro non sono separati, ò di dinerso ordine, ma proportionati, e congiunti; si come molti lumi, dice il Filosofo posti in una aggaolia, un lume non impedisce l'altro; e questa è la risolutione del primo dubbio. Il secondo era, se i Prencipa ti si possono distinguer, e moltiplicare secondo la diuersità de' luoghi, e de' Prencipati; perche potria effer, che un magistrato sopra alcuni negocij tenesse il luogo nella piazza, o in alcune altre parti della città, & vn'altro Magistrato tenesse, e riguardasse un'altra parte di quella (forsi, che anticamente cosi erano compartiti i Magistrati) da che fu posto in dubbio dal no stro Filosofo, se queste auttorità potenano esser distinte per la diuersità de' luoghi . il che dichiara dicendo, che si come gli effetti naturali sono distinti o dalla dinersità della materia, o dalla diuersità della forma, & sicome sono ancora distinti gli huomini da i Caualli per la diversità, non meno della forma, che per quella della materia; cosi tutti i Prencipati deuono esser distinti per la diuersa forma, ematerialoro: la forma de i quali è, secondo il Filosofo, la potestà, & l'auttorità; perche quando adun' Magistrato si toglie la auttorità propria, fate conto, che si leua l'anima al corpo; la qual forma riceue ogni per-

### 228 Dello stato delle Rep.

perfettione, & attione da i fini, che risquarda, i quali sono il uero, di loiusto gouerno; perche quando non mirassero di gouernare, e regger giustamente non magistrato, ma tirannia sarebbe chiamato; la materia soggetto di questi Prencipati è il luogo, egli huomini, che sono gouernati. hor dunque per risponder a quanto si dubitaua, la diuersità, e la somiglianza de' Magistrati non meno dalla forma, che dalla materia s'attende, l'una nominai potestà, l'altra i luoghi e gli huomini, & non potendo uno gouernare ne reggere in molti luoghi, e necessario divider i Magistrati in piu luoghi; e quando fosse tanta la moltitudine de i Cittadini, che da un solo non fosse bastante a eser gouernata, saria necessario divider un Prencipato in molti particolari; ma quando fossero i luoghi d'appreso, e la moltitudine de i Cittadini poca, in vno potriasi agenolmente saluare il gonerno ancor di piu Prencipati. Non credo che il nostro Filosofo habbia mosso questo dubbio senza proposito; attento che in Athene soleuano il piu delle volte effere tre fattioni dinerse d humore secondo la dinersità de i luoghi; perche quelli della città alta, che si domandauano Asti, uoleuano lo stato popolare; quelli della bassa lo stato di pochi; & gli habitatori del Pireo una Aristocratia tramezzata di nobiltà, & di popolo . cosi auuenne nella città di Roma, la quale hauendo sette colli, mai non stette lungo tempo senza seditioni, e dispareri . tra li Suizzeri parimente il medesimo auuiene popolo molto differente di humori, di natura, e di gouerno, percioche se bene fra loro sono unitissimi, piu che fosse giamai altro popolo: nondimeno i cinque piccioli cantoni delle montagne, & i Grissoni sono stimati piu sieri, e piu bellicosi, & si gouernano in tutto popolarmente, gli altri sono piu trattabili, & si reggono aristocraticamente ecco la diversità de i governi secondo la diuersità de i luoghi. I Prencipati parimente sono distinti secondo la forma, perche tutti ugual potestà, & auttorità sempre non sortiscono, ma diuersamente come uoi ancora sapete. Questo è quanto al secondo dubbio. Il terzo fu, se i magistrati sono distinti secondo li negoty, i quali da loro STREET, STREET

il

10-

ia

il

· i-

¿a

11-

i,

of-

on

un

hi

20-

ci-

16-

'el-

ità

120

di

2-

20-

100

ne-

di

Me

elle

3

ilis

er-

nte

0

112-

r 20

070

sono tratti, ouero secondo la diuersità delle persone, che li tratzano; al che risponde il Filosofo, e dice, che i Magistrati, non tanto alle uolte si distinguono per linegotij, come ancora per le persone; poscia che i negotij distinti son ordinati a dinersi fini, verbi gratia la guerra, intende per lo suo fine la uittoria, & i giudicati ciuili la ciuil giustitia, quella disciplina mili tare da questa civile, è distinta nel Prencipato; sono distinti an cora dalle persone, dico da quelle, che sono per li Magistrati regolate; perche quantunque questi Magistrati alle volte a un medesimo fine attendono, nondimeno perche le persone ordinate a quel fine sono diverse, i Magistrati ancora diventano dinersi tra loro. furono alcuni Magistrati, che anticamente attendeuano a far la giustitia a gli huomini adulti, & altri a pupilli, & alle donne ucdoue, i quali quantunque ambidue ad un medesimo sine attendeuano, nondimeno era no questi Prencipati distinti tra loro, esendo le donne, e gli huo mini persone distinte, e diuerse. Il quarto dubbio è stato se i Prin cipati sono distinti secondo la distintione delle politie, uerbi gratia, se nella politia popolare e di pochi, e di ottimati, & nella Monarchia altresi, i Prencipati o Magistrati sono i medesimi, quantunque da dissimili, e diuerse persone constino; sopra di che rispose, riducendone alla mente quella distintione de' Prencipati, che non meno sono distinti secondo la materia, che etiandio secondo la forma, la quale forma dichiarassimo esser l'auttorità, ouero la potestà ordinata uerso il proprio, o remoto fine; il quale essendo propriamente inteso da ciascuna politia, segue necessariamente, che secondo la dinersità di quelli, elle ancora siano dinerse: perche dinerso sine intende la monarchia da quello, che è inteso da gli ottimati, o da pochi, come a suo tempo, c'y luogo dichiararemo. ma uoi donete aunertire, che si come tutte le politie s'accostano ad una perfetta politia; & tanto diuentano piu perfette, quanto piu a quella si accostano; e piu impersette, quanto da quella piu si discostano: cosi i Prencipati, o i Magistrati delle Politie inferiori sortiscono tanto della persettione, & impersettione ci-

uile, quanto piu si discostano, o accostano ad una certa perfetta Politia. Sarà dunque cosa chiara, che i Prencipati siano distinti secondo la distintione delle diverse Politie; poiche da ciascuna è inteso il suo proprio, e diuerso fine questo habbiamo detto della distintione, e somiglianza de i Prencipati communi, oltra i quali, dice il nostro Filosofo, che ne sono alcuni altri, i quali ad una, e non all'altra Politia conuengono. Nello stato di pochi si troua un Magistrato, che ha la cura di deliberare, o terminare i negotif della Città, e nello stato popolare parimente il Prencipato de configlieri, perche il popolo, e la plebe, essendo per ordinario di poca prudenza, e di poco giudicio, ha sempre bisogno di consiglio, e di prudenza. ma uoi auertite Signor Caualiere, che in alcune Politie popolari non si troua sempre questo Prencipato di consiglieri, quando è permesso che ogniuno del popolo dia il suo consiglio: nella politia de gli ottimati, ouero in quella che Repub. chiamammo, e stato anticamente un particolar Prencipato, che haueua cura sopra la vita, e lo studio de i figlinoli, e sopra le donne, cioè, come honestamente, e pudicamente haucano da uiuer; il qual Prencipato non si trouanella Politia popolare; perche in questo gouerno essendo la mazgior parte poueri, non vietauano, che le donne attendessero a i quadagni; anzi commandauano loro a farli; ne parimente questa sorte di Prencipato si trouaua nel gouerno di pochi; perche le donne de i ricchi nodrite n'lle delitie difficilmente viuono secondo il moto della ragione. R. Piacemi d'hauer inteso la ordinatione, e la diuersità de i Magistrati ciuili: ma non vi sia molesto ancor dichiarare il modo di questa creatione, ouero institutione, che desidero assai d'intenderlo. G. 10 lo farò molto volentieri; e per questa dichiaratione douete saper, che in questa maniera di creare, i Magistrati, sono considerate prima quelle persone, che fanno essi Magistrati; poi di che conditione o qualità siano quelli; & in che modo sono creati. Quelli che instituiscono i Magistrati, sono di due maniere, o d'ugual conditione, come nello STREET, SQUARE,

· a

10

e-

9-

13-

a

to

0-

di

a.

0-

13

7:

10-

1-

le

la

e ;

073

28

di

ne

12-

11-

W3

1C-

10

110-

: a-

1a-

he

110

stato popolare, o di diversa come d'alcuni particolari in altre Politie; ma quelli, che prendono i Magistrati sono di varia consideratione; perche in alcune Politie indifferentemente ogni vno è atto ad apprender la dignità, come nella popolare; Nelle altre poi differentemente, o dai virtuosi, o da i nobili, o da i ricchi, o da aleri sono i mazistrati presi .cosi si costumana appresso i Megaresi in Grecia di creare un Magistrato di quelle persone, che fauorinano il popolo contra i ricchi, ò nobili. In due maniere poi , questa creatione del Magistrato si fà , o per elettione, o per sorte, o da tutti, o d'alcuni (come vi ho detto) singolari, o insieme o in parte: ma perche nella Politia de gli ottimati, & in quella, che Republica chiamiamo, la quale alquanto è congionta con lo stato de gli ottimati, indifferentemente in alcum Offici ogniuno si clegge, & in alcum altri certi singolari; però i primi si fanno per sorte, essendo questo modo d'instituire i Prencipati tenuto per molto ciuile; quelli poi che d'alcuni si fanno singolarmente, sono per elettione destinati al Magistrato, come dalli piu virtuosi nello stato de gli ottimati; quali sieno dunque i Prencipati, & in che maniera ogni vno di quelli pigli la sua sorte; e come à diuerse Politie diversamente convengano, e quanta auttorità habbiano parmi Signor Caualiere à sofficienza secondo la mente del nostro Filosofo hauer dichiarato. Hor seguitiamo à dichiarare ancora di quella terza parte, che nella Republica si ritrona, e chiamasi giudicatina, o giudiciale, il soggetto della quale sono i Giudici, de i quali tre cose habbiamo da vedere, prima quante sieno universalmente le specie de Giudici, poi qual maniera si tenga nell'ordinare, an Zi creare quelli, vltimamente, quali di questi modi piu conuenga à ciascuna delle Politie. E quanto alla prima consideratione, queste specie de Giudici le riduce il nostro Filosofo sotto otto capi, o specie. Il primo dimanda correttiuo; perche questi correggono e puniscono alcuni transgrescori delle leggi; Questi sono da noi chiamati Proneditori, i quali hanno

#### 232 Dello stato delle Rep.

Homofila

hanno autorità, come sapete, d'intrometter ogni speditione fatta per qual si voglia magistrato, o conseglio contra la le ge, à somiglianza di quel magistrato, che era appres so gli Atheniesi chiamato Homofilaci, & Tesmoteti, ch'erano difensori, e conseruatori delle leggi, e moueuano trauaglio à tutti quei magistrati, che promulgauano qualche decreto, o legge contra gli ordeni della città. La seconda specie dice chiamarsi punitiua; perche questi sono coloro, che puniscono tutti quelli; e quali offendono, o fanno ingiuria alle persone publiche. La terza era chiamata ancora essa punitiua, ma di quelli che sono traditori, o vero sediciosi nel popolo, il cui tribunale, era d'Areopagiti. La quarta era giudicatina; perche costoro erano giudici del criminale, dico di tutte quelle ingiurie, ouero offese, che seguiuano tra le persone private; La quinta ancora ella si chiamava giudicatiua, ma solamente esti giudicauano i contratti de' beni stabili, come delle loro compre, o vendite, & altro simile. La sesta il medesimo nome haueua; ma questi erano giudici di tre sorti de gli homicidy, o di quelli che volontariamente si commetteuano, (e questo tribunale nelle Republiche d' Athene fu chiamato del Palladio sacro, ) o vero de i commesi in modo, che con ragione si difendenano d'hauerli fatti; il qual tribunale; secondo Demostene, era chiama. to Delfinio; ouer di quelli, che erano opposti alle persone, dalle quali del tutto l'homicidio commesso era negato, vedete Signor Caualiere come gli antichi per vo lungo non erano tanto espediti, ne in modo periti, che sapessero, inche maniera un medesimo magistrato potesse esser preposto à molte cose, le quali hoggidi un solo le fa tutte; la quarantia criminale appressoi Signori Venetiani giudica di tutti i delitti capitali, ne piu ne meno appresso di noi i giudici delle cause criminali. La settima specie era giudiciale di quelle differen Ze, che versauano tra li pellegrini, ò forastieri; e questa era di due sorti l'una giudiciale, solamente di quelle differenze, che nasceuano fra li forastieri, e forastieri. La seconda di quel-

Demosthene. 2-

re

a

re

Ca

a

e,

20

ed le'

20

a-

e i

li

a-l-

te

20

2 -

ie i-

1-(c

quelle, che tra li forastieri, e cittadini versauano: questa sorte di giudici erano appreso gli Spartani. La ottaua, & vlitima era giudiciale di poche cose, che non passauanoil valore di due, ò tre di nostri scudi; questo tribunal era necessario, come tra di noi il Vicario del Rettore, il quale giudicaua quelle poche differenze, che tra li poueri plebei nascenano, del quale dice il nostro Filosofo, che piu conuiene dar questo vesticio à una sola persona, che à molte, per esser la ccsa di poco valore. La forma poi delle condenaggioni fatte publicamente da questi Mazistrati del criminale appresso i Roma ni era offeruata in questa maniera, che dopo, che alla presenza di tutto il popolo si erano sentite le accusationi, e le diffese delle parti, si portauano a ciascuno de giudici tre tanolette di dinersi colori, nell'una vi era A, nell'alira C. nella terza N. L. A significaua asoluere.C. condannare. N.L. non liquet, cioè ne asfoluere, o condennare, ma ricercarne piu auanti, che chiamaua no ampliare, & amplius quærere, er insieme recauano un vaso dentro del quale senza parlar metteuano l'una delle tre tauolette, e ciò fatto, si contaua, e se vi era maggior numero di ta uolette segnate con il C, il Pretore si vestina d'una veste tessuta di porpora, & ascendeua in vi alto seggio posto in luogo publico, & à vista di tutto il popolo pronunciana queste quattro parole. Reus parum cauisse uidetur, cioè che egli pareua, che l'accusato non si era saputo guardare di fallire, & subito il con dannato andaua in essilio: ma quando il popolo giudicaua, che cio faccua sempre straordinariamente, come fanno quegli, che Sono supremi Prencipi, la pena si esprimena nella sentenza, la quale non era altramente pena delle leggi, ma del popolo; questa forma duro fino, che la Republica fu cambiata di popolare in Monarchia. Ma seguendo il nostro cominciato proposito, vede te, come sono otto specie di giudici in ogni Republica del mondo, delle quali molte se ne seruono per la buona ordinatione loro. I quali giudici denono effer d'incolpatissima vita, di sagace indi cio, & di molta prudenza; perche trattano delle cose piene di pericolo, & d'importanza: trattano della vita dell'huomo, e delle

delle altre cause criminali importanti, io mi maraniolio con che conscienza alcuni prendono questi Magistrati tanto grandi, esendo ignorantisimi delle cause criminali : che meglio sarebbe un podestà forastiero condotto dal commune, (come si costuma nella Republica di Genoua,) il qual fosse Dottore, e che egli con due altri asissenti formasse i procesi contra i rei. Ma però, che questo tale non potesse far la sentenza capitale, senza il consenso del Senato; che co7 si manco s'offenderebbe, e la conscienza, e la giustitia. R. Io crederei, che in cotesta maniera il giudiciale nelle Republiche, che è di grande importanza pasarebbe assai meglio, di quello, che è al presente, se però lecito fosse alle volte introdur nuone leggi. G. Sempre è lecito introdurle, quando mediante quelle la conscienza, l'honore di Dio, e della giustitia si salua. R. Sta bene, hor piacciani di dichiarare, perche intenderlo assai desidero, i modi, con i quali questi Magistrati de Giudici si fanno. G. In quella medesima maniera, che de Prencipati, e de gli altri Magistrati habbiamo detto ; e per elettione , e per sorte. Se da tutti tutte le cose con dinersi Magistrati sono giu. dicate, la elettione loro fassi à sorte; poi che tra questi (come nella Politia popolare) communemente non è differenza alcuna; se da alcuni certe cose sono giudicate (come intrauiene in queste Politie singolari) non per sorte, ma per elettione prendono quella dignità, o magistrato nelle mani. Le ballotte, che vsauano gli Atheniesi ne i suffragij erano di due sorti l'una intera, e l'altra forata, e vacua, e con quella assolueuano, er condannauano, affermauano, e contradicenano: hauenano un vaso simile à una Piria, per lo quale metteuano il suffracio di due vene, delle quali una era di Bronzo, el'altra di Legno, benche l'interprete dell'Oratione di Demostene in Timocrate è molto diuerso, per che dice, che in luogo di pietre, vsauano faue nere, e bianche, onde Chymeueste voleua dire elegger magistrato con le faue; e quello era quello che vsaua di dire ancora Pithagora,

#### Giornata Quarta.

rlio

an-

che

nc,

offe

20-

far

007

7 .

elle

Mai

offe

10-

di 111di, In al-Griu. 00-27a rar. e-2. 220 con onrlo ma lelver , e ato TRA

235

Pithagora, che si astenesse dalle faue, cioè dalla ambitione, dico che non s'appetissero dignità, le quali si danno col mezo de fauori. Si vsa nelle Republiche singolari, e la sorte, e la elettione nella creatione de Magistrati, à sorte si cauano gli Elettori de Magistrati, i quali poi fanno l'elettione, come nella Republica Venetiana, é ad imitatione sua nella nostra, d'anticamente in quella d'Athene, la forma della quale nella creatione de Magistrati era quasi quella medesima, che s'vsa in Venetia. Ma facendo qui fine Signor Caualiere, pregoui, non vogliate non tornar domani qui dame, accioche diamo principio alla Quinta giornata del Quinto Libro del nostro Filososo. R. Come non? Lo farò piu che volentieri, e vi bacio la mano.



Gg Dello



Dello STATO delle

# REPVBLICHE

Secondo la mente

D'ARISTOTELE
Con essempi Moderni.

GIORNATA QVINTA.
DI M. NICOLO VITO DI GOZZI
Gentil'huomo Ragusco.



ARGOMENTO.

Si fauella delle mutationi delle Rep. delle seditioni, delle cause di quelle, e de i rimedij: delle mutationi di diuerse specie di Rep. e si propongono i modi di conseruarle, delle mutationi del Regno, e della Tirannide, e della con eruation di quelli.

INTERLOCVTORI.
GOZZI, ERAGNINA.



Ncora non era il Sole accostatosi al cerchio del mezzo dì, ma alzatosi gli era d'appresso, & so me ne staua meco stesso pensando d'intorno à quello, che sopra questo Quinto Libro della Rep. dir mi doueua; quado da me arriuò il nobilissimo Sig. Ca ualiere, con il quale riposato, che hebbe al

quanto, cominciai in questa guisa à ragionare. Natural cosa è, Sig. Caualiere, d'ogni creatura il desiderare di conseruarsi perpetuamente, e questo desiderio è naturato no meno in noi, che in tutti gli altri animali, il che Aristotele nel Libro dell'anima,

Aristor.

e Ci-

e Cicerone nelle Tusculane questioni, e nel quinto de finibus Cicerone. largamente dimostrarono; perche con questo mezo quella prima causa delle cause, la sua divinità ha voluto dimostrare, che col desiderio della perpetuità ogni causa intendesse assomigliarsi à quelle prime, che sono divine e conservar le specie somiglianti à se ; la quale conservatione se la natura con la divina providenza ha procacciato nelle cose priue di ragione, molto piu li de ue dimostrar tragli huomini con le leggi, con glistatuti, che conseruano le ragioneuoli creature-al mondo. Se dunque la conseruatione è naturale di tutte le cose; sarà necessario conseruar ancora lo stato, e la conditione nostra nella città, done si ragunano gli huomini per mantenir, se possibile fusse, in eterno la posterità; le cause della qual conseruatione non possiamo intender bene, se prima non conosciamo le cause, per le quali lo stato Politico si corrompe, e souvertisce, perchei contrary effetti per le contrarie cause si conoscono. La causa principale dunque, per la quale si corrompono gli stati è la seditione, ò la discordia, dalla quale ogni ciuil ruina sempre hebbe principio; nella Republica, (come afferma Pla- Platone. tone) non è veleno piu aspro, ne peste piu crudele, che la discordia; percioche ella manda subito sotto sopra gli ordini buoni, conculca le leggi, disprezza i Magistrati, sfor-Za i giudici, e riempie ogni cosa di furore, di rabbia, e di crudeltà; tal che le città diuengono, come oscure selue di huomini scelerati, anzi d'abomineuoli, & horrendimostri ripiene: non credo, che sia alcuno di si poco discorso, che non conosca, che l'Imperio del popolo Romano ornamento della humana generatione, del quale non vedeua il Sole cosa piu illustre, non mai sarebbe peruenuto à tanta rouina, se le ciuili discordie tra di loro non hauessero malamente haunto luozo; chi lo abbasso, e chi lo destrusse se non la discordia? chi messe al fondo le Republiche della Grecia, le quali erano piene di tanti huomini saui se non la discordia? non fu Pandora quella, che nel vaso recase tutte le sorti de i mali al mondo, ma la discordia: si come la concordia ha re

GZ

E

I

lle,

110=

hio

ap-

ena

esto ra;

Ca

eab

ae,

er-

e 173

nas

cato sempre la pace, la quiete, la tranquillità, e la vnione, nell'amoreuole grembo della quale l'auttorità, la grande Zza, la esfaltatione, & la gloria d'ogni Republica s'annida; quindi auenne, che Gaio Cassio censore prudentissimo il quale amana la Republica sopra ogni altra cosa, & il bene, e felicità di lei molto desiderana, drizzo la statua della concordia nel Palazzo, & il Palazzo stesso confacro alla concordia à fine, che quelle, che cola entrauano, per dir il parer loro, si ricordassero, che gli odij, le nimistà, le dissensioni, & le ingiurie, quiui non haueuano luogo, ma che si doueuano tutti dinanzi alla sacrata porta, per rispetto, & amore della patria diporre. Destrutta, che fu Numantia lungamente in vano assediata da Romani, Scipione Minore domando à Tiresia Prencipe de i Celti, che cosa l'hauesse sino à quel tempo renduta inespugnabile, e come poi ella s'hauesse lasciato cadere intanta miseria, il qual incontinente rispose, che la concordia dalle forze de inimicilhaueua sempre difesa, & che la discordia d'ogni suo male, & della perditane era stata cagione. Che dirò de i seditiosi? che crudeltà non commettono i seditiosi? abbrucciano i campi, spianano le case, spargono il sangue, non perdonano à sesso, o ad età, si sbandano le città in sette, e fattioni, e ben l'ha saputo l'Italia vn tempo non senza strazi per le sue fattioni: queste sono le cause, perche i stati civili si corrompono, e le leggi si disfanno: queste fanno le Republiche mutar d'un stato in vn'altro, e, quel che è peggio, dal migliore, nel peggiore per ordinario si tramutano. L'altra cagione onde si corrompono gli stati, è stata giudicata essere, & è la disugnalità del ben ciuile, dico dell'honore, e's delle dignità, delle quali ciascuno si pensa esser degno; per la cagione delle quali cause douete saper Signor Caualiere, che tutti gli stati Politici communemente intendo. no ad vn certo giusto, et vgual bene à fine di conservarsi, la qual conservatione sempre dura, tutta volta, che li cittadini tra loro partecipano del ben ciuile, secondo la proportione di ciascuno. Nella politia popolare sono vgualmente tutti liberi, onde da questa

2-

a-

22-

2-

1-

20

t-

11-

ne

11-

108

172-

1a-

00

63

m -

o à

en

10-

: le

ato

ber

gli

ile,

nsa

208

do-

ual

10-

cu-

da

questa libertà ogni uno sistima douer vzualmente participare de' beni communi, de gli honori, de' quadagni, e quando altrimen te auuiene, nascono le seditioni, e le guerre, i rumori, e d'indi l'ultime rouine de gli stati; instabilis enim omnis societas est, in qua non omnes pari iure césencur. Et quantunque alcuni no sono degni di questi honorize d'altri beni, nondimeno per la ugua lità della libertà qual godono, si stimano esser ancor eglino degni ugualmente come tutti gli altri. cosi parimente auuiene nel lo stato di pochi, onde i ricchi, & i nobili si riputano piu degni de gli honori publici, che non sono gli altri, ilche stimano per la gran dezza delle ricchezze, et eccellenza della loro prosapia; e quado non sono rimunerati di maggior beni, che non sono gli altri, mo uono i rumori, e le séditioni, dalle quali nascono gli ultimi esterminy de gli stati:ma questi, come dice il Filosofo, no hano degna causa della seditione; perche quantunque siano grandi per le ric chezze, e per la nobiltà della prosapia, nondimeno non sono uera mente maggiori:perche quelli sarano tali che possederano i ueri beni, i quali sono le uirtu, beni dell'animo degni per loro propria natura, e non per accidente, come sono quei della fortuna, e del corpo. e quantunque questi uirtuosi sieno maggiori di perfet tione, e di honore, (che è l'ombra delle virtu) de ricchi, e nobili di sangue; non però, dice il Filosofo, è conueneuole dar maggior honore à essi, che a questi ricchi nello stato di pochi : perche facilmente potrebbe nascer da questa cagione la seditione, la qua le da ogni sauio, e virtuoso deue esser si binata, & il publico com modo preposto al particolare. è manifesto dunque, che la ugualità, e la disugualità siano quelle cagioni, dalle quali nasce la seditione, la quale souvertisce ogni politico stato: In questi due stati, de ricchi, e de poueri per la libertà, e grandezza delle ricchezze, e maggioranza del sangue, due cose troua il nostro Filosofo, prima, che sono molto distinti tra di loro; perche la nobiltà, e la uirtu (dice egli) quasi da tutti è stata vsurpata nelle parole, ma quelli, che sono ueramente e nobili, e buoni di cento non ui se ne trona vno; ma di ricchi, e di poueri se ne trouano assai; e però le politie per lo più o sono di pochis

Fran patr. de Rep.li.

#### 240 Dello stato delle Rep.

pochi, dico di buoni, o di molti, dico di ricchi, e di poueri: la seconda è che questi due stati, cioè popolare, e de i ricchi sono malamente ordinati, perche niuno di loro è stabile, e fermo, ma ageuolmente si muta; di che rende la ragione, perche egli è impossibile, che dall'errore commesso nel principio non segua qualche maggior male; questi due stati nel principio essendo ma lamente ordinati; perche non mai fu buono nello stato popolare ordinar le voualità tra i Cittadini de i beni publici, & nello stato di pochi, e di ricchi, e di nobili che eglino riceuessero de i beni publici piu che gli altri cittadini; però sempre da queste cause furono dispostissimi a commouer ogni seditione, e disturbo, ma molto piu quello di pochi, che di molti; perche maggior seditioni nascono da i ricchi, e poueri insieme adunati, oltra quelle, che continuamente i ricchi fanno contendendo tra lo rostessi, che non fa i molti nello stato popolare, doue, quantunque i poueri il piu delle uolte facciano contese con i ricchi, tra lo rotuttania non le fanno giamai di piu la politia popolare, come habbiamo hieri detto, essendo piu appresso allo stato di mezo che quella di pochi, è da credere, che essa sia piu stabile, e piu ferma, e queste sin'hora sono le cause, per le quali le Città si di sturbano, & finalmente si perdono. R. Piacemi d'hauer inteso le cagioni, per le quali nascono le seditioni, i disturbize souversio ni nelle Republiche, ma non ui sia molesto dichiararmi ancora il modo, e la maniera con la quale auuiene, che per le seditioni ci uili se tramutino le Republiche. G. Quattro modi io ritrouo, che sono vniuersali appresso il nostro Filosofo di questa tramuta tione, che uoi mi domandate Signor Caualiere, prima quella, che si fà d'una Republica in un'altra però differente tra loro in specie, come quando la popolare si muta nello stato di pochi, o questa di pochi in quella popolare, ouero la tramutatione si fà, non della Republica, ma de i Prencipi, e reggenti, che la gouer nano succedendo una sorte di gouernatori in luogo de gli altri. Alle volte questa tramutatione si fà differente, e dalla prima, e dalla seconda, quando uno stato di gouerno o cresce, o scema verbi gratia se il gouerno popolare accrescesse alcuno statuto,0 la

100

0 ,

i è

ua

na

la-

el-

lei

ste

47-

ag-

ol-

rlo

172-

2 10

me

270

pin

î di

tefo

rfio

arl

ica

40 s

uta

la,

oin

, 0

fàs

ner

eri.

22 >

ma

to,0

magistrato, per il quale diuentase piu perfetto, o piu gagliardo, dicesi esser mutato; cosi altresi saria quando questi scemassero da qualche legge ò statuto. V ltimamente mutansi le Republi che non in tutto, ma in alcune parti; perche destrutto uno Pren cipato che è la parte della Republica, & in luogo suo ordinato un'altro distinto, e differente da quello, dicesi esser tramutata la Republica, si come auuenne appresso i Lacedemoni, quando Lisandro tento di cancellare il Magistrato Regio, e Pausania Plut.nella quello de gli Efori, i quali poi del tutto furono leuati dal Re Cleomene; cosi parimente su mutata in parte la Republica di Durazzo, quando l'auttorità de i Tribuni, che quelli chiamauano Filarchi; fu riportata del tutto nell'auttorità del senato; cosi interueniua in molti altri luoghi della Grecia, & in Roma si cambio in parte il Gouerno, quando fu deposto il magistrato del decemuirato, come racconta Dionisio Halicarnaseo, e propo Dion.l.x sto, o quel del Consolato, o del Tribunato: queste sono quelle maniere, con le quali si cambiano i gouerni, che Rep. chiamiamo d'una forma in un'altra. R. Questo ho inteso assai bene; ma se non ci dichiarate le particolar cause della sedition ciuile, di que Sta universale, che ci dichiaraste restarò molto confuso. G. Farò molto uolentieri, ma per intelligenza del tutto, mi conuiene far ui prima chiaro, di che qualità sieno quegli huomini, che tenta no la seditione, poi dichiararo il fine, per lo quale da loro uiene ad esser tentata; vltimamente farouui chiarissimo delle cause particolari, che muouono li cittadini a far le seditioni, e prima la qualità de gli Ambitiosi fomenta per lo piu nelle città tutte le cause di seditione; perche ogni uolta chi di questo morbo uno è affannato, sentirassi non hauer quel luogo, o quelle dignità, che'l suo animo cupido malamente brama tra i suoi cittadini, e Juscitarà i piu tristi a seditione, e guerra, poco curandosi, che la Patria, pur che egli al suo disegno arriui, disturbata sia; del qual male, come nedete, n'è la cagione il nostro de pranato animo, e la disugualità, & vgualità de i beni ciuili compartiti tra <sup>2</sup> cittadini, secondo il merito, & il demerito di ciascuno. Questa Peste di Ambitione, come altre volte ho detto, ha fatto che gli

### 242 Dello stato delle Rep.

honorati Cittadini da potenti siano stati uccisi conoscendo che quelli d'alcuna eccellenza gli erano superiori; accioche di questi indegni per uiua forza più chiaro hauesse a rimanere il nome del falso ualore: da questa nascono tutti gli ody nelle città, perche si come l'amicitia ricerca la ugualità, così l'ambitione, la disparità, dalla quale disparità nascono gli ody, e da gli odij la seditione: e niuna peste maggiore nelle amicitie si troua, che questa gara d'honore, e di precedenza; onde i Romani hauen do conosciuto di quanta importanza questo disordine fusse nella Republica fecero una legge sopra l'ambitione, per raffrenare gli ambitiosi, perche non è perturbatione tanto potente, che piu consumi l'animo, e'l cuore, le Città, e gli Impery, come quella dell'ambitioso; & di ciò ne possono far testimonianza Silla, Cinna, Carbone, Mario, Pompeo, Cesare, e molti altri, che furono cagione della morte con l'ambitione loro d'infiniti quasi cittadini Romani, & del grande Imperio di Roma altresi. ma uoi doucte auuertire, Signor Caualiere, che questo desiderio ne i cittadi ni di uguale, e disugual bene può esser e giusto, & ingiusto; perche ridicoli sono coloro, che senza uirtu aspirano a cose alte, e grandi, & questi sono propriamente ambitiosi, & odiosi quelli, che per qualche uia le conseguisconoma copassioneuoli sono quel li, a cui uien fallito il dissegno. giusto è il desiderio quando giustamente viene ad esser desiderato l'honor, & il bene civile; ingiusto se indegni sono di tal bene. giustamente ogni maggioran-Za è desiderata in una Republica senza seditione, quando i bens dell'animo senza contesa sono premiati, & se questi vguali sussero a gli altri, dico beni dell' animo, vgualmente desiderando questi honori ciuili: talloro desiderio giusto saria; ma quando l'uno non soprauan a l'altro in questi beni dell'animo, ma solo in quelli del corpo, o della fortuna, (che accidentali chiamiamo) ingiustamente la civile maggioran La viene ad esser da questi ta li desiderata; e quando a i beni accidentali vgual fosse, questo de siderio saria giusto, poi che ogni perfettione ciuile consiste propriamente in quella dell'animo. Ma se due fossero l'uno piu ricco, l'altro piu nobile; desiderando l'uno di questi per la propria

che

1216-

20-

cit-

16i-

gli

ua,

uen

nel-

are

piu

ella

in-

ono

adi-

ade

Der-

3 €

lli,

quel

giu-

an-

bens

fus-

indo

indo

Tolo

(mo)

Tica

ode

pro-

ric-

pria

virtu la maggioranza; ogni desiderio saria ingiusto; perche l'uno essendo col desiderio dispare cazionarebbe, e seditione, e disturbo nella città . ma se uno di questi cittadini piu uirtuoso, e manco ricco desiderasse, o la maggioranza, o la ugualità; questo desiderosaria giusto; poi che per il merito per i beni essentiali degno saria d'ogni ciuile honore. è chiaro dunque, che quando questa maledetta ambitione non fosse al mondo, che fà gli huomini atti a rouinare le città, e gli Impery, non senteriansi romori, garre, seditioni, e guerre fra i cittadini, ma in uece di queste beneuolentia, tranquillità, e pace: perche questi sano quelli, che nella città tentano le seditioni, e guerre. R. A che fine dunque lo fanno? G. A fine, o del guadagno, o dell'honore: sotto il quadagno io comprendo l'acquisto di qual si uoglia bene, che tocca al corpo; & sotto l'honore io com prendo ogni bene spirituale dell'animo: si che per fuggire il danno, o per schiuare il dishonore, dico per non esser riputati uili, tentano le seditioni, & accendono le guerre. Il che su potissima cagione che Giulio Cesare mouese la guerra civile, come egli sole ua dire: se ciuile bellum mouisse, ut ignominiam a se depelleret. La qual cagione par che da Marco Tullio sia accennata nella oratione in difesa di 2 Ligario che rimansse dopo la uittoria di Cesare contra Pompeo in essilio, perche chi disprezza l'honore, è da esser riputato vituperoso, e uile, e poco, anzi nulla affettionato al ualore si dimostra. Honor enim est uirtutis testimonium, dise Calcidio. l'honore è una d gnità acquistata con la uirtu, un ritratto di riverenza; egli conserva ogni dignità, er ogni ualore ne gli animi humani: nel tempio di questo Nume anticamente non si poteua intrare, se non per quello della uirtù. Si che, se alcuna volta nascono le guerre, & i rumori per cagione dell'honore, senza offesa Però di quel grande honor di Christo, non debbono esser riputate triste; poi che da giusta cagione vengono mosse: io parlo di quel legittimo e germano honore, qui iucunditatem quandam cum honestate permistam amplectitur, & non di quello spurio, & adulterino honore, è dichiarandoni le Hh par-

Giulio Cefare.

Calcidio nel Timeo di

Leo. heb. dial. 1 d'-Amore.

## Dello stato delle Rep.

particolar cagioni della seditione, come vi promessi di fare, dicoui, che undici le trouo appresso il nostro Filosofo, delle quali due sono quelle, che chiamassimo guadagno, & honore insieme con i suoi oppositi; la terza ella è l'eccesso grande d'una potestà; la quarta è il timore, la quinta il dispreggio, la sesta l'accrescimento improportionato d'una parte de i cittadini sopra gli altri; la settima la vergogna; l'ottaua la negligenza; la nona la pu sillanimità; la decima la dissomiglianza de' costumi; l'undecima la dispositione del luogo: le prime due sono quelle, per le quali (co me ui dissi) i cittadini prendono l'armi, accendono i fuochi, disturbano le leggi cioè quando un cittadino occupa ingiustamente quei beni, che compartir si possono a gli altri, & quando i Pren cipi per guadagno, e commodo proprio aggrauano i sudditi tiran nicamente . ne si troua la piu espedita cagione per commouer gli animi, no dico seditiosi, ma giusti; e questa si può dir auaritia tra i cittadini, e gouernatori: troppo grane peso è ueramente in una ben ordinata Rep. la sfrenata cupidigia . qual legge , qual ordine, qual pace non conturba questo insanabile morbo dell'auaritia? con questa i Prencipi, e Signori lacerano con estorsioni ingiustissime i sudditi loro; da questa le fattioni, le sette, le sedi tioni, i tumulti popolari, e ciuili tra i cittadini con la desolatio ne de' paesi nascono. ma, oltre questo desiderio di guadagno, il poco conto de cittadini honorati, che alle volte è stato fatto, ha - suscitato particolar (come un dissi) seditione nelle città: perche ogni uolta che i meriteuoli d'alcuna dignità vengono defraudati, hanno concitato la seditione, preso l'armi con una rabbia, e furor tale, che a penane sono restati i fondamenti, non che le mura delle città questi sono i Magnanimi, et degni di cose gradi, e pregiate; i quali principalmente nagano intorno al nero honore (che è premio de i uirtuosi) piu che intorno ad altro: questi non sofferiscono gli dishonori, ne uogliono esser abietti, e ui lipesi; perche in tutto alla uirtu sono dedicati. la terza causa particolare di questa seditione dissi essere l'eccesso d'una podestà, perche quando uno, o molti superbamente vogliono auantas giare, o per nobiltà, o per ricchezze gli altri cittadini, muo-21000

di-

ali

me

Rà;

Ci-

ab-

pu

ma

(00

di-

nte

ren

ran

gli

tra

: 172

rual

ll'a-

ioni

*sedi* 

atio

1, il

, ha

che

ida-

1, 6

e le

adis

160-

que-

e 113

ru/a

ode-

ntag

740-

uono la seditione, e tentano, se uenir potesse loro fatto, d'esser Superiori in potenza a tutti gli altri, e tutte le leggi, e gli ordeni vogliono porre sotto il giogo loro; onde contra questi anticamente in Argo, & in Athene (come hieri ui dissi) era ordinato quel mazistrato di Ostracismo; cioè d'essilio, accioche questi non potessero hauer animo tale di mutar lo stato della Republica, & opprimer il suo dominio, ma saria molto meglio, dice il nostro Filosofo, che contra questi potenti da principio sempre si pronedesse, non lasciandoli salire tanto alto nella Republica, che poi saliti con Ostracismo bandirli dalla città; perche porger a tanto danno il rimedio per uia d'essilio è molto pericoloso; & per rimediare ad un male incorrer in uno peggiore è cosa da huomo imprudente, c stolto: questi come sono sbanditi, e fuorusciti tentano ogni uia, e modo come la patria opprimer possano, e uendicarsi delle cittadinesche ingiurie, così tento di fare gagliardamente quel Martio Coriolano assediando col potente essercito Roma sua pa tria, dalla quale fu sbandito, come racconta Dionisio Halicarnaseo, quanto danno recarono i fuorusciti banditi dalla Città di Firenze, mentre che erano divisi nella parte Guel fa, e Gibellina? R. Molto. G. In che pericolo condusse la Città di Firenze, essendo bandito da quella Rinaldo de gli Albizi con lo esercito potente del Duca di Milano. R. In grandissimo. G. Chi dunque in pace, & in amore conseruar desidera la sua patria non tenti (se incorrer non unole pericolo grande di quella) hauer potenti Cittadini fuorusciti, che all'honore, e al la uirtu hanno dedicato la uita, e la robba, ne permetta a i suoi cittadini troppo ingrandire, ne insuperbire; perche niuna cosa tra le conuersationi humane concita maggior odio, che questo insolente desiderio, e disordinato appetito di noler il Primo luogo, d'esser grande, & eccelso riputato, di voler tra gli equali esser il superiore; Soggiogar questi superbi, e raffrenar la gente superba sono lodi, che da Virgilio uengono date a Romani. Ma li saui sono di parere, che cotali huomini si facciano d'inimici amici, o che s'uccidano inconta-Hh2 nente:

Dion.Ha-

#### Dello stato delle Rep. 246

Sen. li. de clem.

nente: il primo consiglio segui Cesare Augusto, scoperta che gli fu la congiura di Cinna, dicendo quelle parole; vitam Dio. 1.55. tibi Cinna iterum do &c. dal qual Cinna poi Augusto fu fatto herede universale. cosi fecero i Venetiani hauendo preso il Duca di Mantona allhor capital nimico loro in uece di torgli lo stato lo crearono con inaudita magnanimità loro General Capitano, che reusci poi realissimo: così persuase Pontino Vecchio Capitano de Samniti a suoi di liberar lo effercito de i Romani rinchiuso dentro alle fauci dell'Appennino. Il secondo consiglio non essendo stato seguito dal Re Artaserse contra Ciro fratello posto in prigione, & a prieghi della madre lasciatogli fu dannoso, perche raguno vn potente esercito, col quale fu uicino ad occuparli il regno, e quel li di Zurich banditi del 1336. congiungendosi con Prencipi grandi destrusero il proprio pacse . quando il Re di Persia in questa guerra, che ha al presente con il gran Turco hauesse seguito questo consiglio uerso il figliuolo ribelle, & ambitioso per nome chiamato Abas Mirize: non credo, che tanto trauaglio dall'armi ottomane hauerebbe sentito: & i Fiorentini poco fà nominati non tante infirmità hauerebbono sentito; ne i Romani parimente alcun trauaglio da Martio Coriolano. meglio è adunque cotali huomini o (come ui dissi) farli di nimici amici; ouero incontanente veciderli hauendone giusta cagione più to sto che bandirli fuori della patria, e volendosi ciò fare per qualche legittima causa, io non lo dissuado, ma per mio consiglio facciasi senza confiscatione de i loro beni; perche in questa maniera si potrà hauer sicurtà di loro, che leggieri non sieno a sfrenarsi contra il proprio paese, e ad offenderi suoi maggiori. La quarta particolar causa di queste seditioni si dice esser il ismore; perche molti temendo d'esser puniti per li maleficij commessi, ragunano insieme ogni forza loro per schifar la pena, della qual giustamente sono degni (perche niuno è, a cui aggradi il castigo) & per tema di non esser puniti tentano tutte le strade, & ogni sorte di arme, e si caricano di maglie, di piastre adoprano trincee, e baloardi, e finalhe

un

fu

ado

113

ni-

50/2

be-

ucz

ito

or a

vn

uel

ipi

in

esse 10/0

glio fà

na-

io è

1261;

u to

per

:012-

1 172

ierz

erz

t10-

un3-1 10-

gni

2013

, e /2

rdis

e finalmente vengono a ferri per l'ultimo esterminio, non meno delle loro case, che del loro stato, e della patria, oue nati, e nutriti sono: questo timore fu una volta cagione, che i ricchinella Republica di Rodi, si concitassero contra il popolo, dal quale in una causa temeuano di una aspra sentenza. Questa paura fu cagione, come dice Cicerone ne' suoi Officij della crudel guerra Italica, tantum Italicum bellum propter iudiciorum metum excitatum. Di queste seditioni paurose assegnando egli medesimo la sua cagione nel primo de gli offici disse: Sape a metu proficiscuntur, cum is, qui alteri nocere cogitat, timet ne, nisi id secerit, ipse aliquo afficiatur incommodo; perche veramente il timore, non è altro, che una perturbatione dell'animo nata per l'imaginatione d'al cun futuro apparente, & graue male, che quasi penda, e soprastia. Poco durano quelle città, i cittadini delle quali dal timore, espauento sono ingombrati: la paura non mai fu custode sicura della città; perche chi teme odia, e chi è odiato pocoè sicuro. Quem metuunt oderunt: quem quisque odit periisse expetit. Disse vna volta Ennio Poeta appreso Cicerone. La quinta causa è il dispregio; perche niuno è tanto, abietto, e vile, che non si stimi valer qualche cosa; e però niuno vuole effere dispregiato in modo alcuno. Altrimente suscita, e rumori, e seditioni. Le quali per questa cagione il piu delle volte, interuengono nella Politia di pochi, done molti sono discacciati, & esclusi dal gonerno, & cosi dispregiati muouono la seditione, e mutano lo stato, & il gouerno, togliendo à quelli pochi lo scettro, & Imperio; & per il contrario, i pochi a i molti, come auenne tra gli Thebani, quando, dopò quella crudel guer- Thebani. ra, che hebbero con gli Oenositi, il popolo, che mala- Oenositi. mente gouernaua la città fu dismesso da potenti, e ricchi; onde lo stato popolare si muio in quello di pochi: e 3li Atheniesi vinti da Siracusani per l'errore di Nicia Capitano loro cambiarono tosto lostato popolare in Aristocratia di quattrocento huomini : e i Stracusant gonsi dalla

officiis.

Cic. 1. de

Megaresi. Sıracusa -

la uittoria fecero mutatione d'Aristocratia nello stato popolare. Il simile auenne a i Megaresi, & a tutti i Siracusani auanti la tirannide di Gelone; che hauendo i ricchi dispregiato i popolari, questi dal principato li deposero, perche il dispregio nascendo dalla ira congionta co la ingiuria, infiamma i disprezzati, e in giuriati alle seditioni, & alle guerre, & à far vendetta contra di coloro, che li ingiuriano. La quinta causa di si esfer l'accrescimento disproportionato d'una parte della città sopra l'altra, per intelligenza della qual causa douete sapere, Signor Ca ualiere, che questo accrescimento si suol fare in due maniere, ouero secondo la quantità cioè moltitudine, ouero secondo la qua lità, cioè ricchezze, o virtu; perche si come il corpo nostro, con sta dalle sue parti; cosi parimente la città dalle sue proprie consta; e si come il corpo nostro cresce secondo le parti proportionalmente; cosi deue esser l'accrescimento d'ogni parte ciuile della città, cosi nella quantità, come nella qualità per la sua conser. uatione. R. Che cosaintendete proportionalmente? G. Inten do la giustissima mesura delle parti, verbi gratia, se il pie dell' animale crescesse quattro braccia, & tutto il resto del corpo fosse di due palmi, saria corrotta proportione, che tra le parti seruar la natura deue ; cosi parimente se vi animal crescesse di sproportionatamente nelle dimensioni, e nelle potenze, e virtù, saria chi aro, che hauerebbe mutato la natural figura. Il medesimo auuiene delle città quando sporpotionatamente crescono; perche ogni volta, che la moltitudine popolare in una città fuo ri della giusta misura sormontasse, a i ricchi, nobili, e virtuosi, questo saria efficace cagione d'ogni ciuil disturbo, e della seditione, e quel loro stato di pochi si mutaria in molti. Hor vedete Signor Canaliere, come lo accrescimento disproportionato d'una parte della città può esser cagione della seditione, e mutamento d'uno stato civile in vn'altro; ma voi doucte auver tire, come ancora ci auisa il Filosofo, che questo mutamento per accrescimento fatto, non sempre segue secondo il proposito; ma alle volte per caso, e per fortuna ancora. I Tarentini essendo sta ti superati nella battaglia, che fecero co li Iapingentini, perseire.

ila

rla-

ndo

ein

:011-

ac -

l'al-

Ca

re,

qua

C078

:072 -

nal-

tella

fer.

iten

dell'

rpo

arti

re di

riu,

ede-

ono;

fuo

40/2,

edi-

Hor

rtio-

10,0

ruer

per

ma

ofta rse-

ro in quel conflitto gran parte de nobili (questa battaglia fu po co da poi che i Medi infestarono la Grecia) da che auuenne, che quella Politia, che era di pochi, e di nobili muto si tutta nella Politia popolare. Cosi medesimamente interuenne una volta à gli Atheniesi, i quali guerreggiando con li Lacedemoni, i nobili, che erano di quella nobile città, furono in gran parte estinti, e sopra ananzandogli la moltitudine popolare tolse per se il gouer no. La settima cagione della seditione, per la quale mutansi gli stati, habbiamo detto esfer la vergogna, la quale il piu delle uol te è stata occasione del mutamento d'una Politia, o di mutare la maniera, con la quale si sogliono creare, i Prencipati, o Magistratinella città. Il qual mutamento da questa causa segui secondo Aristotele, in una herea, cioè nella ragunanza di huomini bassi, e humili, tra i quali cauandosi il Prencipato per sorte, venne à cader essa sorte sopra alcune persone infami, e dishone ste. Onde quelli, che tra di loro si trouarono, honorati, e buoni, sentirono gran vergogna; di cotale onta, dalla quale spinti, decretarono traloro di non sopportar questo vituperio; onde mutando questa maniera di crear à sorte i Prencipati, cominciaro no à crearli per elettione; non essendo giusto sottometter gli huo mini honor ati sotto quella medesima sorte, de gli dishonesti, & infami. La ottaua cagione è la Negligenza, perche alcuna volta trouasi vn Prencipe, il quale hauendo suprema autorità, & non piacendoli quella maniera di gouerno, si fà neghittoso, con il qual maneggio, mira sempre alla riforma del nuouo Stato, se Heraclodoro, che gouernaua un Castello nella Grecia, chiamate Oro, hauesse hauuto piacer di quel gouerno, in cui tanto nechitoso si dimostro, non hauerebbe mutato lo stato di pochi in quello di molti. La nona cagione fu la dapocagine, o poca cura circa i diffetti, o errori piccioli, che sogliono accadere nel le Republiche, i quali per auiso del nostro Filosofo deono esser po sti da ogni buon Prencipe in molta consideratione; perche come nel principio vengono disprezzati, per cosa di poco momento Aristo. 1. crescendo alla fine recano e pericoli, e rouine alle ben ordina- mund. 7. te Republiche. Paruus error in principio, magnus est in fine, 33.

& il popolo di Grecia chiamato Ambracioti, che da i ricchi era gouernato, se da principio non gli era permeso la elettione, ne magistrati, d'huomini poueri, abietti, es vili, non hauerebbono in processo di tempo potuto cambiar lo stato di pochi in quello di molti: ma perche di ciò poco si curauano questi ricchi, gli lasciarono fare il tutto con grandissimo loro danno. La decima è dissomiglianza de costumi; questa è cagione, che le città si mouano all'armi, & ad altri disturbi ciuili; si come non è cosa alcuna, che tanto mantenga la concordia, quanto la simulitudine de costumi: la qual dissomiglianza da lunga pratica de Forastieri spese volte nelle città è stata intro dotta; & finalmente in processo di tempo esi sono stati potenti à cambiar lo stato ciuile: perche i diuersi costumi, à diuersi fini tendono. Noi leggiamo, che nella Republica di Corfu gli stranieri si multiplicarono in tanto numero, che alla fine preserotutti i Gentil'huomini, gli posero in prigione, e quiui fieramente gli ammaZzarono, mutando lo stato Aristocratico in popolare. Come sono in gran numero i forestieri nelle città, per ogni minima occasione si solleuano, e cacciano i Naturali Signori: cosi auenne a Siena, a Genoua, a Zuric, a Collonia; doue essendo assai cresciuti gli stranieri carichi di Tasse, e mal trattati, e senza alcuna participatione de gli honori, scacciarono i Signori, e ne ammaZzarono la maggior parte. E quei di Lindauia dopo l'hauer vecifo i Signori, cambiarono l'Aristocratia in stato popolare. Furono ancora anticamente gli Athei, & Trezeny: i quali accordatisi insieme fabricarono vnacittà in Grecia nominata Sybarim, della qual Strabone ne famentione; in questa città essendo cresciuti in maggior numero gli Achei. Con l'armi cacciarono i Trezeny; perche cfsendo questi popoli diuersi di costumi non era possibile, che se accordassero insieme gli humori. Interuenne ancora in Bizantio al presente detto Costantinopoli, che una volta molti fo. restieri venendo ad habitarla, & i cittadini non potendo soffrire gli strani, e diuersi costumi loro, li cacciarono con molta strage dalla città. Il medesimo aunenne à gli Anthesei: & iM: -

Thucidi -

Strabone.

era

, ne

reb-

i in

ric-

10.

me,

li; si

dia,

ada

ntro

rti à

fini

ara-

rese-

i fie-

CO 122

per

Isi-

1; do-

mal

ccia-

quei

Ari-

te gli

irono

ibone

rnu-

be cf-

che se

zan-

ti fo-

o fof-

mol-

11:0

13 =

i Mesinesi, hauendo dato ricetto à molti cittadini forestieri, furono cacciati della propria città. Varie e diuersi genti furono quelle, che ordinarono la città di Roma; e di varij ingegni, è diuersi costumi furono gli huomini, che quella habitarono, nella cittadinanza della quale, non solo questi forestieri furono par tecipi, ma etiandio gli Albani, & Samniti, che furono vinti in vary conflicti d'armi, i quali essendo di vary, e diuersi hu mori stati da quelli di Romani, ne escendo potuto mai scancel larsi da gli animi loro i vestigij delle nimicitie antiche, lungamente tennero l'armi, l'uno contra l'altro, tentando i noui cittadini di scacciare i vecchi, & cosi i vecchi i noui . perche non era posibile, che i domestici cirtadini con i forestieri dentro vna istesa città potessero lungamente viuer in pace. Incredibile memoratu est homines dispari genere: dissimili lingua, alios alio more uiuentes, quam facile coaluerint: disse una volta Salustio. La lunga amicitia, e la lunga pace fermamente deriua da gli animi buoni, & somiglianti di costumi. nihil enim est amabilius, nec copulantius, quam morum similitudo bonorum : disse Cicerone, l'hauer memoria de i maggioriistesi, l'usar le medesime cose sacre, e hauer parimente i sepolchri communi, è stato sempre stretto ligame damore, e di beneuolentia ciuile. Da questa auuertenza del nostro Filosofo si cauano due bellissimi documenti per i Prencipi, che gouernano, che non siano facili ad introdur nella città molti forestieri, come ho detto, prima perche questi con glistrani loro costumi il piu delle volte corrompono i costumi, e le vsanze vecchie della città, dipoi perche quando sono accresciuti in gran quantità hanno le piu volte tentato contra i cittadini, come quei poco fà detti; onde per schifar questi, e molti altri scandali non si deue dar loro trop. po luogo nella città. Io non dico, che non sia lontano da ogni creanza civile, fare, o permettere, che sia fatto oltraggio alcuno à coloro, che vengono accettati come forestie ri nella città; perche questi ci sono raccomandati da Dio; & Sal.134. ezli di loro ne tiene la cura, & la tutela al pari de i pupilli, e delle

Cice. I. de officiis.

delle vedoue: Ma l'ufficio loro dimorando nelle altrui città, egli è bene quello, che dice Marco Tulio ne gli vffici. Peregrini autem, & incolæ officium est nihil præter suum negocium agere, nihil de alio inquirere, minimeq; in aliena Republica efse curiosum. Stabene che attendino a loro proprij fatti, & non cerchino quelli de gli altri, e molto meno de i Prencipi, o magistrati, di quella città, nella quale bramano di viuer in pace, & di essere amati da ogniuno. La vndecima fula dispositione del luogo, perche era accaduto, che d'una città (come ancor della nostra in un tempo interuenne ) alcuni cittadini habitanano vna parte in terra ferma, gli altri all'Isola, o nel mare, come la nostra, o nel fiume, come anticamente era quella de Clazomeni, de quali, quelli, che habitauano in Chitro, (il qual luogo era una parte della città in terra ferma ) mossero l'armi contra quell'altra parte de cittadini, che habitauano nell'Isola, volendo, che si come di luogo erano disuniti, cosi parimente fußero di gouerno: questa distanza di luogo suol fare tal disturbo nella città, come suole vn'essercito disordinar, vn fosso, o altra apertura di luogo, mentre che di passarla nel suo camino tenta. In Athene piu popolari erano quei , che habitauano il porto Pirco, che non erano quegli altri, che vna altra parte della città chiamata Asty habitauano; & questa dinersità nascena, come intendete, dalla distanza del luogo, ma voi doucte saper Signor Canaliere, che questa dispositione di luogo è una di quelle cause, che accidentali chiamiamo; perche propriamente le dissensioni dell'animo cagionano gli disturbiciuili, le qualinascono dalla virtu, e dal vitio; e sono causa di diner si mutamenti delle Republiche; Le virtù, & il vitio muouono gli animi nostri a diuersi effetti, poi sono le ricchez ze, e la pouertà, che secondariamente perturbano le città, conculcano le leggi, e gli statuti; si che questo è quello, che volena inferire qui il nostro Filosofo. Omne discrimen uidetur gigne re dissidium animorum; maximum igitur fortasse dissidium uirtus, ac uitium; deinde diuitiæ, & paupertas, & sic aliud alio magis : e gran distantia veramente quella, che proce-

egli de dal sito, ma non se ne può trouare la mazgiore di quella, auche fà la virtù, c'il vitio; perche il luogo ancorache ne' siigeti contrario sia, può seruar un istesso animo senza mutaa efmento alcuno; ma non è possibile, che tra la virtu, & il vi-,00 tio vno istesso animo si possamai servare in vna medesima con 12,0 ditione, e stato. R. Piacemi d'hauer intesole particolar cause della seditione, e mutamento de gli staticiuili: pregoui non 2 172 adivi sia molesto dichiararmi ancora, in che modo le picciole cau se delle picciole sedutioni diuentino in fine maggiori, & di gran (00adimutamento delle Republiche, quando però nel principio non s'hà recato il rimedio. G. Dirouni; tutte quelle seditioni o o nel contese, le quali si fanno trai grandi, e superiori della cituella tà, ancorache nel principio siano picciole, nel fine pigliano , (il gran forza; perche se tra i bassi le picciole discordie prendo-Mero no nel fine gran forza; maggior faranno quelle, che tra i gran vano di nascono. La natura quasi d'ogni contesa è non delle picciole ipa. cose, ma ben dalle picciole farsi; le quali non sopite alla fine l fafanno gran forza: Fiunt igitur seditiones non de paruis, sed nar, a paruis : dissident autem de magnis rebus. Di gran conto soanel no, come vi disi, tutte quelle differenze, ancorche piccioe hali sieno, che nascono nella città tra i grandi, e si come la Und poca alteratione fatta intorno al cuore tutta la vita dell'aninesta male distempera, e dalla picciola indispositione del seme si ce-10200 nerano i mostri, cosi tra quelli, che tengono il primato nelatiola città, qualunque picciola cagione di disturbo, quanamo; do comportata per negligenza foße, crescendo à poco à rli dio poco acquistarebbe gran forza di seditione, e di distur-Sono bo: ma sono sempre ne principij da i buoni e virtuosi cit-11 210 tadini con ogni diligenza, e studio sopite, e le parti richez conciliate; perche non deuesi tanto guardare alla leggieconrezza delle cagioni, quanto pensare, che da cosi lieui sooleus gliono nascere crudel guerre. Due fratelli in un tempo gigne di principio contendeuano assai leggiermente de beni Paterdium aliud ni; le quali contese si pensauano ogniuno, che esendo na. te da certe picciole cagioni hauessero tosto à finire: ma al-7066de triHestia. Delf.

trimente auenne; perche tuttavia crescendo quelle, & accumulandosi una contesa sopra l'altra, spinsèro à poco à poco le parti della città a fauorire, chi un fratello, & chi l'altro: onde solleuandosi tutti per fauor delle parti vennero all' armi, & indi allo spargimento del sangue. Il che, come racconta il nostro Filosofo interuenne in Grecia nella città d'Hestiea dopo la guerra de Persi. Auenne ancora preso i Delsi, che uno hauea promesso di pigliare una figlinola per moglie nata di nobile sangue, della quale ancora era Tutore; ma accostandosi poi al sponsalizio per consiglio dell' Augure pigliar non la volse, essendogli da quello pronosticato grane infortunio; il che vedendo i parenti della fanciulla, & hauendo a male essere dispregiati, & auiliti posero occultamente à questo sposoin uno vaso, quando sacrificana, una cosa non sacrata, che di gran scandalo era, di che accusato dinanzi al giudici, gli su ironcato il capo; onde si vendicarono contra di lui dell'ingiuria, che per lo ingiusto repudio della parente a loro erastato fatto. Nacque nella città di Mitilene ancora vna rinolutione civile all'hora, che per forza fu presa da gli Atheniesi, perche vn'huomo ricco di quella città, hauendo lasciato herede de suoi beni, due figlinole: Doxando huomo nobile di quella città desiderana congiungerle con due suoi figlinoli. Il che non essendogli reuscito conforme al suo desiderio, per che furono concesse ad altri, sdegnatosi grandemente se n'ando in Athene a dimandar ainto per le sue ragioni, e tanto fece, che suscitò l'armi contra la patria. Dalla medesima cagione nacque quella crudel guerra appresso i Focensi tra Mnasea, & Eutricati per conto d'una grande heredità, la qual guerra fu chiamata sacra: perche in quella si spe-

Focensi.

Mitilene.

sero i denari, & tutti gle altri doni dedicati ad Apolline. Durazzo. Auenne similmente nella città di Durazzo un grandissimo scandalo, per lo qualemutossi alla fine la Republica, perche celebrandosi vn maritaggio tra due di quella città, & essendo fasta una ingiuria allo sposo, il padre di lui la sopporto ama-

ramen-

ac-

à po-

· chi

nne-

ches

nel-

nco-

vna

an-

con-

quel-

rrent-

, 0

wan-

Can-

tron-

ngiu-

a sta-

rino-

Athe-

Ciato

ile di

oli.

, per

n'an-

tanto

efima

i tra

ià, la

i pe-

ine.

Simo

erche

Tendo

ama-

73-

ramente. Et essendo poi in alcuno tempo peruenuto ad un Pren cipato di quella città, per uendicar l'ingiuria del figlinolo, raccolse appresso di se alcuni fuorusciti, con i quali non pur vendicatosi della ingiuria, ma peruerti sottosopra lo stato della Republica; tanto sono potenti le cagioni leggieri, quando da principio nella Republica non sono emendate, o riparate. è prouerbio antico; principiis obsta. ripara ai principi, quan- Prou. do sono tristi; se non desideri nel sine peggior riuscita. se d'un picciolo chiodo si sferra il cauallo, e sferratosi perde e se e la uita del buon Caualiere, la perdita del quale spesse uolte è stata potissima cagione della perdita di grand' Impero; perche non habbiamo da credere, che da leggier cagioni non nascano disturbi grandi, e crudel guerre, & indimutamenti di stati, & d'Imperi? R. Di gran lunga habbiamo da credere. G. Questi mutamenti di stato auengono, quando in una, o piu persone per la credenza di qualche lor ualore si ripone il gouerno di quello stato: come in Athene accadette nel tempo, che hebbe la guerra de' Persi, hauendo ordinato quel prudentissimo gouerno de gli Ariopagiti, i quali in quei tanti pericoli che della guerra soprastauano, col consiglio, e con la sapienza, in tutte le cose porgeuano, e guida, e norma, & per mezzo del loro consiglio, e del lor gouerno hebbero memorabil uittoria contra i Persi; a tal che nel gouerno solo de gli Areopagiti furiposto il gouerno di tutto quello, che possedeua Athene; di piu, quando gli Atheniesi restarono vincitori in un conflitto nauale contra i Salmini, lo stato loro, che era di molti, diuento e piu gagliardo, e piu potente. I nobili è piu potenti d'Argo guerreggiando contra i Mantinei, e restando alla fine vittoriosi con la presa della Città, saliti in tanta potenza, cambiarono lo stato popolare in quello di pochi. ila medesimo auuenne ai Siracusani, quando mosero la guerra a gli Atheniesi, de i quali restando il popolo di Siracusa vittorioso sali a tanta potenza, che tutto lo stato della Republica ridusse allo stato popolare. di questa guerra notabile ne fa mentione Thucidide, e Plutarco. Nella guerra, che la Nicia. plebe

plebe di Calcidonia (al presente Scutari) hebbe con i nobili della città, fu ammazzato il Tiranno Foxo, dopo la morte del quale, la città prèse gouerno di Republica, cosi parimente auenne al Ambraci. popolo de gli Ambraci, i quali sono nel Golfo Ambracio, hoggi chiamato Golfo di Larta, che insieme con i Nobili, e ricchi haue uano cacciato il Tiranno Periandro, il gouerno della città si muto in stato popolare. hor nedete Signor Canaliere in che mo do per accrescimento della fama, e della potenza d'una parte della città, essa città si cagia hor in uno, hor in un'altro stato: le qualimutationi ancora si fanno (e per lo piu dico) quando due parti contrarie sono uguali di potenza, o almeno vicine, & che imezzani tra questi sono di poche forze. R. Quali sono queste due contrarie parti? G. Sono i ricchi, & i plebei, è mezzani, quelli che ne molto ricchi, ne poueri sono; le quali due parti, co me ugualmente potenti, e contrarie cercano superarsi tra loro, e quella in fine che uincitrice resta, muta a sua diuotione lo stato della Republica. Per forza, er per inganno ancora si sono mutate le Republiche, per forza quando a i cittadini è usata da piu potenti la uiolenza. per astutia, o inganno; perche alcuna fiata è interuenuto, che il popolo essendo persuaso falsamente da' nobili Cittadini, & egli credendo alla persuasione loro sia stato inauedutamente sottome so a piu potenti; senza che la potenza dopo l'inganno gli sia ualso cosa alcuna: come un tempo auuenne a gli Atheniesi, de quali quaranta appartandosi da gli altri soggiogarono tutto il gouerno della Republica dan do falsamente ad intender al popolo, come il Re di Persia gli haueua dato denari per guerreggiare contra i Lacedemoni loro capital nimici, pur che mentre la guerra durasse, la Republica fosse nelle sue mani .il che credendo l'ignorante popolo diede in poter di quelli il gouerno di tutta la Rep. ma passo poco tepo, che pentiti del fallo, & desiderando rihauere il gouerno, no poterono farlo; perche questi già haueuano con la forza penetrato, dentro alle midolle della città. Questi sono Signor Caualiere le leggier cause del mutamento de gli stati; le quali nel fine fanno gran éffetti. Mascende hora il nostro Filosofo a piu particolar cagio-213

ella

ua-

e ab

iggi

aue

à se

mo

rte

o:le

due

che

este

ini,

1,00

oro,

tato

mu-

da

una

ente

o sia

100-

em-

ndo-

dan

ha-

loro

ilica

de in

,che

rono

ntro

gier

néf-

1210-

ni, che corrompono gli stati ciuili . e prima mette quelle, che lo stato popolare corromper fanno, poi di mano inmano fà il simi le de gli altri stati. R. Qual causa è adunque, che piu efficace sia di corromper lo stato popolare? G. Il Filosofo dichiara esser la malitia, e la perfidia di quelli, che sono conduttori, o consultori del popolo i quali appresso Romani erano chiamati Tribuni. questi mettendo la plebe in contesa con i nobili, e ricchi, et amutinandoli alle volte alla seditione, poi abbadonado la parte toro, le fanno tradimento permettedo che sia soggiogata da i nobi li se potěti. Sefostrato Re de gli Egittij temědo del suo popolo, che una uolta crescendo in tanta moltitudine, no si solleuasse contra lui, imagino molti statuti con la osseruanza de i quali effeminato, e vile, ma sicuro viuer potesse. questi conduttori fanno alle uolte urtar il popolo col capo contra i ricchi, e potenti a fine, che quando soggiogati sieno, eglino hauer possano l'utile, e'l bene ficio. questa è dunque la prima causa, che corrompe il stato popo lare: dalla quale una uolta fu peruertito lo stato della Republica di Chio (al presente Scio) per malitia, e persidia dico di quei conduttori, che gouernauano il popolo: in Rhodi similmente auenne, in Megara ancora, e nella città di Cuma, doue per ingan no, e tradimento de i conduttori lo stato popolare, fu usurpato da i nobili, e da i ricchi, o d'alcuni potenti fuorusciti. ogni popo lo anticamente in Grecia haueua il suo Tutore, la sua guida, o il suo conduttore, il quale difendeua lo stato loro da i potenti, per inganno, & perfidia de' quali il piu delle volte era distrutto il gouerno popolare, come nelle suddette città accadette, secondo che ci narra il nostro Filosofo: erano questi conduttori per lo po polo, come Capisani per un essercito, per ordinario bellicosi, & essercitatimolto nell'armi si tronauano; onde facilmente oppri meuano lo stato popolare, conuertendolo nel gonerno d'un solo. In questo gouerno tirannico incorreuano; si perche anticamente i Popoli molti negotij commetteuano al gouerno d'un solo, il quale a poco a poco accrescendo, e di auttorità, e di potenza, diuentaua tiranno, come auenne a i Milesii, i quali rimettendo in un so lo il consolato, (che era un Magistrato tra loro di molta auttori-

Sesostra-

Scio.

Teofane.

l'ediaci.

tà) diuenne in poco spatio di tempo Tiranno, si ancora perche in ques secoli le città no erano cosi grandi, ne tanto popolate, et gli huomini uiueuano occupati intorno alla cultura de capi, & i ne 20ty appartinenti alla città cometteuano ordinariamete al piu sagace, & piu essercitato de gli altri nell'armi, il quale a poco a poco traprendendo auttorità diuentana Tiranno di quel popolo, dimonstrado prima di portar a loro beneuoletta, & amor gra Pisstrato. de. Cost fece in Athene Pisstrato Tirano per la fattione, che pre se contra i Pediaci, i quali erano nella città d'Athene uenuti da vn luogo della regione Attiva, a fauorir sempre i piu ricchi, e Teofane, fattosi beniuolo al popolo di Megara per hauer veciso appresso un siume tutte le pecore de ricchi diuento Tirano. Dio nisio similmente appresso i Siracusani hauendo di alcuni misfat ti accusato Dafneo, & alcuni ricchi, diuenuto grato al popolo, et di lui confidatosi gli diede il Prencipato, & che egli solo fosse la quida loro;ma questo insuperbito di tanta auttorità fecesi Tira no di Siracusa. Da queste, e da alcune altre cagioni anticamete i popoli per malatia, e tradimento, e grandezza de i conduttori, o Duci incorreuano nello stato Tirannico d'un solo, onero nella quarta specie dello stato popolare, che è piu d'appresso alla Tirãnide, perche in questo specialmete il popolo gouerna secodo il pro prio arbitrio, & non secodo le leggi, & in quelle altre specie s'ha piu risguardo alle leggi, che a tanta libertà : onde dice il Filosofo esser molto meglio, che non tutto il popolo possa fare elettione de' Magistrati; ma i migliori di quello, per schifar ogni occasione della Tirannide, nella quale piu tosto incorre per viltà, & ignoranza d'animo, che per grandezza. R. Il tutto mi piace assai, & ui ho ascoltato con molta mia sodisfattione; ma quelle cause, che corrompono lo stato di pochi (come mi prometteste fare) dichiaratecile per cortesia. G. Io lo farò molto uolentieri e di ciò, secondo il Filosofo, sono due cause l'una è la discor dia tra i plebei, & i ricchi; perche quando questi ingiustamente aggrauano il popolo, quello si solleua in arme contra i ricchi, alcuni amma Zandone, alcuni cacciandone fuori della città cer camutare lo stato, ma questo essinon fanno con buona riuscità senza

e in

gli

ine

p114

coa

7p0-

gra

pre

ida

1, e

ci/0

Dio

sfat

oset

Te la

ira

nete

ort,

ella

ira-

pro

sha

Filo-

elet-

11 OC-

iltà,

o me

; ma

met-

olen-

iscor

rente

schi,

acer

Colla a

fenzala guida d'alcuno potente cosi auuene in Nasso città della Nasso. Grecia; doue il popolo, e sedosi sollenato cotrai ricchi, p suo Capitano elesse uno di quei ricchi nominato Ligdamo, ilquale per forza scaccio fuori gli altri poteti: ma egli poi in fine si fece tirano ditutti questo animo generoso e uirile è stato sempre ne grad'huo mini studiosi della uera gloria, di no sopportar, che i ricchi coculchino la moltitudine popolare; ma sepre difendedo la libertà loro hano il piudelle uolte perso la utta; come interuenne in Roma à Tib. Gracco, mentre difendeua la minuta gete da i usuratici cre diti de' nobili e de ricchi, in uirtu de quali occupato haueuano i terreni, et i căpi della plebe, ma fu nodimeno oppresso dalla fattione de' poteti. M. Malio Capitolino, il quale similmete difendedo il popolo contra i padri e cotra gli v surai no permetteua, che al ca. cuno del popolo fosse menato prigione per debito, & hauedo fatto infiniti benefici alla plebe Rom (della quale sperar i fauori è mol to pericoloso per essere stata sempre leggiera di ceruello) tradito da quella fece una misera fine. Il medesimo era interuenuto a gli Spartani, quado hauendo poste in abbandono le leggi di Licurgo, & alcuni pochi ricchi poteti occupato i terreni quasi di tutto il popolo, un Giouene detto Agis di grade animo, & ualore, uago di raffrenar l'empie uoglie d'alcuni pochi poteti, e di resuscitar le ordinationi di Licurgo fu da gli Efori incarcerato, la secoda cau sa è la discordia, che tra' medesimi ricchi, occorre, la qual auuie ne p molte cagioni raccotate dal nostro Filosofo.l'una è quella di scordia, che occorse tra' ricchi nella città di Massiglia, d'Istro, e d'Heraclea, doue i figliuoli, che haueano i padri nel gouerno no po tedo esser eletti ad alcun Precipato in uita del padre ne' fratelli, che haueuano piu uecchi fratelli, ciò fu cagione, che questi s'acco stassero al popolo, cotra queste ordinationi, e col fauore di esso cac ciasser quelli dal Precipato. Alcuna uolta questi ricchi tronado si oltre modo desiderosi di signoreggiare, ne cosidandesi nelle pro prie forze hano aggregato seco qualche ricco potete, e cogiunto anoler co essi loro fanorir il popolo, e cacciar dal gouerno gli altri ricchi, come fecero in Athene Calice, e Firmeo. La mutatio ne dello stato di pochi aunëne nella città Elide: percioche in quei pochi KK

pochi erano coloro, che teniuano la dignità senatoria, laqual era in quella città suprema, et perpetua simile à quella de Lacedemo ni,della quale nella seconda giornata ui ragionai; & gli altri po

260

tenti, e ricchi uedendosi, che non era loro possibile di salir a quel senatorio grado, tetarono di ridur quel primo al piu comune sta to. Nacquero anco le discordie tra i ricchi per le nozze, come au uenne in Durazzo un tempo il castigo, o la pena, che si suol dare a' ricchi sono cagione di seditione, e disturbo contra lo stato di po chi,come auuenne in Heraclea, che essendo castigato da ricchi Eutione, & in Thebe Archino per un adulterio da loro commesso, suscitarono l'armi, e seditione contra quei ricchi con gran detrimento della Rep.R. Che città Heravlea intendete effere stata appresso gli Antichi? G. In questo luogo intendo quella che fu fa bricata da Hercole fra le altre in mar Maggiore;un'altra città Strabol.8 ancora si chiamaua Heraclea in Grecia appresso Salomone lontana da Olimpia secondo Strabone quaranta stady posta sul siu me Citerio, doue era il tempio delle Ninfe Goniade;e forse ancora di questi potcua intender il Filosofo: un'altra era in Tarăto d'I talia posta sul mare, e tra due siumi nauigabili Auri, & Siro; ce

in mar maggiore.

Heraclea

Strabo 1.3

Hiparmo Siracofa.

Anfipoli.

tornando al proposito molte volte questi ricchi potenti nelle città per hauer consumato il patrimonio, & tutta la facoltà hanno tentato di ridur la città in tirannia, per usurpar uiolentemente i beni altrui, e farsi patroni de beni publici, cosi tento di far appresso i Siracusani Hiparmo; il quale hauendo licentiosamente consumato tutto quello, che haucua hauuto nel mondo, cuinendo miseramente, procuraua con ognistudio, e diligenza di far Tiranno della città Dionisio Siracusano; accioche col suo mezo potesse occupar l'alerui denaro; il medesimo faceua Cleotimo nella città Anfibulita cioè Anfipoli in Grecia al presente nominata (saluoiluero) Megarale. Alcuni altri ricchi di questa medest-

ma conditione no potendo, ne con proprie forze, ne con quelle de

gli

ne è ancora un'altra stata in Ispagna, la qual era già Arsenale anticamete de Spagnuoli secondo alcuni edificata da Hercole: al presente si chiama (se non m'inganno) Calpe; & ancor per quan-

to intendo si ueggono un circuito di muraglie, & Arsenali. ma

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Ald.1.6.4

era

emo

ripo

quel

: Ra

e a14

lare

li po

cchi

nef-

2 de-

tata

in fa

itta

lon-

el fin

cora

od'I

ro;ce

nale

le:al

uan-

.m.a

cit-

anno

ente

ap-

ente

endo

r Ti-

po-

nella

nata

desi-

le de

gli altri vsurpar lo stato, occupando l'erario publico hanno atte Jo à cambiare lo stato, come faceuano alcuni in Apollonia città di Ponto. R. Perche dite di Ponto? G. Perche un'altra Apollonia (hoggi Vallona) è nel Golfo di sopra, che noi habitiamo, Città anticamente Gouernata con buonissime leggi, la quale da i Corinthi, e da Circei fu edificata lontana dal fiume Apso dieci stadi secondo Strabone, es dalmare sessanta; questa Città è nel territorio di Epiro, hoggi detta Albania, quella che mando Ambasciatori a Giulio Cesare, & lo riceue nella Città, si che a differenza di questa ho detto di Ponto. difficilmente anzi per impossibile quelle città si mutano d'uno stato in un'altro, quando i ricchi, & i nobili nel gouerno s'accordano, paucorum autem dominatus concors haud facile labefactatur per semet iplum: medesimamente ancora quado i uassalli sono conseruati nello stato, e grado loro; di che n'habbiamo chiaro e sempio nella città di Farsalo (o sia l'antica, o la moderna, secondo Strabo ne posche nonlo dechiara il Filosofo) la quale tato fu ben gouer ta da' ricchi, e i vasalli con tanto buon gouerno sodisfatti, che ogni occasione di seditione era da loro tolta cosi in tempo di guer ra, come di pace, di guerra, dico; perche spesse uolte il popolo es sendo stato malamente accarezzato da i ricchi ha eletto in occa sione di guerra per Prencipe un nimico, o alcun altro Capitano; come auuenne tra i Corinti di Timofane; il quale poi si fece Tiranno. nel tempo di pace nascono queste perturbationi, quando i ricchi aggrauano la plebe, per guardia di ciascun di loro senza manifesto bisogno; queste sono Signor Caualiere quelle cause, che peruertiscono lo stato di pochi proposte dal nostro Filosofo. R Sta bene, e mi piace hauerle intese assai; hor ui priego poscia che con mia sodisfattione dechiarato me le hauete fin qui, a dirmi ancora, (se cosi ni è in piacere) quelle, che corrompono lo stato de gli ottimati. G. A punto, Signor Canaliere, siamo giunti a questo capo, in che maniera lo stato de gli ottimati si corrompa; e qua li sieno le cause di questo mutamento, ma ui noglio dichiarar Prima quelle cause, che sono di questa perturbatione nella prima specie de gli ottimati per esser questa piu semplice, e piu pu-

Apollonia di Pó to.

Giulio Cesar lib. 3. della guerra ci uile.

> Corinti. Timofa

Lisandro. Vedi Plu. nella uita di Lis.

cinadone

ra, delle altre; perche tutta risguarda alle virtu, non come quelle che sono miste con lo stato di pochi, e di molti, le quali ho ra miran le ricchezze, bora la pouertà popolare. si fa dunque la mutatione quado nella città sono molti astuti, e paiono estrinsecamente esser uirtuosi, non che siano ueramente tali; i quali non essendo in alcun Prencipato posti, sospinti dall'inuidia, tentano di sounertire lo stato de gli ottimati; come appresso i La cedemoni, i Partheni tentarono di far contra quelli, che goner nauano uirtuosamente la città; ben che furono discacciati; e di loro ne fecero colonia in Taranto. si sono trouati poi alcuni uirtuosi ueramente tali , ma poco honorati nella Città , i quali spin ti dalla grandezza dell'animo, per sdegno del poco honore fat to gli hanno suscitato seditione; come fece Lisandro appresso à Lacedemoni, il quale riputandosi non esser punto inferiore a gli altri ne di eccellenza, ne di virtù, cauò l'armi contra alcuni; cosi fece Cinadone, il quale congiuro nel tempo di Agesilao Re contra gli Spartani, riputandosi degno di honori publici per la grandezza, e magnificenza del suo animo, come rac conta Senofonte. di tal animo nella città di Roma furono i figliuoli de i parenti, che da Lucio Silla furono priuati de gli honori publici senza niuna loro colpa, quantunque di honesti parenti nati fussero: i quali spesso tentarono di mouer l'armi con tra la Republica, & sarebbonsi posti a effettuar il pensier loro; se dalla eloquentia di Cicerone non fußero gagliardamente stati dissuasi (essendo console in quel tempo) persuadendogli all'incontro a douer alla cupidità loro preporre il ben publico. In un tempo ancora il gran Pompeo, essendo stato al quato uilipeso d'ab cuni suoi nimici hebbe pensiero di far il medesimo : onde Marco Tullio, il quale sapeua di che importanza sono quelle ingiurie, che si fanno alle ualorose, & honorate persone, temendo di gra pe ricolo nella Rep. dise queste parole in una Epistola scritta ad At tico; & Timeo tam uchemes uir, taq; acer in ferro, & ta infolés cotumelie, ne omni animi impetu dolori, & iracundie pareat. Alcuna uolta auuiene, che de gli ottimati alcuni siano ricchi, alcuni altri poueri, i quali uinti dalla pouertà tentano di op primer

Cic.ad At ticum.

omse

bo

que

rin-

uali

ten-

i La

ner

e di

uir-

Bin

fat

10 B

re a

a al-

Age-

pu-

rac

i fi-

i ho-

1 pa-

icon

loro;

: Sta-

ll'in-

nun

d'ab

arco

urie,

rape

id At

info-

e pa-

ric-

diop er

primer i beni de gli altri ricchi virtuosi per farsi vguali nella Republica, come auenne appresso i Lacedemoni, quando guerreggiauano con li Meßeniaci, della qual guerra fece mentione Tirteo Poeta, di cui Horatio nell'Epistole racconta hauer tolto alcuni precetti degni dell'arte Poetica; se questa città è quella Mesoa, ella sarà in Grecia nel territorio Laconico. Così ancora quello, che si reputa d'assai, & è desideroso di ananzar gli altri, e solo dinentare patrone, tenta farsi tale per via della seditione; come appresso i Lacedemoni fece Pausania, il quale insuperbitosi per la vittoria, Pausonia. che hebbe contra i Medi, volse dominar ancora i propry cittadini: ma alla fine con la grandezza perdete la vita. Il medesimo tento Hannone Carthaginese, il quale con inganno, e con fraude desiderando solo di hauere il Prencipato nella patria, fu oppresso da suoi cittadini. Non è veramente lecito a niuno, ancora che eccellente sia nelle virtù, soggiogar gli altri suoi pari; perche ne grandi animi, ancora che molte virtù sieno, grandisimi vitij altresi vi si ritrouano: In Maximis animis, splendidissimis ingeniis ple runque existunt honoris, imperii, potentiæ, gloriæ cupiditates, quo magis cauendum est, ne quid in eo genere pec cetur; disse vna volta Cicerone. Et Plutarco in Demetrio, Plutarco per sentenza di Platone; vitia magna, & uirtutes ex ma- in Demegnis animis proficiscuntur. Questi sono i modi, che disturbano la prima specie de gli ottimati. Seguono l'altre, che la seconda, la terza, el ultima specie grauemente disturbano. Tra le quali tien il primo luogo il mancamento della giustitia, perche, si come la giustitia ella è quella, che conserua la Republica, cosi il suo mancamento la manda sotto sopra, & conculca le leggi, & imagistrati: questo mancamento si dimostra ogni volta, che la misura de pochi, e de molti non tiene quella sua debita e giusta proportione. La quale è simile a quella de gli elementi, i quali quanto piu nella mistura seruono la proportione giusta, tanto via piu i misti diuentano durabili, e piu perfet tiscome è stato dichiarato dal nostro Filosofo nel 2. Perigeneseos

Horatio Mesleni.

così diuenta ogni Republica piu durabile tutta volta, che in efsa si mantiene il giusto, e l'honesto. e si come i misti si nominano dal dominio di quel clemento, che gli predomina; così auuiene ne i stati delle Republiche, che done piu s'inchina allo stato di po chi, iui piu che altro nome gli conuiene quello de gli ottimati, poscia che tanto nell'una, quanto nell'altra sorte i pochi 20. uernano. Onde quella Politia, che è gouernata da molti commu nemente si chiama Republica, attento che piu sicure sono quelle Republiche, che da molti sono gouernate, che da pochi; per che in quelle la distributione de beni, e de gli honori ciuili si fa ne secondo la virtu, ne secondo la grandezza delle ricchezze, ma solamente secondo la voualità: e però da ogni vno vengono piu amate le Republiche, che gli altri stati; poiche ad ogni uno piace più la vgualità, che la maggioranza, dalla quale ogni seditione hà il suo principio. E mentre che in questi stati alcuno cerca di superar l'altro, la ingiustitia alza le sue corna, attendendo ciascuno all'ultimo esterminio della Republica, & del misto stato de gli ottimati, & à tramutarlo in quel lo stato, nel quale piu inchinano, verbi gratia, quallhora nel misto stato de gli ottimati auan Zano i ricchi, i poueri, quando da quelli aggrauati sono, mutano con ogni loro sforzo quello nel semplice stato di popolari; cosi parimente accaderebbe quan do nella Republica maggior distributione de gli honori seguisse, a i poueri, che a i ricchi; perche questi sono potenti di solleuarsi contra la Republica, e ridur lo stato all'humor loro; e però piu sicure sarano quelle Republiche, come v'ho detto, nelle quali s'oscrua la voualità, che doue la inginstitia auanza (la difugua. lità, e la inginstitia una cosa medesima intendo) e, che le Rep.si tramutino facilmente in quegli stati di gouerno, verso quali piu s'inchinano, lo dichiara il nostro Filosofo con un caso inter uenuto nella città di Turia in Grecia, in cui facendosi la distri butione secondo la grandezza, e delle ricchezze, e della nobiltà, ma essedosi scemata alquato questa ordinatione: il popolo aspira do à gli honori diuenuto potente; superò i ricchi, & i nobili, e ridusse quel primo stato loro à quel di pochi: questa città di Tu ria '

Turia.

Strab.li.8

.,,,,,

ne

00

a-

70 nu

el-

er

1/2

1C -

200

ad

lla

fi

(uc

738 -

uel

nel

178-

ello

lan Te,

ar/i

piu

ali

zua.

p.si

yals

ter Ari

tà,

ira

1, 6

Tu

ria era in Grecia, la quale confinaua con Tera, & secondo alcuni si chiamaua Fpea, che vien à dire alta, perche ella era posta si un alto colle; & da Turia ancor un Golfo si chiamaua Turiate, & dicono questi moderni, che al presente il luogo, do ue era l'antica Turia, si chiama chiores. R. Perche dite Turia in Grecia, forse perche qualche altra Turia è fuor della Grecia?G.Voi indouinate; perche ancor vn'altra Turia era in Italia, dico nella Calabria, dalla quale si chiamaua il paese Turiano, & la città si domandaua da una fontana cosi adoman data, Tury, i quali prosperamente viuendo per molto tempo, furono poi soggiogati, & posti in servitu da i Lucani, cioè da quelli di Basilicata: ma non credo, che il nostro Filosofo mai habbia inteso d'alcuna altra città fuor che di quella della Grecia; perche se à suo tempo Roma in alcuna consideratione non era, che era pur di qualche portata; come è da creder, che di Turiacittà d'Italia gia mai habbia hauuto la mente? ma lasciando da canto questa curiosità, torno al luogo, oue vi lasciai, e dicoui, che voi hauete compreso chiaramente, che la trasgressione della giustitia è causa principale di quella seditione, che suol nascere nello stato misto de gli ottimati, & in quel lo, che communemente Republiche chiamiamo. La seconda cagione di questo mutamento del medesimo stato misto, è, quando i ricchi, & i nobili, piu de beni communi sono partecipi che i poueri; & quando si fanno queste distributione de gli bonori nello stato secondo la dignità de ricchi, i quali communemente vengono piu stimati di essere virtuosi, che i poueri. Come appresso i Lacedemoni era, que le ricchezze, le quali in alcuni pochi nobili si ritrouano, dauano maggior licenza a i pos Jessori ricchi, che a i poueri di far nella Republica quanto loro era in piacere: onde ecli si solleuauano contra i ricchi, a rouina di tale stato misto de gli ottimati. Questa medesima cagione spin se nella città di Locri in Sicilia i poueri a prendere l'armi con-Locri. trairicchi, & per loro Prencipe elegger Dionisio, il quale diuenuto poi tiranno ridusse la città all'ultimo esterminio. questi Locri hebbero origine da quei Locri della Grecia, i quali era

bo. lib. 6.

Strabone

Locri hora Rocel-

lib.6.

no diuisi in due parti, alcuni (chiamati Opuntij dalla lor città principale) confinauano anticamente con Focesi, & con Boetij; Altri erano Epienemidi dal monte Enemida ne i confini de gli Etei, & de Maliesi: da questi Locri della Grecia dopo l'edifica tione di Siracusa si partirono dalle persone, che stauano nel Gol fo Criseo, e vennero ad habitare in Sicilia sotto la condotta d' Euanto, & habitarono tre, o quattro anni (come dice Strabone) nel Zefirio, douc è un porto per li venti di Ponente, & specialmente per lo vento detto Zesiro; dopoi questi con lo aiuto dei Siracusani trasferirono in altro luogo la città, la doue i Locri posero il campo, & la città di nuono chiamarono Locri; la quale hoggi si dimanda la Rocella. E chiaro dunque, che lo stato de gli Ottimati misti viene à corrompersi, quando i ricchi sono piu cumulati de beni communi, che i poueri, in quella guifa, che ogni misto naturale viene à corrom persi ogni volta, che la simetria naturale tra gli humori non si mantiene, la quale in confusione si mette, quando la qualità d'un humore soprauanza l'altre. Ma queste pertur bationi dalle quali gli stati si corrompono non seguono da un fatto, ma a poco a poco ingrandiscono; e quantunque nel principio non sieno conosciute, nel fine poi sono manifeste, con la molta rouina; perche i pochi errori non ammendati nel principio diuentano grandi nel fine, per colpa de quali poi seguono quelli disturbi e scompigli ciuili, che mutano gli stati, e gli Imperij. Di che n'habbiamo essempio appresso i Turij: tra i quali esendo quella legge, che niuno potes se essercitare la Pretura piu, che cinque anni (la Pretura era, l'esser Capitano d'un esercito per cinque anni) alcuni giouent essercitati nell'arte militare, e molto grati appresso il popolo persuasero quello à fare, che questo vificio durante la vita non simutasse; & tutto che il Magistrato, che consultore si chiama ua, s'opponesse a questa persuasione, che al popolo si faccua, nondimeno non pote dalla sua ostinatione rimouerlo. Onde alla fine, per forza gli compiacque, la quale compiacentia, quan tunque era leggiera nel principio, fece tal rouina dello stato, tta

tij;

gli

fica

Gol

dot-

dice

zen-

con

, la

aro-

dun-

ersi,

ipo-

rom

more

ando

rtur

avn

e neb

efte ,

ndati

qua-

nuta-

o ap-

potel

zera,

ouens

popolo

ta non

niama

iceua,

de al.

,quan

she

che quei gouerni dinentarono tanto possenti, che non su legge, la qual da loro non fusse peruertita; ne il magistrato potè mai vietare, hauendoli concesso la prima innouatione della pretura. Si che è da riputare per grand'errore il conceder i piccioli, perche accumulandosi l'uno sopra l'altro per piccioli che sieno nel principio, nel fine aggrauano asai. Questo è quel tanto, che di questa seconda cagione habbiamo potuco inteder, ma uoi doucte Saper Sig. Caualiere, che due cause sono universali, dalle quali scaturiscono, come da due fonti, tutte le perturbationi ciuili.l'una è intrinseca, che è la discordia ciuile: questa è maggior pas sione ne gli animi humani, che non sono l'odio, l'ira, e le nimicitie ancora; perche l'ira per il feruor suo grande tosto nasce, et to sto muore, et quando inuecchisce mutasi nell'odio, e quando aspet ta il tempo di far uendetta chiamasi inimicitia, ma la discordia è quella, che pin acerba dell'ira, e dell'odio, e della nimicitia altresi;poi che ella sà tutti quegli effetti, che dall'ira, dall'odio, dal la nimistà sono bramati, et però diceua Cicerone nelle Tusculane questioni. Discordia ira acerbior intimo odio, & corde concepta. L'altra causa di queste mutationi ciuili è la potenza de i sito. nimici; perche come una città viene ad esser occupata da i stra nieri, muta il gouerno, e le leggi, sequedo l'humore di colui, in po ter di cui si ritroua. Gli Atheniesi, lo stato de' quali era di molti, quando uinceuano alcuna città nella Grecia, nella quale trouano il gouerno di pochi, quella a somigliaza del lor stato, mutauano nello gouerno di molti: & i Lacedemoni, lo stato de i quali era di pochi, in contrario faceuano. R. Voi m'hauete dimostrato le cause, onde nascono le seditioni, e le mutationi dello stato politi co;il che m'e piaciuto assai:hor vi priego mi vogliate dichiarar ancora le cause, per le quali si conseruano questi stati. e lo farete come fanno i saputi medici, iquali, beche dimostrano le cause del le infirmità; nodimeno se quelle etiadio, che si preservano dalle in firmità, non dimostrassero, troppo scarsi, anzi ignoranti sarebbo no riputati. no ui aggraui duque dichiarar le cause, per le quali gli stati politici fermamete coseruarsi possono. G.Voi hauete ra Sione Sig. Caualiere; perche Arist hauedo conosciuto esser molto

Cic.lib.4.

profiteuole per la conservatione de gli stati Politici, dimostrare quelle cause, che sono necessarie per saluar vno stato cinile (co me è suo costume) non men la propingua, che la rimota cagione hora dichiara. R. Fermateui per cortesia, che intendete la propinqua causa, & la rimota altresi di questo mutamento ciuile? G. La rimota intendo quella, che si fà da i principi rimoti, dico lontani, i quali nel cominciameto loro quantunque non si dimostrano tanto possenti, nel fine possenti, & gantiardi si manifestano: la propinqua intendo ogni cagione, che intrin-(ecamente perturba ogni stato ciuile; e sono (come vi disi) l'am bitione, l'insolentie de cittadini, il danno, & il guadagno altresi; Le occulte cagioni, che occultamente, dico in auedutamente disturbano la città da sauj Prencipi deuono effer molto considerate; perche la transgressione delle leggi, ancor in ogni picciol cosa, è un principio occulto di gran danno, & disturbo civile. In Rebuspub. bene temperatis, quemadmodum aliud quippiam opus est seruare, ut nihil contra instituta gerant, & maximum contra pufillum cauere, fallit enim quæ furtim irrepit transgressio, quemacinodum rem familiarem minuti sumptus crebro facti: fallit enim sumptus quia non rotus simul sit : in guisa, che le picciole spese in vna casa continuamente, & fuor di tempo fatte sono possenti a consumar großa facoltà. R. O che ville auertimento per i padri di famiglianel far le spese in casa, & conservar lungamente le grof se facoltà. G. Si che la offeruanza delle leggi ancora nelle pic ciole cose è ottimo rimedio per consiruar la Republica da ogni perturbatione occulta, o rimota, è necessario per conservatione dello stato bandire gli adulatori, i quali vanno intorno al volgo ignorante, e scioi co persuadendogli sotto finti colori il ben publico, non à sine del commun bene, ma per i suoi proprij com modi: gli cauano i occhi della mente, che non veggano, ne discernano, & gli ammorzano quel poco di lume, che in lui si ritroua, e sono peggiori de i corui, perche se questi mangiano? corpi morti, quelli dinorano in effetto gli huomini viui, e gli fanno (come disse Seneca) dinenir pazzi. V lsimamente conser, MAn /3

Ariflot. 5. Politorů.

uansi lungamente tutte quelle Rep. gouernate da molti ogni vol rare e (co ta, che i Magistrati nelle persone durano per breue spacio di tem po, perche in questa maniera ogniuno può facilmente esser parag10edete tecipe de gli honori publici, e contentarsi d'una certa vgualità commune, con la quale si schiuano le tirannide; le quali il piu rento delle volte nascono in quelle persone, le quali tengono i Magircipy strati perpetui. Non vedete Signor Caualiere quanto superbe, ngue quato sfacciate diuentano alcune persone, alle quali fra due an iardi ni (come per heredità) fermamente si donano i Mazistrati, e trinle dignità publiche? senza dubio quando possedessero una supre l'am ma dignità, senza intermissione di tempo tosto tosto diuentareb ro albono tir anni nella loro Rep. perche i perpetui honori dispongono dutafacilmente gli animi humani alla tirannica poteza. Sono alcuni molaltri documenti, cosi in generale, come in speciale asai viili per sorin riparar à questimali, che nascono per occasione de gli honori ci of diuili, & perche si perturbano le Rep. parimente dalla cotentione, moche nascetra li cittadini per conto de gli istessi honori, dalla diinstisordinata, et indebita distributione, e dal disproportionato accre enim scimento di quelli, à quelli quado disordinati sono, o che per lero famicagione nasconostrani accidenti nelle città, porge il nostro Filo quia sofo alcuni belli documenti, & salutiferi rimedij. Ma inanzi à acala gli altri mette vn rimedio comune, da osseruarsi in tutte le Rep. umar del mondo, et è il timore, e la paura, perche gli huomini timorosi difasono piu vigilăti a guardar la città, e custodirla da nimici, è d'legrof altri accideti strani, che non fanno gli audaci, e trascurati, que le pic Stoè quello che dice il nostro Filosofo. Metuentes magis Reipu. aogni prospiciut, quapropter opus est, cos qui curam gerunt Reip. atione metus fingere, ut custodiant, &c. è necessaria alle volte propor il volre dinazi à gli occhi de i cittadini i pericoli graui, ne i quali la ilben città o si ritroua, o ritrouar si potrebbe, quando alle loro licentio ij com se voglie no ponessero freno, o fussero negligenti, e pigri nel guar ne didarla e da gli strani, e da gl'intrinsichi nimici, & così uigilanti 1 /2 71diuenuti, rendono la città sicura. un altro speciale rimedio por rianot ge contra la contentione de gli honori, che alle nolte fanno i nobi , egli li se grandi nella Rep. prima sche queste contese subito nate smor on fero ins

Ariftot.5

Zar con ogni prestezza si deuono, perche poi tralasciate, & accresciute che siano, diuentano irremediabili; di poi sotto grauissime pene ordinar, che i Partigiani no s'accostino, ma stiano da parte; perche questi maggiormete accedono il fuoco, co appresso nel distribuire gli honori ciuili tato si deue osseruare, quato dal la legge e stato ordinato, ne seconniene lasciar crescer ad vn' so lo ne gli honori, & dignità ciuili, piu, che la sua virtù non merita, perche gli altri cittadini, che di ciò priui si ritrouano si dispo gono à cattini pensieri, & a piu tristi fatti, perche si come la v. gualità è madre d'ogni ben civile, così la disugualità partorisce quanti mali si trouano nelle Repub. & quando una sola persona gode senza virtu la dignità ciuile, rare volte è, che non dinenti gonfia, e superba, perche senza le virtu è difficile vsar modestamente la fortuna lo disse il Filosofo nel quarto della Ethi-Arittot. 4. ca. R. Mase questi tali fussero carichi di molti grani honori, o per elettione, o per sorte, il che à voi pare gran male, se à questo remediar fosse necessario, che strada si potrebbe pigliare? G. Dirouni, quando ad un solo fossero molti honori concedu ti nella maniera, che voi dite, e che bisogno fosse di compartirli ancora a gli altri suria bisogno non leuargli tutti insieme, ma a poco a poco cominciando da quelli, che sono piccioli, e di poca portata, accioche non si sdegnaße, ne machinasse qualche male contra lostato, come facilmente farebbe essendo cosi potente, quando in un tempo di tutti gli honori fuße prino. Ancora si sogliono corromper le Republiche del mondo, quando alcuno diuen ta grande, o per ricchezze, o per fauore piu, che non sono gli altri. Commune enim est, & in populo, & in paucorum dominatu, & principatu, & omni Rep. neque augere valde quempiam præter iustam mensuram. & però per la consernatione de glistati, è sempre necessario seruar in tutte le dignità, & honori vna certa misura giusta, ne dar occasione ad alcuno, che per gli honori ingrandir superbamente si possa, ma sempre fia meglio coni piccioli, & continui honori esperimentar le persone, che con le grandi, perche questi che saliscono per grandezza pin tosto apportano pericolo alla Republica, che bonore, o giouamen

etic.

Aristot. 5. politico -

ac.

uis-

oda

resso

dal

n' fo

2871-

dispo

av-

risce

fond

inen-

rm0-

Ethi-

bono-

le se

iolia-

ncedu

rtirli

, ma

i poca

male

tente,

a /2 /0-

dinen

gli al-

domi-

ucm-

ione de

bono-

he per

fia me

r sone,

Zapin

uamen 10

to alcuno, perche la grandezza de gli honori partorisce la superbia dell'animo, e la superbia la audacia, le quali ambidue sono nimiche della humiltà, e della compassione; e pero ogni Republica del mondo, metta quanto studio, e diligen-Za può di non lasciare ad alcuno usurpar la maggioranza, o per fauori, o per denari, perche da questa nascono gli eccessi grandi, e solleuamenti insopportabili tra i cittadini: e quando costoro non si uogliono emendare, ne ridurre ad un stato uguale è modesto, ritrouisimodo di confinargli fuori del la patria, o far nella maniera, che ui ho detto; accioche gli altri cittadini ueggano i eastighi altrui per essempio della loro uita; Sempre sono stati odiosi i solleuati animi, gli ostinati, i bra mosi del Prencipato nelle ben ordinate Republiche del mondo. odiosum est, quod in hac elatione, & magnitudine animi facillime pertinacia, & nimia cupiditas principatus innascitur, & di piu. disficile autem est, cum præstare omnibus concupieris servare æquitatem, quæ est Iustitiæ maxi- Cic. 1. de me propria, disse Marco Tulio ne i suoi officij . per opprimer le insolentie, & solleuamenti che sogliono fare i Cittadini, dice il nostro Filosofo, che conuiene nella Republica essere un magistrato speculatore de i costumi, e della prinata nita di ciascuno, che così fece Solone, il quale conoscendo il paese d'-Athene stretto, e sterile, fece, che ogni uno de i cittadini Atheniest essercitasse qualche arte, con la quale hauesse da sostener la vita modestamente e se alcuno piu spendena che la sua facoltà non comportana, o nelle pompe, o nei conuiti, o in altro, erano puniti da quel Magistrato di Gineconomi, o Nomosilachi, i quali, secondo Polluce, erano di uenti nomi. persone, le quali oltre che dauano a ciascuno la norma del ve stire, & banchettare, quando vedeuano ancora un Cittadino Pender licentiosamente con gran diligenza essaminauano, che essercitio fusse il suo, e done acquistato hauesse quei denari, che spendeua; & cost manteneuano la città in una modestia, & inuna temperanza che non era animo, il quale haueße ardimento da solleuarsi. ma posicia che siamo gionti a questo rime-

Gineco-

dio propostoci dal nostro Filosofo per tenir in pace una ben ordi nata Rep. mi voglio stender piu largamente circa questo rimedio. Il quale quanto importante sia e di quanta portata susse stimato anticamente comprendesi per la ordinatione di quelsa cro, e santo Magistrato chiamato de Censori, i quali per lo piu appresso i Romani erano intenti a quegli abusi, e uiti, che di loro natura non cadono sotto le leggi, & sotto la giustitia; percioche i Magistrati, & il popolo erano ordinati per castigar i delitti, che puniscono le leggi: ma questi (come racconta Tito Liuio) tosto, che Annibale si ritiro uerso Napoli, ad mores hominum regendos animum aduerterunt, castigandaque uitia, quæ, uc luti diutinos morbos ægra corpora ex se se gignunt, nata bello erant si sà, che la perfidia, o spergiuro non è altramente punito dalla legge, ma i censori non puniuano peccato alcuno piu rigorosamente dello spergiuro: le imbriacchezze, i giochi di fortuna, gli adulteri, le lussurie sono in un certo modo con licenza infinita conceduti, ne ui si può rimediar, seno co la censura si ueg gono quasi tutti gli stati pieni di vagabondi, rossiani, schauezza colli, che con i fatti, & con l'essempio infettano i popoli, i quali a gran pena si possono cacciar via con altro mezzo, che con la censura; e percio da i Romani il censore dall'ufficio suo era chia mato Magister morum. Augusto Imperatore dopo la Vittoria di Marco Antonio nel ritorno a Roma per decreto del senato heb be il carico di censore con titolo Præsecus morum. questa censura principalmente era contra i Tristi; questa era appresso i Romani un registro di tutte le proprie attioni di ciascuno, e di speseze di beni solo i Tiranni l'hebbero sempre in odio, percioche si come i Censori erano eletti de' piu uirtuosi di tutta la Republi ca, cosimetteuano ogni loro studio a tirar i popoli, e i sudditi all'essercitio di cose lodenoli, & honorate, un solo squardo, una parola a bocca, o in scritto de i Censori Romani era di maggior efficacia, & penetrana pin al nino, che tutte le sentenze, & ordinationi di qual si uoglia gran Magistrato: tutto il popolo trema ua nel conspetto de' censori; il Senatore per paura di esser cacciato dal Senato; il Canaliere di esser spogliato del canalerato, il sem-

1.ib.24.

ordi

ime-

Suffe

el la

piu

tilo-

rcio-

lelit-

inio)

num

e, uc

bel-

uni-

uri-

for-

nza

ineg

Zza

wali

nla

chia

oria

beb

cen-

To i

e di

oche

ubli

i al-

1 pa-

ref-

ordi-

ema

cac-

1100

il semplice cittadino, che tolto non fose dalla sua classe, e posto nel numero di Ceriti, o Tributarij. questo su ordinato da i Athe niesi ad instanza di Sofocle specialmente per tener la giouentu ben accostumata, perche conosceua il Sauio huomo, che le leggi sono di niun ualore, quando la giouentu non è alleuata con buoni costumi, & che in questo consiste il fondamento d'ogni Repub. percio Licurgo ordino il Pedonome censore di Giouenetti per alle uargli conforme alle leggi, e non all'appetito de parenti. Questi censoristi sogliono ancora crear in Venetia Genoua, e Lucca, & particolarmente in Venetia nel 1566. si crearono tre Magistra ti, che furono dimandati i Signori sopra il ben uiuer della città. tranoi ancora questi officiali furono creati la prima uolta del 1534. & questo anno uedendo i mici Signori la troppo licentiosauta d'alcuni giouenastri immersi in tutte le delitie, e piaceri dishonesti senza ponto di vergogna, crearono cinque ufficiali di pregati, tra i quali io sono uno, per reprimer tanta sfacciataggi ne di tanto licentioso vinere. La Republica di Genoua in uece di censori ha deputato dieci Anciani, che sono eletticome Magistra to, cioè quattro del consiglio de i sesanta, & sei del consiglio de i duceto, che ritegono a freno tutto il popolo in guisa, che pochissi mi delitti rimangono impuniti. si ucde adunque, che la maggior parte delle ben ordinate Republiche hanno usato i Censori chiamati dal nostro Filosofo speculatori per rimedio della trista uita di ciascun cittadino, che perturba, & dishonesta la Rep. Vn'al tro segnalato rimedio da il nostro Filosofo contra i solleuamenti de cittadini er è che sempre nella Rep. i contrary stati delle per Sone's attenda quanto piu si può a domesticar insieme, e ridur in una serta beneuolenza commune, quando sono nella città persone virtuose, & buone, a sociarli con la moltitudine popolare, & ricchi parimente con i poueri; perche cosi facendo, è da creder che uno stato mediocre sempre mai si mantenir à nella Rep. senza sospitione alcuna di sollenamento, o perturbatione civile, & uirtuosi con la prudenza loro ogni uolta che la moltitudine uolesse sollenarsi terrebbono quella a freno; così parimente farebbono i ricchi con i uirtuosi: in somma ciascuno saria una Rego-

la, e Norma del compagno. R. Ma se tra di loro stessi si sollenasse ro che cosa bisogna fare? G. Conviene, che i citadini di mediocre stato, cioè ne troppo ricchi, ne troppo poueri siano di mezo, come conciliatori, & arbitri, per acquetare i contrary humori.R. Stabene, ma che rimedio potrebbesi dare alle seditioni sequite per cagione del danno, e del guadagno? G. Per rimedio di questa perturbatione ciuile il nostro Filosofo ci assegna alcuni belli documenti, ma prima dichiaraci quello che giona vniuersalmente a tutti gli stati ciuili, & specialmente, a quelli che di pochi, di molti, e di ottimati chiamiamo, e poi dichiara i particolari di ciascuno di questi stati. & quanto al primo dice, che ogni diligenza, & studio si deue porre per beneficio della Rep. di nietare, che niuno possa cercare il Magistrato, od alcuna altra digni tà ciuile col mezo de i denari: maximum autem est in omni Rep. & legibus, & alia dispensatione sic ipsam constitutam es se, ut non liceat magistratibus questum facere. che maggior scandalo nascer non può in uero in una Republica, che quando gli honori, e le dignità ciuili a prezzo di denari si comperano, ne al cuna piu sordida, e piu pernitiosa mercatantia si può introdurre che quella de gli honori, dignità, & benefici è ben uero, che quando la Republica si trouasse in estremo pericolo si potria ciò fare per solleuatione di quella. La medesima cagione (come dice Bodino) sospinse il Re Francesco primo l'anno 1527. a separare le giudicature ciuili dalle criminali, assegnando poi l'une, e l'altre, & generalmente tutti gli ufficij a colui, che piu ne offert na: altrimenti niun maggior scădalo, ne maggior dispregio si può far al popolo in una Rep.che hauere per piu honorate quelle per sone, che hanno piu danari, questo documento benche è necessario a tutte le Republiche del mondo, nondimeno fà piu per quelli, che gouernano lo stato di pochi, perche ogni uolta che il popolo uedesse, che tra i ricchi fussero compartite le dignità non per for Za del denaro, ma per mercè della uirtu, con piu lieto animo, e piu gioconda uoglia sopportaria ogni graue giogo, che da' superiori gli fosse imposto, & eglino sarebbeno sicuri dalla seditione, erumore popolare. R. Fermateui per cortesia: quelli, che gouer, nano

nano nello stato di pochi, o di ottimati, quando d'accordo walle fossero facilmente potriano spartir i beni del publico, poscia LOCYE che gouernando lo stato senza altro consenso del popolo in man 1,00loro resta il denaro publico. G. Io ui diro; Aristotele consideri.R. rando di quanta importanza sia il denaro publico per la Repuquite blicase come conseruar si deue inuiolabilmente da i popoli, alcu nefta ni utili aussi e degni di gran consideratione ne insegna, prili doma che il publico denaro non si possa spender se non per conmensentimento di tutti i cittadini, cioè, che nel disponer del deichi, naro sia consentiente il popolo, ancora, che quello non fosse olari partecipe del gouerno ciuile. ne erarium publicum compile ni ditur, solutio publica pecunia siat adstantibus omnibus ciui- Polit. ietabus, quasi dir uolesse se possibil fosse, che nel spender il denaro digni publico tutti i cittadini fussero presenti forsi che non si potria omni far cosa migliore. R. E pur pensauano i Signori Thesaurieri am el dell'erario nostro publico, che modernamente fusse fatto loro tor ggior to, essendo preso, come sapete, nel nostro consiglio grande, che esdogli si fossero tenuti a render conto dell'erario all'ufficio di cinque ne al ragioni. G. Considerate voi Signor Caualiere che torto poteua odurlor fare si belloze si giusto decreto. Cicerone, il quale consideran 1, che do, che il denaro dell'erario publico, quanto in presenza di piu iacio persone fosse speso, tanto sarebbe meglio per la Rep. disse più uolne dite queste parole. numus moueri nullus potest sine quinq. pre-Sepatorib. tribus quæstoribus quatuor mensariis, qui apud illos a une, e populo creantur. di questo denaro publico gran conto si deue fa offers re, & con ogni cura, e diligenza guardarlo dalle persone troppo 12 pHO auare, e troppo liberali, perche l'auidita, et piacer del denaro, et leper il suo dispregio ha indotto piu uoltegli animi de gli huomini alle cessarapine, er ai furti. questi nelle città sono i nerui, senza i quali quelnon è possibile, che mantenir si possano; soccorrono le miserie del popola città, e nelle felicità adornano gloriosamente. dunque uoglio on per dire con Francesco Patricio, anzi con Cicerone, Aerarii ratio nimos magna habenda est in Rep. At sunt enim pecunie nerui ciui-Supetatis, & sine quibus uix contineri potest: ha nanque res setione, cundas ornant, aduersis autem persugium adserunt. Nel Tones Mm ing

Fran. Par. li. 3. c. 9. de far questi Thesorieri, o questori che sono preposti a riscuoter,e custodir il danaro publico, non siano persone (come ui ho detto) auare, ne prodighe; ma modeste, e diligenti nel riscuotere, es nel spendere, discreti uerso la fortuna delle persone. in exigendis pecuniis diligentes esse debent, non tamen improbi, ac mole sti,sed fortunæ personarum rationem diligentissimè metiantur; diseil suddetto Auttore nell'istesso, si che, Signor Caualiere, è buono per la Republica di qual si voglia stato che i danari del publico da piu persone sia custodito, e nel spenderlo (se pur è possibile fare come dice il Filosofo) adstantibus omnibus ci uibus. per risparmiare ancora il denaro publico, dice, che saria bene a ordinare, che in luogo di quello, che per li passati tem pi si donaua a i benemeriti Cittadini, per qualche deona opera fatta per la patria, fussero questi (essendo commodi de i beni di fortuna) honorati publicamente con orationi fatte in lode loro, e della lor famiglia, poi che gli animi generosi molto piu s'hanno da contentare della gloria, es honore, che della mercede Nu mularia. I particolari documenti, i quali conuengono alla Republica per saluarla da quella corruttione, che merce del danno, o del guadagno segue, sono tre dal nostro Filosofo proposti. e prima per lo stato di molti, che è conueneuole portar honore, debito, e riuerenza, a quelli, che sono ricchi, e che guardar si deue, che alle possessioni, & ai frutti loro non sia fatto dan no alcuno, & parimente quelli, che sono ricchi nello stato di molti habbiano cura, & diligenza, che nello spender il denaro siano modesti, e temperati, & castighino molto piu un ricco quando facesse ingiuria adun pouero, che quando lo facesse a un suo pari: poscia che saria bene di non permetter le successioni he reditarie per altra uia, che per cognatione, o propii, quità di san que ; perche con questa via , come piu honesta , e piu lecita , le facoltà de' cittadini ugualmente si mantengono, e la potenza della Republica diuenta piu ferma, e piu stabile, e si gode la tranquillità, e la pace commune in quella: ultimamente che saria bene, che alcuni ufficij piu uolentieri si dessero nella Republica a quelle persone, che poco s'intromettono nel 30º nerno

ter, e etto) 's nel endis mole tianvalieanari e pur ous cl faria titem opera eni di e loro, s'hande Nu la Re-I danosti. c onore, ardar to dan ato di denaro nricco Beaun Goni he à di san ita, le otenza gode la nte che o nella nel 300

erno

uerno della Città, come nello stato popolare a i piu ricchi, & in quel di pochi a i poueri, non però dico di quei Magistrati nell'auttorità de' quali la Republica dipende, perche questi carichi d'importanza conviensi dar a coloro, che sono del corpo del la Republica, & alle persone di maggior portata. & poscia che hebbe dichiarato il nostro Filosofo i documenti cosi generali,come particolari, quali saluano lo stato d'ogni politia, dalle perturbationi civili, & specialmente quelli, che sono di pochi, & di molti, hora seguita a far chiaro quelle conditioni, che si conuengono a coloro che gouernano la Republica, delle quali dice efserne tre assai gioueuoli a i gouernatori de gli stati, per far quel li prosperi, & felici.e prima è l'amore, & il zelo, qual ogni Pren cipe o gouernatore alla patria, & al suo stato deue portare col strettamente amarlo; questo amore uerso la patria tiene la provisione di tutte le bisogna necessarie; questo fa acquistarle quel desiderato fine, quale per la salute, & beneficio ciuile è bramato da ogni buono, & giusto cittadino: questo fa, che l'effecutioni delle leggi, & de i decreti ciuili habbiano il suo luogo, perche si come l'odio sà diuentari cittadininegligenti, & pigri verso la patria nel debito, che sono tenuti di fare, cosi l'amore i fa diligenti, & solleciti a procurare ogni beneficio, & utile per la patria loro; l'amore riscalda l'huomo a far in ogni ufficio, quanto a lui si è richiesto di fare,l'amore digerisce ogni humor crudo, che sia tra li cittadini, & alla fine è quello, che infiamma i Cittadini a morir per la patria. La seconda virtù che fà perfetto uno, che gouerna la Republica è, che egli è necessario che habbia molta auttorità, & potenza sofficiente in esseguir quello, che di fare è tenuto, poi che senza l'auttorità o riputatione malamente ogni decreto, ogni legge in vna Republica puo esser essequita; alla quale auttorità conviene assai non meno la ponten-La, come ui ho detto, che la prudenza altresi; l'una contra gli ostinati cittadini; l'altra contra i Neghitosi, & poltroni: quelli frenar con la possanza; questi rimuouer con la pru denza. La terza uirtù che conviene al gouernatore è sopra Mm l'altre

l'altre viriù la piu eccellente, chiamata giustitia: con questa si reggono gli stati, e gl'Imperij; e doue questa manca subito si man dano sottosopra gli ordini buoni, si conculcano le leggi, si di-(prezzano i Magistrati; ogni cosa si riempie di bruttezza, & dishonestà; le città diuentano come oscure selue piene d'huomini scelerati, anzi di abomineuoli, & horrendi mostri; questa uirtù è produtrice delle leggi, con le quali si danno i meriti alle virtù, & le pene alle sceleragini; questa corregge gli errori, & ci mostra il uiuer virtuoso; questa insegna alle minor virtù de gli animi nostri di ubidire alla ragione, come a Donna, & a Reina loro; questa mostra a i Re, e Prencipi quali esser debbano uerso i loro sudditi, e quali i sudditi verso i Re, & i Prencipi per conseruatione de gli stati, & delle Republiche: da questa sola risplendente virtù gli huomini sono chiamati buoni. Iustitia in qua uirtutis Cic.l.r.de splendor est maximus, ex qua boni uiri nominantur, difse Cicerone. questa congiunge gli huomini in amore, & benenolenza; questa i tiene, & i conserna in pace, & in quiete; questa appresso Hesiodo era figlinola di Dio; onde a Platone parena, che chi sernasse la giustitia contrahesse una specie di parentela con Gioue, giudicando, che l'huomo giusto fusse uicino a Dio. se non fosse questa giustitia noi uiueremmo a guisa di animali brutt, i quali rapiscono ciò che possono, e mangiano gli altri animali. io non uoglio che il uigor della sola giustitia sia in un Prencipe senza la equità, e la modestia; perche facilmente la somma giustitia dinentar potrebbe, somma ingiuria,e però Agesilao Re de Lacedemoni soleua dire, che non so lo era cosa lontana dalla humanità, ma crudele l'esser troppo giusto; & Traiano Imperatore, voleua, che i Re haueßero sem pre alla giustitia compagna la Equità, la quale secondo gli Stot ci è natural compagna della giustitia. questa tempera le leggi, senza la quale elle sariano quasi Tiranne de gli huomini, & come intese Platone, diuentano crudeli, et asprissime, come elle non sono temperate dalla equità; così ancor intese 1seo peritissimo delle discipline Greche, oportere legum seucritatem puniendi man-

mansuetudine coerceri. La modestia nell'essercitar la giustitia 7.2 6 conurenc in quei, che vogliono gouernar gli stati, e le Republiman che, perche ella fa riputar la vita di quei Prencipi, e Signori, à di-, 6 che gouernano il mondo; non eos qui diutissime vixerunt. que sta raffrena le cupidigie de gli animi nostri, et sotto il giogo del-10m1la ragione le sottomette. Modesti furono Demetrio figliuolo del que-Re Antigono, Alessandro Magno, Filippo suo padre, e quello da imeme da tanto tenuto, Sig. Caualiere, Diogene Filosofo: fu modestis egge simo ancora Giulio Cesare, il quale non fu tanto crudele (come Cegna egli solena dire) quanto la legge di Solone lo persuadena à essere agiocontra i suoi ribelli, e fauoriti di Pompeo, ma con ogniuno soleua i Re, usare la modestia, la equità, e la temperanza. Modestissimo fu quali Antioco, che da L. Scipione fu vinto appresso il monte Tauro le gli contentandosi per la vittoria di Romani d'esser ridotto a gouer virtu nare solo gli stretti confini del suo Regno, che la fortuna motutis destamente concesso gli haucua. Fu modestissimo tra gli egre-, difgi fatti Tiberio Cesare. Annibale Cartaginese da gli scrittobeneri Greci è commendato per modestissimo; e Dione Siracusaqueno da Platone. Tutti mi danno Signor Caualiere con questa ocparccasione di auertire i Prencipi , & i Magistrati del mondo , che di panel debito, e nell'officio loro siano sopra tutto modesti, tempeicino rati, & con queste virtu giusti ancora, perche ogni legge, & isa de ogni prospera fortuna, quando da queste virtù accarezzate, & giano abbracciate non foßero, non legge sarian degne di chiamarsi, Aitia ma sfrenate voglie di Prencipi, & infortunij de'cittadini. Que re faste sono quelle conditioni, che per ornamento della vita, & per a innecessità del buon gouerno in ogni Prencipe, & gouernatore del non fo le Republiche trouar si deuono. R. Il tutto mi estato gratissimo roppo di vdire; ma nell'animo mi sono venuti alcuni dubbi intorno a ro fem queste conditioni, che mi hauete contato. e prima che facilmen li Stor te saria da credere, che non sia necessaria la vita morale in un leggi, che gouerna, poi che l'amor, e la possanza in un Prencipe so-G- cono sofficienti simi a far tutto quello, che a loro conuiene, di poi, le non che se eglinon fosse, magnanimo e forte poco importerebbe, issimo quando in lui bastasse la possanza, & l'amor verso lo stato riendi an-

## 280 Dello stato delle Rep.

in far essecutione di tutto quello, che conviene al suo governo. G. L'amor, e la potenza non sono sofficienti ad un che nouerna, ma molto piu gli conuenzono le virtù morali; perche; chi non sa gouernar rettamente la propria vita meno saprà reggere gli altri che vale ad un Prencipe incontinente hauer buon giudicio nelle attioni, che debbe fare ; se poi non le facesse occupato dalla sfrenata concupifienza dell'animo? che giouaria alla dignità d'un Prencipe l'amor, & la possanza, se la virtu mo rale no bauese? essedo sotto la norma di quella la volotà, et l'ap petito regolati, da i quali ogni vita cosi prinata, come publica pende; mãco saprebbe gouernar gli altri, colui che della propria vita discostumato, e scelerato fosse. Maggior danno recarono al valoroso Annibale Cartaginese i piaceri Capuani, che l'asprez za de i monti Alpini, e gli escerciti de nimici Goder le cose hone ste, non solo à quelli, ma etiandio à tutti gli huomini del mondo è stato concesso; ma delle dishoneste, e vili, non fu lecito mai ad al cuno, e meno ai Prencipi: perche le sfrenate voglie indeboliscono l'ingegno, il conseglio, & il giuditio dell'animo nostro; & ogni attione ancor, che fosse honesta la rendono oscura, & tenebrosa. Si che è necessarissima in vno, che gouerna la virtu morale, & quanto una maggior possanza hauesse senza la vir tu morale, tanto piu ci sarebbe in maggior pericolo dello stato; in uno sfrenato la possanza è in gran periglio in guisa, che la spada in man di tutti quelli, che poco prudenti sono. Le cupidigie ne i Prencipi sfrenati sono di gran conto; perche per l'occasione di quelle ancor tutta la città di putrefattione, e di fetore corrotta si sente: come per lo contrario, quando continenti sono, i cittadini quasi odoriferi incensi sopra i sacri alta rinella città si sentono. Vt enim cupiditatibus Principum, & uitiis infici solet tota ciuitas, sic emendari, & corrigi continentia, disse Cicerone. Si che non essendo cosa, che di ciò du bitar si possa, hora dubitate voi d'altro? R. Stabene, mase due de i gouernatori fossero, in cui tutte le sopra nominate conditioni insieme insieme non si trouassero; ma l'uno fosse potente a reprimer, e reffrenar i disubedienti, non essendo virtuoso altri-

Cic.lib.3. de legib.

rno.

Her-

chi

reg-

ruon

CCH-

a al-

ù mo

l'ap

blica

pria

no al

brez

hone

ndo è

ad al

boli-

0;0

gr te-

virtu

avir

dello

uila,

1. Le

eper

, edi

onti-

ialta

m, &

con-

rio du

male

e con-

tente

ri-

trinzenti ne meno amoreuole verso la sua Republica, l'altro fosse amoreuole, e virtuoso; ma impotente, e di animo feminil: vi domando; qual di questi due saria piu degno di gouernare la Republica? G. Per dichiaratione di questo douete prima sape re, che due sorti sono di Prencipati, l'uno quello che regge, e gouerna vn'essercito, il Gouernatore del quale chiamasi Duca, o Imperatore, o Capitano; l'altro, che gouerna, e regge la città il Gouernatore della quale si adimanda Rettore, o Prencipe ciuile. Queste due sorti di Prencipati dinerse considerationi seco apportano, perche nella militia affai piu si conviene, che l'Imperatore sia perito, & esperimentato in quella arte, che se virtuoso, & da bene fosse; come anco una volta Cicerone inte se di Lucio Domitio, il quale su assunto nella guerra civile tra Pompeo, & Cesare di gouernare un essercito, & era per sua bontà migliore à gouernare una scuola, che un'essercito di soldati. Cursuipsum tutorem liberis tuis non relinquis? questo è osseruato sempre da i Prencipi, che sono stati gia mai al mondo di pigliar nel gouerno d'un essercito persone piu tosto esperimentati nell'armi, e valorose ne i campi, che virtuosi, & da bene; benche io tengo, che sempre sono da esere cercati quei Capitani, che etiandio virtuosi sieno, come cosa migliore, che esperimentati solamente; ma nel gouerno ciuile molto piu la vir tu, e la bontà si ricerca, che la esperientia (io parlo in comparatione del primo gouerno) perche i Prencipi maggior danno apportano alla città con l'essempio della cattina vita loro, come gia ui ho detto, che con la colpa questo è quello, che intese Cicero ne nel terzo delle leggi. Nobilium uita, uictuq; mutato, mo res mutari ciuitatum puto, quo perniciosius de Rep meren tur uitiosi principes, quod non solum uitia concipiunt ipsi, sed ea infundunt in ciuitatem, neque solum obsunt, quod illi ipfi corrumpuntur, fed etiam quod corrumpunt, plusq; exemplo, quam peccato nocent. Et non dico, che non siane cessaria ancora la cognitione, e la scienza, che chiamiamo in ambidue questi Principati, perche non mai fu buono vn ignovante Capitano, e sciocco legislatore della città, se scientiato non

Cic.lib.3. de legib.

sia stato; siche è molto piu degna del gouerno ciuile quella perso na, che è virtuosa, és amoreuole verso la sua patria, che quella, che è d'animo solamente virile e forte. R. Sta bene. G. Seguono altri documenti degni per la conseruatione della Rep. per intelligenza de i quali douete sapere, che due parti, o conditioni si ritrouano nella città, l'una, che desidera fortemente conseruar la sua Repub. & mantenerla in quello stato, che si ritroua, o sia di molti, o di pochi, o di ottimati; l'altra parte è quella, la quale ha in odio quello stato, in cui si ritroua, e le rincresce assai, desiderando tuttavia di mutarlo. Ma per schivar la Rep. da queste mutationi, e farla, e ferma, e salda contra questi peruerfi deside rij di cittadini, dice il nostro Filosofo, che è necessario attender di far potete quella prima parte, che ama lo stato della Rep. e la opposta far piu siacca, & piu debole, acciohe non habbia for ze di poter opprimer la miglior parte; che cosi facendo tuttania ogni stato di politia si potrà mantener inuiolabilmente. Aceruelli, che sono cupidi nelle Republiche di vary, & diuersi mutamenti non si dia loco, anzi quando la peste in ogni gouerno ciuile bandir si deuono, perche sempre questi stroppiati desiderano veder scema la sua patria, e di stato, e di conditione; ma piu efficace, & piu saluteuole medicamento per conseruatione d'una Republicaio non trouo, che mantenerla in una mediocrità, dico in mezo sempre tra gli estremi, perche si come gli estremi sono sem pre vitiosi, cosi i mezi sono temperati, & quanto vn mezzo piu s'accosta ad vno de gli estremi, tanto piu diuenta vitioso. La verità del fatto si discerne per le infirmità de gli animali, i quali tutta volta, che si distemperano dalla simetria, che la natura per la conservatione de gli animati misti ha fatto, deuentano putridi, & infermi; perche ogni corruttio. ne de gli estremi si fà , quando la ben ordinata Politia inchina verso gli estremi, come quella di pochi verso lo stato della moltitudine distemperarsi affatto dal suo natural temperamento, & alla manifesta rouina inchina velocemente: il medesimo seguita di tutti gli altri stati. E però è necessario ad un legislatore per poter fermamente conseruar ogni starer so

ella.

uono

ntel.

ari-

ar la

ra di

uale

desi-

ueste

eside

naer

.ela

Ze di

ozni

nelli,

nents

ban-

reder

cace,

Repu-

icoin

o fems

mez-

vitio-

1 ant-

tria,

a fat-

uttio.

ia 111-

o det-

empe-

ite: ib

Mario

ii stan

to

to della Politia nella sua integrità, seruare il temperamento, il qual intendo Signor Caualiere nello stato di pochi la moderataricchezza, nel popolare la moltitudine o pouertà, la quale, come dice il Filosofo, deue in quello stato, che ella si ritroua, asai honorar, e reuerire i ricchi per hauerli grati, & schiui della seditione, qual suole il piu delle volte cadere ne gli animi alterati, e non sia facile credere a quegli adulatori, che speso la spronano a danni de ricchi, ma schinarli per la pace del suo stato popolare grandemente deue: così parimenee deuono fare i ricchi per sicurtà del loro stato, vsando ogni cortesia, & amoreuolezza, verso il popolo, e non giurar quel odio, che anticamente si soleua giurare in alcune citta della Grecia; perche mostrandosi beniuolo, & amoreuole al popolo, egli diuenta affettionatissimo aloro: onde in questa maniera facendo si conserua lo stato tale, in pace, & in quiete, & nella sua integrità si mantiene senza pericolo di se ditione, o disturbo civile. Si corrompono ancora le Republiche per la poca instruttione delle leggi, & oseruanzaloro, perche ogni volta che instrutti, & ben disciplinati nelle leggi sono i cit tadini, con maggiore studio, e diligenza vien ad eser da loro guardata, & custodita la Republica, che giona hauer in vna Republica i cittadini dotti nelle scienze, se poi nell'osseruanza, e cognitioni delle leggi pigri, & ignoranti sono? che lo de si può dare ad un incontinente, il quale saputo, e intelligente sia di quanto honestamente si deue fare, & che poi in tutti i suoi affari vinto dalla concupiscenza, & sfrenata voglia sea? Non puote miglior documento tra gli altri dar Pla- Platone. tone a i padri per i figliuoli, che insegnarli le leggi della patria, perche dalla domestica cognitione di quelle si viene a poco a poco all'osseruanza loro, es dall'osseruanzanasce la conservatione dello stato. Si che taccia quel volgo Ignorante, il qual si crede prino di libertà qualbora si vede essere obligato alle leggi, & non sa che la ofscruanza delle leggi tra le nobilissime virtu è riposta, e seruendo a quelle non si toglie la libertà, ma si toglie dal giogo di granissi-Nn me

me passioni, fuor delle quali vinendo, che maggior libertà bra mar si puo? e poscia che il nostro Filosofo hebbe dichiarato le ca gioni contrarie à gli stati ciuili, dalle quali vengono destrutti, hora comincia dichiarare parimente le cause, & i principy, che il regno e la tirannide, dico Monarchia d'un solo corrompono: mainnanzi, che a queste cause arriviamo, è necessario per capacità nostra intender le differenze, le quali tra quelle sono, perche per la cognitione delle differenze si fà buon giudicio delle parti diuerse. R. Che differenza dunque fate, trail regno, e la tirannide? G. Ogni differenzalo ro conoscesi, perche la regia potestà corrisponde a quella de gli ottimati, i quali si come il Prencipato non pigliano ciuilmente senzala viriu, o la bontà; cosi niuno Re, o Regio chiamar si potrebbe veramente, a cui per eccellen Za della virtu, & bon tà, la suprema autorità, non conuenisse, questo gouerno quan do si trouasse (chiamato dalli Greci Basilia) d'esso trouar non si potrebbe cosa migliore; & saria quando il miglior cittadino fosse proposto al gouerno de gli Aristocratici. Lo essemplare del qual gouerno santo, & diuino trouasi à tempi nostri nella Republica V enctiana, doue vnoil migliore è proposto al gouerno di tanti ottimati, & per esser così diumamente ordinatanon fu possibile mai, che quella habbia potuto patire violenza alcuna, & noi, Signor Canaliere, per essempio, & imi tatione di si celeberrima Republica, in questo nostro Adriatico Mare sono nouecento anni, che ci manteniamo in libertà ciuile, & Aristocratia inuiolabile, che mai ne per prospera, ne per auuersa fortuna ha patito mutatione, o disordine alcuno; ma tornando oue ci lasciammo quello veramente chiamasi Re, che per eccelleza della viriu, e valore è degno d'effer supremo Pren cipe, onde anticamente quelle persone erano elette per Re, che fatto haueuano alcuno singolare bene a qualche popolo, come Codro, il quale combattendo valoresamente contra inimici, e liberando la patria dalla seruitu fu creato Re. Ciro pa rimente fu fatto Re di Persiani per hauergli liberati dalla ser uitù, in cui si trouauano sotto il Re de Medi; altri che haue-Mano

ibra

leca

trut-

prin-

cor-

ecef.

itra

si fà

dun-

Zalo

de gli

men-

amar

3 bon

quan

rnon

tadi-

mpla-

inel-

algo-

dina-

evio-

of imi

iatico

iuile,

per a-

10;ma

e, che

o Prem

ie, che

0,00-

a ini-

iropa

alla ser

· haue-

ano

uano acquistato qualche Prouincia, erano chiamati Re, come fu il Re de Lacedemoni, de' Macedoni, & de' Molosi. E cosa dunque chiara, che il Re sia stato sempre eletto da i popoli mercela virtu, & il valore, & è somigliante a i Rettori delle vere Republiche de gli ottimati, i quali sono veri custodi della giustitia, & attendono al ben publico, e quello studiano di con seruare, e di difender equalmente i ricchi, & i poueri dalle in giurie, & dalle offese, mai tiranni s'assomigliano a quella vltima, & pessima specie della Politia popolare, & alla vitiosa di pochi, perche, si come in quella non s'attende ad altro, che al la ricchezza, come vltimo fine cosi medesimamente attendono i tiranni nelloro gouerno. Et in quella guifa, che i potenti nel tri sto gouerno sono tenuti da tutti in odio per le graui insolenze, che vsano verso il popolo; cosi itiranni sono senza amici, & odiati da ogniuno, & si come in quello stato molta guardia si tic ne per sicurtà della vita; così il medesimo fanno i tiranni tenendosi per se stessi mal sicuri da i molti nimici, che sortiscono per la crudeltà loro, & si come anco i superiori in quella specie, non si fidano nel popolo, come ogniuno fidar non si deue nel suo nimico; cosi fàiltiranno, il quale da suoi cittadini tenendosi poco sicuro non mai si confida di loro. In quel gouerno tristo di po chi non si lascia tener l'armi offensine a i cittadini; qua de cau sa etiam arma adimunt, dice il nostro Filosofo per la paura, che hanno dell'odio grande de' cittadini; il medesimo fà il tiran no, il quale non lascia hauer armi al suo popolo, e piu si compia ce de i forestieri, che de i proprij cittadini, asomigliano etian dioi tiranni a quell'ultima, e pessima specie dello stato popolare, perche si come in quella la moltitudine non secondo alcuna legge, ma a voglia sfrenata molesta i ricchi, cosi fà il tiranno, il qual d'altro non si compiace, che di molestare i piu ricchi, & indebolirli affatto, & in quella guisa, che i plebei in questa specie sbandiscono dalla città i piu ricchi, e piu nobili come auuersarij alla loro possanza; cosi fanno i tiranni mandando lungi dalla città i piu potenti, & i piu nobili, perche i generosi animi mainon vogliono sopportar le tiran-Nn

Aristot. 5. Polit.

## Dello stato delle Rep. 286

nie, e le insolenze, e per questa potissima cagione con sonistiudio, e forza, & per lo consiglio dato da Periandro a Trasibolo si sforzano di leuargli della città. Queste sono dunque Signor Caualiere le differenze tra la tirannica, e Regia potestà, dette dal nostro Filosofo; la qual Regia potestà èstata sempre nel mondo per tutela de gli huomini buoni, & honorati contra la plebea moltitudine, la quale fu sempre nimica de i vir tuofi, & honorati. Rex enim est custos boni, & aqui, & quasi animatum ius; qui ad eum accedunt, non tanquam ad hominem aliquem, verum ad ipfam iustitiam, atque æquitatem accedere uidentur, diceua Isocrate, nei Re non fauore, non amore, non odio, non timore, non passione alcuna d'animo strana si ritroua, che aliena sia dal giusto, e dal ho-Fran. Pa- nesto. Rex enim non sibi, sed aliis laborat: egli e fermo, & 1.tit.1. de stabile ne' suoi indicij, prudente ad esseguir i vestigi de'maggio ri, e adimitar i fattiloro: ne gli antichi tempi come heroi diuini dalle genti crano honorati : chiamati Re , e Prencipi , per che domanano come Hercole i mostri, dico gli scelerati, & gliempy. In Hercole, Signor Caualiere, era figurato il ri tratto di un vero Re: perche haucua domato il scelerato Dismede Re d'una parte della Tracia, Busiri Tiranno de gli Egitty, Caco, Antco, & Cirno, & molti altri superati in battaglia scelerati, & empy, Theseo alcune scelerate persone à suoi tempi ammazzò e Litaco Mitileneo con i suoi fratelli ammazzo Helanchio tiranno dell'Isola di Lesbia. Et sono i Re, come i Dei tra gli huomini, si come l'altr'hieri vi dissi, difensori nel mondo d'ogni giusto, e d'ogni honesto: & i tiranni per lo contrario si sono trouati al mondo in aiuto della moltitudine popolare contra i ricchi nobili, & virtuosi. Et il primo tiranno contra i nobili, e virtuosi fu Alessandro Fereo, il quale poi miseramente fu fatto ammazzare dalla sua moglie Tebe insieme con i suoi fratelli. La inuentione de tiranni, Signor Caualiere, e inuentione della vil plebe, nimica de'nobili, ricchi, e virtuosi, la quale come ha conosciuto uno, per piu astuto, e piu superbo se l'ha sem-

pre

Isocrate.

Regno.

Pit-

160-

Si-

Tà,

pre

012-

vir

, 80

am

232-

non

lcu-

160-

,60

i di-

per

, 0

ilri

Dis-

li E-

bat-

nea

ame-

Re,

i ti-

tuoî fù

am-

lli. ; del-

le co-

sem-

pre eletto (quando però possibil gli è stato) per capo è difensore, & per ester questi tali nimici de gli huomini da bene diuentano di essi Tiranni, in questa maniera su anticamete eletto Tiranno Panetio da Leontini popoli di Sicilia, Cipselo da Corinthi (e questo credo sia quel Cipselo, dal quale la città in Macedonia per nome Cipselo fu nominata) Pisistrato da gli Atheniesi, Dioni sio da Siracusani, et molti altri, che parimete furono adulatori, coduttori, e tristi cosiglieri della uil plebe: ma uoi douete auertire, Sig. Caualiere, che quatunque la moltitudine popolare elegge ua i Tirani nodimeno accadeua alle uolte, che anco i benigni Re diuetauano Tiranni, mentre trasgrediuano le leggi, e le cosuetu dini paterne, come Fidone appresso gli Argi.ma sia pur quello si vuole il Tirano è pessimo huomo, e piu crudele d'una fiera seluag gia;et d'eterna lode sono stati sempre degni quelli generosi animi che ammazzauano anticamente i Tiranni, e liberauano i popoli dalla dura seruitù, che patinano sotto la crudeltà loro, Quan ta lode merito quel Tito Quintio Flaminio, il quale per decreto del Senato libero tutta la Grecia dalla Tirannia del Re Filippo; onde fu chiamato liberatore, e Saluatore della Grecia? R. Infinita. G. Etanto crail grido, che faceuano quei popoli unitisi insieme per proclamarlo liberator della Grecia, che i Corui, che uolauano in aria cadeuano per tanto horrore a terra, come racconta Plutarco, e molti altri scrittori. I Roma ni si come in tutte le cose furono di grand'animo, cosi in questo furono generosissimi soccorrendo qualunque loro confederato uedeuano esser oppresso della Tirannica potenza, come si può facilmente comprendere con questo essempio di Tolomeo Euergete Re d'Egitto, che scaccio da Regni la sorella Cleopatra, e la figliuola di essa, hauendola prima stuprata, poi tolta per moglie, poi ripudiata, & il fanciullo, che di lei nacque, fece sbranare in piu parti, & mando il capo, le mani, & i piedi di quello a presentare in dono alla madre, i Romani di così fatta crudeltà risentitisi grandemente il persequitaro no con armi potenti, & fino all'estremo gli offesi della ingiuria vendicarono; il simile fecero contra Ariobarzane Re di Ca-

Strab.li.7.

Plu. nella uita di T. Flaminio.

padocia, e Nicomede di Bithinia, Mitridate di Ponto, che tanta strage fece di Romani in Asia (se pur questi degni sono d'esser chiamati col facro nome Regio) ma Silla Confole all'hora in quel le parti per l'Impero grade di Roma nel primo loro seggio co gra forza, & potentissime armi gli restitui, del qual beneficio non scordandosimai Nicomede, et moredo ordino suo herede il popolo Romano: & in quei medesimi tempi l'istesso Console, essendo la cit tà d'Athene occupata Tirannicamente d'Archelao per comman dameto del Senato Romano liberolla dalla Tirannide, & la resti tui nella pristina libertà.voglio dire Signor Caualiere, che è at to d'animo generoso ammazzar i Tirani: questa gradezza heb be fissa nell'animo Pompeo Magno, i Bruti, & Cassio Giouent valorosi, e magnanimi; cosi ancor ui dico, che l'ufficio d'un giusto Re, e Prencipe egli è di difender qualunque Tirannicamente è oppresso, e uendicar quelli, che ingiustamente uengono dominati; altrimenti questi non sono da esser chiamati ne Prencipi, ne Re. ut enim iustis adesse, ita iniustis obesse optimi principis est officium. Io non dico però, che i Prencipi a solutamete su premi, e legittimi Signori, come i Re di Francia, Spagna, & Inghilterra, & altri, sia lecito a i sudditi ammazzarli, quantun que hauessero eglino comesso le maggiori ribalderie, e crudeltà del mondo, si come no è lecito ad alcun infermo di qualunque pe ricoloso male tagliar il mebro affetto di sua propria mano; essen do questo ufficio solo appartenente al medico, il che dimostro con bellissime ragioni Gio. Bodino, & S. Thomaso nella 2.2.q. 64. art.3.et particolarmete è stato dichiarato co molta dottrina dal Reuerendo Padre Rafael Razzi Fiorentino da me molto amato in quel suo bel trattato di cento casi di conscienza caso 41. si come ancor non mai fu lecito al figliuolo di metter le mani, nel san que del proprio Padre, ancor che scelerato fosse; ma si bene a gli altri Prencipi, e Restrani su lecito difender tutti i popoli dalle Tirannidi. I Re sono come Padri, & Pastori uerso i suoi Cittadi ni, che il tutto a beneficio commune, & non al suo proprio e parti colare indrizzano, et è felice la uita d'un Re per esser amato da ogni uno; e misera la uita d'un Tiranno, il qual da suoi propry figli-

Fran. pat. li.1.3.1.de Regno.

Li. 2. C. 5.

anta

effer

quel

ogra

non

opolo

acit

man

refli

eat

1 heb

uens

2221-

ente

omi-

cipi,

nci-

te su

- In-

ntun

elta

re pe

essen

con

64.

adal

mato

(2 co-

1 Can

agli

dalle

tadi

rarti

to da

pry

figliuoli non si tiene sicuro . mal sicuro . ogni Prencipe si ritroua, il quale quanto in piacere gli è comanda, et tutto quello tien per giusto, & honesto; nihil Principibus infelicius esse, quam uelle agere quæcuque possunt, & illos miseros omnino habendos esse, qui omnia sibi licere existimant; dise una uolta Marco Tullio. All'hora fu tenuto per crudelissimo Nerone, quando da gli Adulatori intese, che gli era permesso far ogni sceleraggine, & che quelle come fatte dall'Imperatore erano da esser tenute, e per giuste, e per buone. La licenza del mal fare, la abondanza delle facoltà, la maluagità de gli adulatori, i dispensatori auari, & i tristi ministri fanno i Tiranni al mondo; si che ueramen te possiamo dire con Diocletiano Cesare, nihil difacilius esse, quam bene imperare: non è cosa piu difficile al mondo, che ritrouare uno, che ueramente sia degno del nome regio. da tutte le bande ui sono adulatori per mal fare, & i fauoriti, sono i scelerati ministri, & coloro a cui prospera la fortuna, questo se be è un Nerone, sempre sarà tenuto un Antonino Pio, o d'altro simile benigno Prencipe. questo empio, e scelerato Scettro del Tiranno nato dal uile, & ignorante seme popolare, per tor al mondo la gioconda libertà de i perfetti, & sottoporli al duro, & asprogio go della seruitù sempre ne i suoi principij promette cose gioconde, e piaceuoli al popolo uerso ogni uno dimostrandosi benigno, & cortese, & per farseli grato, tenta di mouer sempre la guerra contra i suoi nimici (Tiranno necesse est, ut semper bel lum gerat, disse Platone) e di tener continuamente il popolo nel- de Repu. l'armi, accioche quello sia tuttauia sforzato di hauere un Capi tano, & un Signore consumando i denari, & tutta la facoltà, & insieme acciò mouendo l'armi, & trouandosi priuo di denari, e ridotto nel pouero stato, potente non sia di solleuarsi contra di lui: onde si tiene sicuro assai, és la natura sua è contraria a quel la del buon medico, lo studio del quale egli è di purgar con i medicamenti i contrary humori dell'infermo, & il Tiranno quelli, che megliori sono da i buoni cittadini purga per uiolenza, & per forza. io non ui dirò altro Signor Caualiere per con Chiuder questa differenza tra il Tiranno e'l Re se non che, tiran-

Plat. dial. tirannus uir longe est miserrimus omnium aliorum, plurimū abit a uera uoluptate; Rex autem iucundissime uiuit, disse Platone. il Re fa professione di picià, di Giustitia, e di fede; il Tirano non ha Iddio, ne fede, ne legge. Il Re fa tutto ciò, che egli crede, che possa giouar al ben publico, e alla difesa de'suoi popoli; il Tirano non fà nulla altro, che per suo particolare interesse,0 uendetta,o piacere.il Re si sforza di arrichir i sudditi per tutte quelle buone strade, che egli si saimaginare; il Tirano non driz za la sua casa, d'altro che della rouina de' sudditi: il Re gode di eßer auuertito liberamente, et anco ripreso modest amente, quan do ha errato; il Tiranno non ha cosa alcuna in maggior odio che l'huomo graue libero, e uirtuoso: queste, e molte altre differenze sono tra questi Monarchi, che per breuità tralascio. G. Io miso no compiaciuto assai di questa differenza, perche parmi di non hauer potuto intender meglio fino a questa hora tra di noi : hora non ui aggraui, Signor Academico, dichiararmi le cause, merce le quali queste due monarchie si corrompono. G. Farollo molto volentieri, & sono quelle medesime, che vi dichiarai eser cazio ne della destruttione, o rouina dell'altre politie, le quali furono, se ui ricorda, la contumelia, il timore, & il dispregio, le quali sol leuano il piu delle uolte i uaßalli, & i cittadini contra i Prencipati, cosi parimente queste due Monarchie quel medesimo sine attendono, che l'altre politie hanno atteso, cioè la grandezza, la ricchezza, e l'honore, perche questo medesimo attende il Re, & il Tiranno, l'uno la grandezza e l'honore, l'al tro solamente la ricchezza per suo proprio commodo. dalle ingiurie fatte alle persone ualorose, & honorate, il piu deile volte gli Imperij, e le monarchie si sono souuertite; sopra di che il no stro Filosofo ci dà in questo loco alcuni essempi occorsi per cagio ne ingiuriosa, quella ingiuria fatta alla vergine sorella d'Har modio, che porto il Canestro sacro nel tempio, come era costume di quel tempo in Athene, & essendo repudiata dal figlino lo di Pisistrato Tiranno, come particolarmente racconta Thu cidide, fu cagione, che scacciato fusse, es egli, es il Padre misera mente dalla Tirannide, Periandro Tiranno d'Ambracia città

Thuc.li.6. Periadro.

mű

11/10

; 16

egli

oli;

3e,0

utte

riz

e di

uan

che

122.6

21 10

non

ora

rce

olto

1210

mo,

fol nci-

0 fr-

an-

at-

l'al

e 173-

olte

ilno

agio

Har

157u-

rliuo

Thu

Ger a.

ritta

di Grecia per la sporca ingiuria, che in presenza de parenti ad un giouane caldamente amato da lui haueua detto, fu discacciato per violenza della Città; anzi secondo Plutarco fu ammazzato da quel proprio giouene ingiuriato. R. Che ingiuria è stata questa? G. Fù che l'interrogo An prægnans adhuc ex ipso foret. Pausania giouane valoro- Pausania. Jo appresso i Greci vecise Filippo Re di Macedonia Padre di Alessandro Magno per non hauer voluto castigare Attalo, da cui era stato ingiuriato, e per questo essempio guardisi ogni Prencipe del mondo di non lasciar far ingiuria alle persone honorate, perche lo sdegno conceputo ne i forti petti di valorose persone è stato potente di ammazzare i Re, & i Prencipi anco in mezo de gli esserciti: vedete Pausania, che non hebbe punto paura in mezo dell'essercito vittorioso di ammazzare Filippo Re, il quale poco auanti haueua debellato tutta la Grecia. Eunuco fu veciso da Euagora Cipriotto, perche si gloriaua d'hauer la sua figliuola per concubina; si solleuarono Crateo, & Emocrate Larisseo contra Archelao per la nefanda richiesta, che gli haueua fatto. molti altri essempij sono qui raccontati dal nostro Filosofo, i quali io per breuità tralascio, & dico, che l'ingiurie fatte alle honorate persone sono potentssime ragioni di far perder a' Prencipi, e la uita, e lo stato. La paura similmente (come altre volte ui ho detto) è stata cagione ancor ella di concitar gli animi de' cittadini, e de' vassalli contra i Tiranni, e i Re del mondo. Serse hebbe mala sorte da Artofernes, il quale ha- Serse. uendo la paura di tanto potente Re Orientale sforzossi di leuarlo dal Prencipato Monarchico; & che questo sia stato vero, Demosthene nelle Fillippiche tutto cio rafferma, dimostrando, che questo Re tanto potente non su sicuro, come alcuni falsamente pensarono. R. Perche? G. Si perche hebbe molto piu di quelli, che lo temeuano, che non erano quelli, che l'amauano, It ancora perche fu odiato grandemente da molti, & inuidiato occultamente da quei medesimi, che dimostrauano amarlo for Demosthe temente; questo diceua (dico) Demosthene di Serse Re di Persia, Filippica. 00

Dione.

Plut.nella uita di Dione.

Herodoto
li.1.
Senofonte li.4. del
le Hiftorie di Gre
ci.
Cornelio
Tacito.

oltre la paura ancora u'è la uiltà, & il dispregio potissima cagio ne, che i uassalli si solleuino contra i Tiranni, & i Re del mondo. Sardanapalo tanto vile, sporco, & abietto Re de gli Assirij alla fine fu ammazzato, la cui morte piu reco di lode a colui, che l'uc cise, che non sece la sua Sardanapalica uita a tutta la Soria. Il simile fece Dione contra Dionisio Posteriore, il quale uedendolo continouamente vbbriaco, e dato alle lascinie, & alle lussurie si dispose ultimamente di ammazzarlo; & cosi fece per libertà di Siracusa, per ilche sarà commendato eternamente. R. Fermateui per cortesia. Io ui dico, Signor Gozzi, che non solamente questa uiltà, e dapocagine de' Re, e Tiranni sia stata cagione di solleuare contra di loro i vassalli, & i cittadini, ma etiandio à questo atto gli proprij amici. G.Voi dite il vero. R. Ciro Persiano non si solleuo cotra Astiage Re de Medi, alquale tolse alla fine il Regno?G.Si bene.R.Setino di Thracia non tese insidie contra Amadoco suo Re? G. Cosi fu. R. Vitelio Imperatore non fu per uiltà d'animo, & de suoi cattiui portamenti dismesso, & amma? zato? G. Si bene. R. Qual insidie fece Mitridate contra Ariobarzane uoi lo sapete. G. V'intendo. R. La amicitia dunque no fu potente ne i cuori generosi di ligar le mani loro contra i vili, e superbi Tiranni.G. Qual piu egregioze memorabil fatto si può far mai al mondo, che ammazzar un Tiranno, e ridurre i citta dini nella gioconda, e cara libertà; d'eterna lode sarà degno quel detto di Dione, bella e gioconda morte mi sarà come uederò am. mazzato Dionisio dalle mie proprie mani, lascio da bada Giunio Bruto l'Antico, & Bruto co Cassio, & cogli altri intrepidi cogiu rati contra Cesare per liberar la loro patria dalla dura seruitù d'un solo, i quali ogni uno sà quato ualorosi, & generosi si dimostrarono, et io lo taccio poi che altre cagioni piu particolari, che sono state della souversione tirănica mi chiamano a dimostrarle: tra le quali due al presente mi ritrouo, oltre alcune altre piu spe ciali, che si chiamano estrinseche, come in tutte l'altre politie le chiamai. L'estrinseca è quella, che per qualche esterno accidente corrope le Rep.et questo auuiene spesse nolte; quado due Rep.essen do nicine, & che no mai l'una all'altra sarà stata amica, si come #72

210

do

lla

"uc

Il

1010

rie

rta

er-

nte

· di

ioa

Ga-

fine

tra

per

202

rio-

no

ili.

Duo

itta

quel

ams.

unio

22116

ritu

mo-

che

rle:

u Be

iele

ente

Men

ome

un' Arrefice simile ad un' altro in una medesima arte esperto malamente (quando sono uicini) accordare si possono. Figulus figulo infensus est, & cæteri omnes, qui easdem artes, studiaq; colut, Hesiodo. dicea Hesiodo. quel gouerno di molti nell'ultima specie riposto pur troppo simile alla Tirannide, quel medesimo è quello, che lo stato Tiránico corrompe, e distrugge. Il gouerno de gli ottimati, e d'un solo, che Regio chiamiamo, essendo assomigliati tra di loro nelle attioni ciuili, sono stati sempre potentissimi di destrugger, & rouinar i Tiranni del mondo. quanti Tiranni furono ammaz Zatida' Lacedemoni, & da' Siracusani, mentre che la Rep. 20uernauano? R. Affai. G. Per l'altra cagione ancora, che intrinseca chiamiamo si muta lo stato Tirannico, & è quando i familiari del Tiranno (come spesse uolte è interuenuto) si sono solleua ti contra di lui come auuene a Gelone da Trasibulo suo famiglia re, & fratel di Hierone, & a Dionisio da l'Amico Dione, i quali cacciando i Tiranni dall'ingiusto Imperio possero la Città due nolte in libertà. ma piu potenti cause io ritrono, Signor Caualiere, le quali scacciano i Tiranni dal Prencipato, & è l'odio, e l'ira de vassalli, perche ogni uolta che un migliore si uede esser signoreggiato da un Tristo, & scelerato, e che per forza gli leua i beni, spinto dall'odio, & dal feruore dell'ira commosso gri da uendetta contrail Tiranno, e sostenuto dalla fortezza dell'animo senza paura alcuna solleua i franchi animi di generosi Cittadini alla rouina di quello; per questa uia molti Tiranni sono stati spenti dal mondo, & tragli altri Hierone Tiranno di Siracusa secondo T. Liuio al 34. lib.ab v. condita, Falaride, He T. Liuio. liogabalo, Alcete Tiranno de gli Epiroti, Andronico Imperator di Costantinopoli. Si che l'odio è grande, quando è concepu tone gli animi, & giusti, e generosi: malaira è piu potente, Perche si come quello è meditato dalla ragione, questa tutta è sospinta dalla calda, & ardente nolontà, e seco commuone tut te le sensibili potenze dell'animo nostro, dal qual odio, e dalla qual ira guardisi l'empio Tiranno, perche se questi nel petto de i generosi animi saranno conceputi, mal sicura potrà mai tener la sua vita. R. Ame è stato di gran piacere l'intender 00

queste cagioni della destruttione o mutamenti della Regia, e Tirannica potenza, ma quelli poi che particolari sono della regia per cortesia datemeli à conoscer. G. Ioui dirò, Signor Caualiere, a questa tanto giusta possanza, non mi pare che sia possibile, che alcuna causa estrinseca assignar si possa, perche veramente i Re sono verso i sudditi come i Padri verso i figliuoli; & sono per natura del nome, e del fatto sempre tenuti, e buoni, e giusti, e valorosi, e da ogn'uno a. mati, e riueriti, & però molto piu s'ha da credere, che da se stessi, questi, che dalle cagioni strane si corrompano. R. Ma in che modo? G. Sono ne i Regni Baroni, de i quali alcuni si ritrouano altieri, e superbi, che a i Re si uogliono paragonare; onde per ogni poca, o minima cagione si solleuano: sono alcuni altri Re, che i suoi sudditi gouernano poco discostandosi dalla Tirannica vsanza, & facendo contra la legge, & all'hora si sollenano, & o il tempo, o qual che accordo, ma non alcuna potenza i fà sedati, ò queti. In molti regni succedono a i benigni Padri, tristi scelerati, & superbi figliuoli, i quali lo stato reggio per diportamento della cattiua vita cambiano in quello del Tiranno; onde non piu Re, ma Tiranni diuentano. e quella proportione la qual si ritroua tra la dignità, & honor regio con la dignità, & honor de' sudditi, quella medesima trouar si deue tra la uir tù del Re, e quella de i sudditi; ma perche è cosa difficile di trouar un'huomo, la virtu del quale sia eccellente tanto sopra quella de gli altri, quanto deuc esser superiore la dignità, & l'honor regio alla dignità, e all honor de i sudditi; e pero, Signor Caualiere, rari sono al mondo degni del nome regio; ma hoggidi volgarmente chiamano tutti quet Re, e giusti, e buoni, che mettono ogni loro sforzo di esser tali, & che stanno pronti per esporre i beni, il sangue, e la uita per il suo popolo, come fece un Re Codro, un Decio, vn Moise, che Filone chiamo sauio legislatore, giusto Re, e gran Profeta. R. Voi dite il uero; ma poscia che dichiarato mi hauete le cause, che distruggono queste due monarchie: non ui sia disca

ro dichiararmi ancora quelle, che da questa intemperie la salua 1,0 no, come delle altre Politie gia hauete fatto. G. Farollo molella to volentieri: ma hauete da sapere, che lo stato regio ha di que nor stirimedy manco di bisogno, che non ha la tirannide; perche che questo corpo è meglio disposto, & ordinato, che la tirannide 3a, none; egli è ben organizate, & gli humori in esso sono perfetadri tamente contemperati. La miglior causa ò rimedio, per far un atto Regno piu durabile, dice il nostro Filosofo esser la mediocrità, 10 a. cioè, che la regia potestà sia temperata, & moderata; il che si de e da mostrarebbe qualhora della sua autorità à gli altri ancora com .R. partir volesse; perche in questa maniera facendo; meno superbi, i ale piu moderati sariano, & piu sicuramente i loro sudditi gouerglionarebbono. Questo su potisima cagione, che il regno de Mone si lossi, & de Lacedemoni fusse piu durabile, & piu stabile de gli rnaaltri Regni, che furono in quel tempo nella Grecia, questi Mo endo lossi erano anticamente d'Albania, poi passarono in Grecia ad qual habitar quella parte di sopra della Ararnania, & della Etolia; i. In Polibio dice, che Paulo Emilio ruino settanta città d'Albanesi, , 6 dopò la destruttione de i Macedoni, & de Persi, la maggior par delte delle quali erano de Molossi, et che ne meno prigioni cento cin non quantamilia huomini Theopompo, il quale. regno appreso i ual si Lacedemoni, sapendo che la mediocrità conserua, e mantiene , 6 lungo tempo gli stati, & gl'Imperij, ordino tra i Spartani il auir Prencipato de gli Efori,stimando, che quando egli partecipase ile di della auttorità sua à gli altri, il suo regno piu fermo, & piu du to forabile diuenteria, & per consequenza migliore, onde vna vol e dita essendo ripreso dalla sua donna, perche non si vergognasuddise di lasciar minore posanza regia a i suoi figlinoli, che non hadegni ucuano fatto à lui i suoi parenti, le rispose, non mi vergogno, quet perche pin fermo, e pin stabile regno io lascio loro, che non han esser no lasciato à me i miet parenti. Non sane inquit : relinquo 10,6 enim diuturnius. Siche vedete Signor Caualiere, che il tem ecio, peramento giusto, & honesto conserua i Regni, e gl' Imperi, gran si come la troppa gran superbiail piu delle volte gli ha fatti auete cadere, miseramente interra. molte cagioni ancora sono, che disca 10

Polibio.

Theopon

-

conservano la tirannide, & che non sia oppressa da i suoi suddi ti, le quali per la maggior parte sono state ritrouate da Perian dro Corinthio, & egli le tolse dalla ossernanza de i Re de Persi, i quali, come ancor scriue Cicerone, ne i principij furono super bissimi, e crudelissimi. La prima dice, che per conseruatione di questo ingiusto stato è necessario à far ammazzar i piu ricchi, e i piu nobili della città, o di quella Prouincia, perche questi come potenti nelle ricchezze e nobili nel sangue, facilmente si solleuano contra i tiranni; poi far ammaz zare i piu sauj perche questi per la sapienza, e prudenza loro sono atti di trouar conuenienti mezi, onde sia possibile discacciar esi tiranni; (chi non abhorrisse tanta crudeltà? di qua appare in quanto cattino sta to si troui il tiranno, poi che per conservarsi, li convien esse quir opere, che à pensarui solo cazionano terrore) poi di non permetter, che si facciano conuiti solenni, ne amicitie strette, ne ragunanze di brigate tra i cittadini, perche ragunandosi spesse volte questi insieme conspirano contra l'tiranno; poi che attenda esso tiranno à prohibire tutte quelle vie, e quei mezi, onde i cittadini diuentino saui; e però è necessario sbandir dal la città le scuole, e le accademie di scolari, poiche i cittadini tra di loro non siano secreti; perche cosi diuentano ancor fedeli; poi faccia i seruitori, & satelliti suoi, pratticar publicamente, doue per lo piu i cittadini fanno le ragunanze, e scorrer secretamente sotto le case per poter intender, se qualche congiura si fà nella città contra il tiranno: poi che debba ordinare, che niuno de i suoi sudditi faccia rumore nella città per picciola, che si sia sotto grauissime pene. poi e necessario, che il tiranno habbia secretamente i spioni per la città , i quali haueua Hiero ne Siracusano, e molto piu Nerone Imperatore. Procurar deue ancora la discordia tra i cittadini, come procurana Giulia no Apostatra gli inuincibili christiani catholici, & heretici: atto veramente di tiranno, tener difuniti quelli, da i quali viene la paura, onde è vscito quel antico pronerbio, si uis regnare, divide. Attenda ancora con ognistudio, e diligenza di far poueri i suoi sudditi, perche in questa maniera saranno

Prouerbio.

manco

Ci

22

pe

22

li

il

d

iddi

rian

:r/2,

sper

ic di

chi.

1 CO-

101-

che

:073-

2072

) sta

12127

ver-

,ne

bef-

at-

221,

dal

dini

leli:

ate,

cre-

ura

che

ola,

nno

iero

de-

elia

ici:

rabi

re-

7.a

2110

manco potenti, ne facilmente si solleuerano. R. E come gli puo far poueri? G. In quattro maniere, primieramente in fare, che siano tenuti à pagare gli vessici concernenti alla città de loro proprij beni, e non dell'Erario publico, secondariamente occuparli nelle opere cotidiane, e faticose, e dure, perche come sono cosi trattati diuentano in lungo tempo poueris mi, consumando la vita loro in quelli esserciti graui, & laboriosi. Questo era osseruato in un tempo dai tiranni di Egitto nel far fabricar le superbe, e marauigliose Piramide, delle qua li dopò canti memorabil secoli ancor non resta di maravigliarsi il mondo, e da Piscstrate nel fabricar edificio, e sacro, e grande in Olimpo; di Policrate parimente sono maravioliose opere fatte in Samo: ogniuno di questi ad altro non attese, che ad essercitar i popoli nelle fatiche, e non lasciarli procacciarsi altri piu agenoli guadagni, aggranandoli ancora di strane, & inusi tate zabbelle, & di tributi altresi. Si che cosi facendo i popoli da i tiranni sono stati spogliati, & scorticati per maggior loro sicurezza de i proprij beni; & per essere stato Dionisio appresso i Siracusani gran tiranno, & a tutto ciò grandemente attendendo, con molte grauezze spoglio i popoli a lui soggetti di molte facultà. Vltimamente Signor Caualiere i popoli si riducono in pouertà, ogni volta che da i tiranni vengono posti in discordia, e guerra ciuile; perche in questa maniera tra loro stessi si consumano francando le forze al tiranno; & cosi facendosi, come vi ho detto, i sudditi per ponertà dinentano e poneri, & impotenti. Seguono poi altre cagioni, che conseruano la tiran nide. Et sono: prima il non confidar si troppo de gli amici; per che si come ad un Re sempre hanno giouato gli amici, così gli amici del tiranno sono stati il piu delle volte a lui stesso dannosi, & di gran rouina cagione. Reges quidem conseruatur studio Aristot.1. amicorum; tirannorum autem proprium est in primis nullam fidem habere amicis; dice il nostro Filosofo. non si confida no di amici, dico, perche eglino per natura sono tali, che ne li bertà, ne vera amicitia di suoi cittadini gustano. Tirannica Plat. de natura libertatem, & ueram amicitiam nunquam gustat, 9.

disse Platone. L'attender parimente che le Donne siano soprane a i Mariti, accioche i secreti loro piu facilmente gli sieno riuelati; è cagione della conseruatione del tiranno appresso che non sieno detti tiranni in pratica con gli huomini virtuo si, & honorati, perche da questi sempre mai fu odiata la tiran nide; vltimamente che habbiano per famigliari, e domestici loro i forastieri, e non i proprij cittadini. Questi mezzi ofseruando un tiranno lungo tempo potrà conseruare la suatirannide, i quali mezzi vniuersalmente si possono ridurre sot to le tre specie, l'una, che il tiranno tenga i suoi cittadini oppresinel timore, e nella ignoranza; l'altra, che mantengbi nimicitia, e discordia tra i cittadini. La terza, che sempre cerchi via, emodo, onde posibile gli sia di farli, e poueri, & impotenti; perche come sono impotenti, non ardiscono far sol leuatione alcuna. Il nostro Filosofo, Signor Caualiere, ha esposto, questi rimedij per la conseruatione tirannica non per giouarle altrimenti, poi che questo dominio tanto ingiusto, & tanto abomineuole è stato sempre odiato dalle sauie persone, ma accioche un tiranno possa eser facilmente conosciuto; perche tutta volta, che un Prencipe nel suo gouerno usarà cosi fattimeZzi empij, e scelerati, non Prencipe, matiranno sara riputato, altrimezzi ancora sono, che saluano lo stato tirannico, e lo fanno parer in un certo modo esser regio, quantunque veramente sia tirannico, perche si come il Regno, che inchi na verso la tirannide tosto si rouina, cosi la tirannide, che inchina verso la regia potestà lungo tempo dura, e per farsi, o per parer tale conuiene per sua salute, e della sua tiran. nica posanza i danari, che toglie da i sudditi spogliandogli miseramente spendere in quelle cose, che ne superflue ne dishoneste sono, ma solamente in beneficio commune, che con questa apparenza si suole saluare lo stato tirannico, & ogni granezza posta dal tiranno con piu lieto animo si sopporta; al quale non paia strano alle volte dare il conto de i denari publici al popolo, perche è meglio hauer gra ti i popoli con qualche via, che disporli alle seditioni, 10-

gli

res-

tuo

ran

FICE

10/-

1 ti-

: fot

op-

igbi

pre

, 6

rfol

ale-

per

,0

, ma

rche

fat-

Carà

ran-

tun-

nchi

ein-

arli,

ran-

ndo-

e ne

che

ico,

no si

con-

gra

mi 3

e perturbationi ancora che fossero sotto la tirannica potestà; siano questi tiranni verso i sudditi in qualche modo, ne duri, ne crudeli, ma piaceuoli, e graui, facendosi temere con una almeno apparente possanza; non schiui il tiranno d'hauer nel la conuersatione, dico, pratica almeno apparente gli huomini egregi della città e valorosi, & il popolo tenere in feste, & piaceri publici. Si dimostri costumato almeno esteriormente, la sua moglie sia domestica, & affabile con le mogli de cittadini, & molto piu con quelle che sono de i grandi: study pur di ornare la città con belli edifici, e fortificarla con torri, e ballouardi opportuni: la religione, & il culto di Dio sia appressoloro in ueneratione, & honor grande: poi che questi diuini culti danno la riputatione, non pur tra i Barbari Prencipati, ma in qual si voglia dominio, che si sia sotto il Sole: & cost facendo, il suo stato sarà piu durabile. Non manchi d'honorare quei cittadini, che sono degni d'honore, & quei, che sono meriteuoli di supplici, e di pena, non li castighi egli solo, ma con il consenso de Giudici soprà ciò deputati; perche cosi facendo hauerà il popolo piu benigno, e piu grato, si guardino di non essaltare nella auttorità alcuno suo cittadino; & se alcuno è degno d'essere essaltato, lo faccia nelle persone modeste; perche, quando facesse nelle persone audaci, facilmente gli potrebbe mouere à qualche seditione. Et se sia di bisogno di deporre alcuno del Prencipato, guardisi di non farlo subito, & con violenza, ma pian piano, e dolcemente; nel punire sia aunertito di non castigar i cittadini, come si sogliono i serui. Et se alcuna volta occorresse, che una persona nella sua città di qualche portata meritasse qualche castigo, farà meglio di ammonirlo primieramente con dolci, & benigne parole, che subito castigarlo. Guardist etiandio il tiranno, di non essere presto nel far ingiuria à le persone audaci, perche questi, che poco stimano la sua, manco stimerano la vita del Prencipe tiranno: & ogni volta che vederà i cittadini eser discordi tra di loro, è bene, che per sua sicurezza, atten-

da ariconciliare le parti amoreuolmente, & che verso i suoi sudditi si dimostri come vn benigno, & amoreuole padre verso i suoi siglinoli ogni volta che in questa maniera si sono diportati; e la osseruanza di questi mezzi è stata da loro tenuta, sempre a i stati loro hanno dato piu lunga vita. R. Quali piu lun ga, & piu breue vita hebbero questi stati tirannici, e quali non, se è possibile, dichiarateci per cortesia. G. Hauete da sapere, che tutte le tirannidi per loro natura sono di poca durata, perche ogni moto violente non può durar molto, come sapete, & se alcune hanno dur ato piu lungo tempo, cio è seguito per maggior oseruanza di quei documenti dettiui. La prima tirannide di Ortogora, & de suoi figliuoli, i quali signoreggiarono Sicioni i Sicioni popoli di Grecia, duro per ispatio di cento anni, & ne fu cagione la modestia, che verso iloro sudditi vsauano, e la molta offeruanza ancora delle leggi; anzi vno de i suoi figliuoli chiamato Calisthene corono un giudice, e gli fece una statua; Pisstrato. perche da lui con una sentenza era stato vinto Pisstrato tiran no in Athene essendo citato dal consiglio de gli Ariopagiti, volle à suo tempo comparire, & star al zindicio loro, la tirannide del quale duro lungo tempo; perche nella osseruanza delle leggi si dimostraua modestissimo. Quella tirannide, che appresso i Corinthi si chiamaua di Cipselide duro settanta tre anni, & mesi sei , secondo Aristotele ; Cipselo , da cui queste tirannidi si chiamauano, hauendo ammazzato tutte le famiglie Bacchiadi, le quali e di ricchezze, e d'honore erano potentisime nella città di Corinto, egli successe loro facendosi molto grato al popo lo, & assaibenigno; onde tanta sicurtà prese, che mai per guar dia della sua vita tenne custode alcuno, & il suo successore Periandro tenne la tirannide quaranta tre anni, e mezo; si che con quella di Cypselo duro a punto settanta tre anni, & sei mest Strab.li.3 come racconta il nostro Filosofo. Strabone dice, che quella tirannide della famiglia Bacchiade duro piu di ducento anni tra i Corinthi. Fù poi quella tirannide di Pisistrato in Athene, il qual due volte fu cacciato da quella; egli la tenne solo anni

dicisette, & i suoi figliuoli diciotto, che intutto fanno anni

popoli.

101

10-

un

ali

Ca-

ra-

be-

rer

ti-

1720

ne

ela

oli

112;

an

ol-

ide

eg-

3

di se

ria-

ella

opo

uar

Pe-

che

meli

ati-

tra

ne,

inni

inns

trentacinque come vedete. Queste durarono lungo tempo per alcuna offeruanza ciuile; l'altre furono assai piu breui; per che le leggi osseruate fanno, es mantengono gli stati ancor che tirannici si siano. Tra quelle, che breni furono, è quella assai breue di Gelone, di Hierone Siracusano, e di Trasibulo altresi: quella di Gelone duro sette anni, & l'ottauo manco, di Hierone dieci; & di Trasibulo solo dieci mesi. Queste sono quelle cause Signor Caualiere, le quali saluano gli stati Politici, e le Monarchie ancora, e quelle, che sono contrarie, le corrompono, come gia vi ho dechiarato. delle quali, dice il Filosofo n' hà, rese alcune il diuin Platone, quantunque (io dico) diuersa mente habbi inteso. l'opinione del quale intorno à queste cause èstata (dice egli) che della corruttione de gli stati ciuili sia la causa celeste, dico i segni celesti, in guisa che sono ancora causa delle mutationi naturali per lo accesso, e recesso, di piu escendo molti stati Politici, quello che è primo tra gli altri, e perfetto di sua natura, manco serà corruttibile per quella regola vniuersale tenuta trai Filososi, quod elt maxime unum, est minime corruptibile (per tutto che da qualche causa strana non à lei naturale si suol corromper) si che di quello stato Politico, che primo, e per consequente perfetto è non si assegnano le cause della corruttione secondo Platone, come fece il nostro Filosofo. Contrala qual opinione raccontataci dal detto Filosofo (e Iddio sa con che sincerità d'animo) egli s'oppone, parte affermandola, e parte riprendendola, dicendo, che in quanto, dice che la constellatione, e causa, che alcuni gouerni durino molto piu, altri meno, è ben vero, perche i celesti segni inchinano 3li animi nostri ancora al male, es al bene; per malignità O bontà de i quali le Republiche del mondo si mantengono Per piu lungo, e piu breue spatio di tempo; ma in quanto, che dice la perfetta Republica non si puo corromper di sua natura propria, ma da qualche causa strana dico celeste, non ha detto il vero; perche se alcuni stati sono sottoposti alle con ditioni humane, è da creder ancora, che ogni stato del go. uerno

aerno ciuile, e humano ancora che perfettissimo sia, sarà sottoposto alle conditioni, che corrompono le politie del mondo, se gli huomini persetti sono sottoposti, perche ancor i loro gonerni sottoposti alle imperfettioni, e condition humane non saranno? onde Platone (dice il Filosofo) non ha potuto determinare cosa alcuna della tirannide, poi che secondo esso la tirannide si muta nella Politia perfetta per circu latione. R. In che maniera? G. Perche imaginando egli, che l'ottima Politia si muti in quella de gli ottimati; e di ottimatiin quella di pochi, e la di pochi in quella di molti, e questa vitimamente nella tirannide, sarà necessario, che la tirannide si cangi in quella prima ottima, e perfetta. Ma questa regola dice il nostro Filosofo fallisce assai ; perche ancora la tirannide mutasi nella tirannide, si come interuenne appresso i Sicioni, doue la tirannide di Mirone fece pasaggio in quella di Clisthene : alcuna volta nello stato di pochi si cangia, come quella tirannide di Antileonte in Calcide; similmente si mutano nello stato popolare, come si muto la virannide di Gelone Siracusano; alle volte ancora soleua mutarsi nello stato de gli ottimati, come quella di Carilo Lacedemoniese: alle volte lo stato di pochi su mutato nella tirannide, come le prime Republiche che furono in Sicilia. Io non voglio negare, Signor Caualiere mio caro, che le Politie del mondo non siano sottoposte a gli influssi de i segni celesti, & che la cagione di queste potenze inferiori dalla virtu de gli Astri celesti non dependa, come Cicerone scrisse nel suo Libro de fato, & il nostro Filosofo prima di lui nel primo delle Meteore gagliardamente affermo, ma voglio dire, che non è forza fatale, la qual possale-D. Grego nar la libertà dell'animo nostro, Absit à cordibus sidelium, ut fatum aliquid esse credant, Disse Gregorio Santo; se questa opinione è stata di si gran santo che alcuno fato non sia fuor della eterna volontà di Dio, come sarà possibile mai da credere, che l'animo nostro sia sottoposto a i fati, se alcuno crederà, che l'animo nostro sia astretto à quel fato

rius homi lia Epiphanig.

:6

20

172 173

e-

: u

li,

It-

e

he

.

y -

12ne

tarte

me 00-

1 di

ta-

112

10, dei

rio-

ice-

011-

mor

ile-

um,

2; 6

72078 bile

fatin

quel 0

fato riposto nelle uirtù celesti, come alcuni crederono secodo che dice il dinin Plotino, perche creder non si deue alla libertà del nostro animo? e che come libero egli si ritroua, cosi non astretto da alcuna cagione estrinsica commette ogni errore, & ogni peccato, & indi con la sua libera uolontà si riduce in seruitù senza alcuno sforzo de' corpi celesti, o uirtù fatali: non sono quelle cau sa,ne possono esser mai della destruttione, & vltima rouina delle Rep. come malamente fu imputato al mio divin Platone, ma le colpe nostre libere, dico per libertà commesse, sono causa della rouina de gli stati. & che alcuna forza di ciò non possa eser riposta nelle stelle del Cielo, Plotino quel gran Plotonico confessollo meglio di noi, chiaramente dicendo, animum esse supra fatum, in fato, sub fato; sopra il fato per esser libera di sua Natura; sotto il fato, per esser congionta, anzi legata con il corpo; nel fato parimente perche è astretta a i legami del corpo, mentre che a lui è congionta. Iddio ha insegnato a noi le fata li, le diuine, le humane leggi, ut extra culpam Deus existeret, diceua Platone; aggiungendo però uirtutem, ratio- libr. x. de nemque liberam esse; perche ogni libertà in noi derina dalla pronidenza grande di Dio, e de i suoi secreti consigli. ogni errore, che noi commettiamo, quantunque Iddio di quello non sia la causa; tamen sine eius aliqua prouidentia non sunt, diceua Origene nel Genesi. voglio dire, Signor Caua- Origene liere, che i gouerni della Republica non s'hanno da rimetter ne gli aspetti celesti, ma creder sempre mai, altro fato non esser almondo, che quella gran providenza di Dio, laquale gouerna non solo i piccioli stati, ma etiandio tutto il mondo; e per la conseruatione lui solo temer, e riuerire siamo tenuti. alcuni Prencipati gouerna col poter immutabile, come quelli di Sopra; altri parimente, ma alla nostra libertà la contigentia delle cose ha piacer di attribuire, accioche muno di noi possa effer iscusato dell'errore, ne pensar, che altra cagione sia stata mai delle nostre ciuil rouine, che le proprie nostre colpe, & i propry nostri misfatti; & della conservatione ciuile la prouidenza diuina, la quale Platone nel Fedro signi-

fico sotto il nome di Adrastia, la qual Socrate nel quinto della Republica nel dar le leggi inuoca, perche sapeua, che dalla providenza divina, come ui ho detto, le leggi divine, & humane hanno hauto il principio; & queste fatali si chiamauano, perche dalla Prouidenza di Dio dipendeno. questo uoleua significare Platone nel Timeo, Deum animis noua corpora ingredientibus fatales leges præscribere. chi unol dunque gouernarsi nella felicità, & prosperità, miri in Dio, e nelle sue cose sacre, faccia le leggi conformi alla sua diuma ordinatione, si come scriue Cicerone nel libro de legibus, ab ipso Deo legum esse capienda exordia; perche altrimenti po co giouar ci possono gli aspetti celesti, o alcun altro fato imagi nato da gli sciocchi. si mosse ancora il nostro Filosofo con alcuna ragione a riprender in questo luogo Platone, dicendo l'opinione, che la perfetta Rep. imaginata da lui non possa corromper si da particolar cause, ma solamente dalle universali, esser suor di ragione, benuero saria fuor di ragione, quando cosi hauesse inteso, e non altrimenti, ma egli altrimenti intese, perche, chi considerasse con diligenza Platone nel 3. di essa Rep. trouerà, che come assegnato hebbe la causa uniucrsale delle mutationi ciuili, asegno ancora le particolari, come la negligenza, e la seditione, cause non meno della destruttione de gli stati manco perfetti, che de i perfettissimi altresi. di piu Platone non nego mai, Signor Caualiere, che la perfetta Republica non si possa mutar nella sua contraria, perche hauerebbe negato l'esperien Zamondana; ma ben intese, che piu souente, es piu facilmente ogni Republica si muta nella piu propinqua, che nella piu rimota, fi come uediamo ancora nelle mutationi naturali, che la qualità piu facilmente si muta nel mezzo, che nell'estremo, come il nostro Filosofo nel secondo de Generat. & Corrupt.lar gamente ha affermato. & se della Tirannide tacque, lo fece con ragione, perche questa non è mutabile in altra mai; poi che la conditione sua è tale, che nella migliore Politia ridur nonsi può, ne meno nella piu trista, non essendo di questa altra peg giore; quella di ottimati si cambia nella ambitiosa, come nel

Cic.de le-

#### Giornata Quinta.

lel-

che

ne,

ia-

ua

nol

0,0

ina ab

po

agi

cu-

110 -

per vor Me chi ràs cile-200 czò Ma ien enpiu che no, lar 0073 ela n si peg nel 305

la peggiore, l'ambitiosa in quella di pochi, & la di pochi nella popolare; e questa poi nella Tirannide, la Tirannide manca affatto, poi che di questo stato altro peggiore non è possibile di ritrouare altrimente, si che in cui si cambia questo stato non lo disse il diuin Platone; perche non ha potuto ritrouarlo, attento che delle mutationi ragionaua nell'ottano della Republica, & non delle annichilationi, le quali patiscono le Tirannidi del mondo. e facendo sine a questa quinta nostra Giornata Signor Caualier mio honorato, ui prego non ui sia discommodo, ritornar domani all'hora solita, accioche dar possiamo principio a questo seguente Libro della Politica de Aristotele. R. Di che discommodo giamaimi può essere il ritrouarmi con esso uoi, Accademico mio caro, & occulto? G. Venite pure Caualier mio honorato. R. 10 verrò piacendo a Dio, a cui viraccomando.



Dello



Dello STATO delle

# REPVBLICHE

Secondo la mente

D'ARISTOT Con essempi Moderni.

GIORNATA SESTA. DI M. NICOLO VITO DI GOZZI Gentil'huomo Ragusco.



In questo sesto ragionamento si contiene l'ordinatione dello stato popolare, di quello di pochi, si tratta del fine di quelli, delle specie, delle leggi, e parti loro. Et appresso de'magistrati, delle specie di quelli, e delle cose, nelle quali s'ha da impiegar il loro ufficio.

INTERLOCVTORI. GOZZI, ERAGNINA.



L seguente giorno nenuto il Signor Caualiere nell'hora, nella quale promesso mi hauea di tornare, e dar principio alla materia, della quale si fauella in que sto se so libro, e dopo molti, & vary ragiona. menti quando tempo parue, io cominciai n questa guisa a ragionare. Perche

non hieri l'altro habbiamo diviso la politia nella retta, e non ret ta, & la retta io divisi nel Regno, ne gli ottimati, & in quella che communemente Rep. chiamiamo; là non retta poi fu diuisa nella Tirannide, in quella di pochi, & nella popolare altresi;6 come

come ciascuna di queste si corrompe, e salua, hieri habbiamo dichiarato a pieno. Hora è tepo d'intender in che maniera queste Politie, e di che parte singolarmente si fanno, e di questa dichia ratione faro capo primieramente da quelle, che sono imperfette, come sono in maggior parte la popolare & quella di pochi, per intender poi piu facilmete come tepo sarà le perfette politie; ne è lecito ad un politico propriamente cosiderare la Tirannica po litia, benche imperfetta, in che maniera si faccia, si come non co uiene ad un fisico cosiderar troppo il modo della generatione d'un mostro, ne con che mezzi egli si possa generare, ma solamente è tenuto dimostrar in che maniera si potesse schifar tal mostruosa generatione lasciando dunque da canto la consideratione dello stato Tirannico, ragioneremo del popolare, e di pochi, e domani piacendo a Dio di quelle politie, che sono e rette, e perfette. E prima hauete da sapere Signor Caualiere, che la base, et il fondamento dello stato popolare, come altre uolte ui ho detto egli è la libertà tato desiderata, e bramata da tutti i popoli del mondo; di questa era quel desiderio tato grade di M.Tullio nelle sue Filippiche, quado dicena. duo hec opto, ut moriens populu Ro manu liberu relinquam; hoc mihi maius a Diis immortalibus cic.phil.8 dari nihil potest: Alteru, ut ita cuig; eueniat, ut de Rep. quisq. mereatur. Non bramaua quella libertà licentiosa, la quale non sostiene le politie di molti, ma cagiona ogni loro rouina, perche ogni licentiosa libertà, come sapete, è cagione d'ogni estrema ser uitu, e quelle Republiche, che licentiosamente hanno uiunto, so no state alla fine condotte nello stato servile, cosi intendena Plato ne. Libertas nimia non in aliud quid, quam in nimiam ferui. Pla.de Re tutem mutari uidetur, & in privato, & in Republica. e Marsi lio Libertatis extrema licentia, extreme servitutis est princi-Pium. questa conduse l'Imperio de Romani ad esser servo alle volte di barbare genti, questa alla fine lo distrusse, e lo mise al fondo in questa libertà non bramaua Cicerene di lasciar dopo la suamorte il Popolo Romano; questa non è fondamento, ne base, che sostiene le politie popolari, ma quella moderata, e gouernata dalle leggi, & prudenti huomini; quella

E

LZI

polares e parti

r Ca-

omesso

io alla restose

giona.

nincias Perche

nonget

quella

dinisa

treli;6

ome

la ueramente che ci inchina alle uirtù morali, come intese San Thomaso nel terzo di questo libro lect. 9. la qual libertà da certi morali è stata dinisa in due parti. La prima è quella, con la quale ci mouiamo secondo l'arbitrio della nostra propria uoglia uerso il fine da noi inteso come bueno; perche ogni volta che siamo mossi per imperio d'altrui, e verso un fine da gli altri inteso, non liberi veramente chiamarci possiamo. Poi un'altra sorte di libertà intendeuano ancora per quella operatione o atto, per lo quale ciascun vien ad esser mosso all'acquisto del suo proposito sine, le quali libertà alcuni hanno per natura, altri oltre la naturale, per dispositione ancora delle leggi della Repu blica, come in questi stati, oue quantunque alcuni per alcun tempo seruono, in altro riescono signori. E però di necessità se gue, che in questo stato, mercè della giustitia popolare, la molti tudine habbia da gouernar secondo i decreti del popolo, il quale tanto si stima in questo stato esser primo, quanto che tiene il freno del gouerno, & questo si crede ordinare il tutto a suo benepla cito, & non à quel de gli altri, perche essendo il suo zouerno libe ro, & la libertà un dominio della nita, & dominatio in omni Speusippo bus absoluta, come dice Speusippo, la volontà del popolo, é i suoi consigli doueranno esser decreti, (o parte che noi chiamiamo) con le quali quello stato si regge, e si gouerna, e la sua licen-Speusippo Za altresi, quella licenza definita di Speusippo, legis concessio. E chiaro dunque che nello stato popolare, il primo fondamento della ragunanza sia la libertà Cinile, e la voualità dei Cittadini, la qual uzualità sempre nasce tra quelli, quando so no liberi, e franchi, come ui ho detto poi ui sono alcune conditio ni molto necessarie da esser considerate nell'ordinatione di questo stato, del quale ragioniamo, perche dopo questo fondamento ch'è la libertà, è stato sempre necessario far quelle altre par ti concernenti alla sua fabrica, er i primi che seguono sono i ma gistrati, i quali in questo gouerno usgliono esser senza risguat do delle ricchezze, della nobiltà, o altra uirtu, nell'elettioni de gli officij, omagistrati vguali, poi è necessario in questo stato, che ogni uno del popolo sia a uicenda e seruo per dir cosi, e Signore,

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Ald.1.6.4

an

: 67 -

nla

210-

olta

ial-

i'al-

neo

1 suo

iltri

Repu

loun

tà se

nolti

uale

Ifre-

repla

libe

mni

01

ımia-

icen-

ncel-

onda-

à des

ndolo

iditio

1 que-

amen-

repar

oima

GRAT

oni de

Rato,

, e Si-

res

gnore, & che sia eletto al Principato per sorte, almeno in quello in cui non fa di bisogno di molta prudenza, ne sapienza. perche in quelli Prencipati, ne' quali la sapienza, e la pruden La è necessaria, non è sicuro dar i Prencipati per sorte, ma si ben per elettione: altrimenti un magistrato d'importanza potrebbe toccare a qualche persona ignorante maligna, & ambitiosa, è necessario ancora, che quell, i quali si togliono al gouer no di qualche ufficio o magistrato siano persone senza prinilegi di sorte alcuna; perche quando i ricchi o i nobili fossero prinile giati in questa electione, facilmente potriasi questo stato di molti, mutar'ın quello di pochi. Fia bene ancora nella institutione di questo stato considerar chi nel Prencipato, & quanto tempo durar possa, non essendo mai stato bene, che una persona lungo tempo tenga il freno di un gouerno, e massime quella ch'è di grande auttorità, come ui ho detto, perche con la mutatione souente, si suol schiuar il pericolo della potenza Tirannica, e io non dico che questo consiglio si habbia da predere uerso i Capita ni de gli esserciti, perche quanto piu in quel negotio sono esserci tati, tanto piu diuentano valorosi, e questi dico non sono da essere mutati, come nedete per l'esperienza dell'eccellentissimo Duca di Parma Capitano Generale del Re Catholico in Fiandra, il quale, perche lungo tempo ha tenuto, er al presente tiene il gouerno di quella guerra con l'esperienza lunga dell'armi, e l'essercitio continuo è stato potissima cagione di felici successi, che quando a uicenda si fosse mutato, ogni spesa di si lunga guer rasariastata uana. Di piu è necessario in questo gouerno popola re, che la ragunanza del popolo tenga il supremo luogo, dico la Suprema auttorità, & i Prencipati (che i magistrati chiamo) Sopratutte l'altre cose inferiori, perche in questa maniera facendo l'ugualità del popolo si conseruarà. in questa politia dice il Filosofo conuiene esserui ancora un Prencipato che si chiami consiglio, il quale habbia auttorità di deliberar, e diffinire le Piu ardue, e le piu difficili cose attinenti al gouerno dello stato, Perche la moltitudine popolare per lo piu è imprudente, e molto Prima si muoue per fauore, che per ragione, o consiglio alcu-29

#### Dello stato delle Rep.

310 no. alla quale accioche piu volentieri si raguni saria bene assignare una provisione conveniente, e non potendo farlo a tutti, facciasi almeno a i magistrati maggiori, & a quelli, che sono per la città piu necessary. questo è quel tanto Signor Canaliere che del fondamento dello stato popolare, e delle sue conditioni dal nostro Filosofo succintamente habbiamo potuto intendere. R. Il tutto stabene, ma che ordine, o maniera deuest offeruare nel far la distributione de gli honori, accioche offeruata sia quel la ugualità per giustitia, che noi dite? G. Io ni dirò; questa maniera di distribuire gli honori ciuili, secondo alcuni è stata imaginata in tre modi. prima alcuni perche nella politia popola re è maggior il numero de' poueri, che de' ricchi, accioche tra questi l'uqualità de gli honori si serui, dissero esser necessario dar de gli honori a mille poueri con eguale auttorità, come alli cinque cento ricchi. Altri altrimenti haueuano imaginato, cioè che di questi mille poueri fussiro eletti ducento, e di cinquecento ricchi cento, i quali insieme uzual'auttorità hauessero da giudicare, e configliare nelle cause pertinenti alla Republica. Altri poi sono stati d'altra imaginatione, cioè che tutta l'autto rità, e la potenza ciusle nello stato di molti sia da essere attribui ta a questi mille, et a quelli cinquecento. R. Che pensate dunque uoi? G. Io per dimostrar la uerità di questo fatto, voglio prima raccontar l'opinione di quelli, che fauoriscono in questo proposito la politia popolare, e di pochi, & quello che in contrario si deue sentire, poi mi fermaro nella uera opinione del nostro Fisofo, e per la prima douete sapere, che quelli i quali fauoriscono lo stato popolare, dicono esser ueramente il giusto, el uguale quel lo, che alla maggior parte di quel popolo pare; quelli poi che fauo riscono lo stato di pochi, similmete dicono quello esser'il ucro giu sto, che dalla maggior parte de ricchi è stimato; ma a me no pare che alcun di questi habbia dato al segno, perche se quello fosse ue ramente giusto, et uguale, che dalla maggior parte è tenuto, essen do la maggior parte accopagnata dalla poteza, seguitarebbe, che il giusto fosse quello, che dalla piu potete parte fuse stato dichia rato; il che creder non è possibile, perche la giustitia non nasce dalla

1/20 dalla potenza humana, e dal parer di piu persone. & se quel fosse giusto, che à piu ricchi nello stato di pochi paresse, & che tis quello secondo la grandezza delle ricchezze si stimase, quando rer vn ricco di facoltà soprauanzasse gli altri, si potrebbe facilme ere te dire, che quello ueramente fusse ziusto, che ad un ricco piu po 022 tente paresse, onde facilmente potriasi in questa maniera incorrea rer nello stato tirannico, dico nella potenza d'un solo. Per intelli are genza dunque e uerità di questo fatto hauete a sapere, che il uel giusto popolare è ueramente quello, che alla maggior parte de sta i cittadini è in opinione, ma perche questo gouerno consta, e ata dalli poueri, e dalli ricchi, essendo la moltitudine di questo staola to, di conditione tale, che non meno di poueri, che di ricchi tra si troua sempre ragunata, (nella quale communemente è magirio gior copia delli poneri, che delli ricchi) quello nella politia poalli polare sarà ueramete giusto, che alla maggior parte di questi pa cioè rerà.R.Ma se accadesse, che ne tutti, ne la maggior parte di que Tuesti fossero cocordi,ma ad alcuni ricchi parese una cosa, alla qua Tero le accosentissero parte di poueri, & agli altri parese l'opposito, ica. verbi gratia, se fossero da una bada dieci ricchi, e uenti poueri, utto à sei de quali ricchi, & a cinque poueri una istessa cosa paresse ibui tale; & il contrario dall'altra banda sentissero quattro ricchi, e ique quindeci poueri, qual tra questi sarebbe da stimarsi il giusto?G. pri-Io vi diro talhora no saria da estimar si per giusto quello, che à pro-Piu persone paresse, ma secodo l'eccelleza della virtu, o merito di 10 /2 quelli si hancrebbe da giudicar il giusto. R. Ma se non si trouasse Fimaggior eccellenza di uirtù, o di merito piu in una parte, che in cono vn'altra?G.Talhora saria da gindicare giusto la opinione della quel Piu assortita parte. R.O vi potrebb: qui alcuno rispondere, che fauo la distributione de gli honori, che per sorte fosse fatta, mai saria 0 918 buona, perche potria esser assortita de honore qualche persona, pare che degna di quello non fusse altrimenti. G.Voi dite il vero, e pe Neue ro vi dico Sig. Caualiere, poiche questa terminatione ne i predet esten ti casi è molto difficile, come uedete, che saria molto minor mae,che le, che questo caso de gli honori si terminasse per sorte, che per lichia elettione, parlado dello stato popolare, perche di due mali, è molnafce lla

to meglio elegger il minore; molto è meglio dico in una politia po polare che i poueri siano in un gouerno (quado anco à loro toccas se per sorte il principato) che lasciarlo a i soli ricchi perche, si co me questi gonfii di ricchezze più ageuolmete inchinano alla tiră nide che ad vno giusto gouerno, cosi quelli più desiderano di con seruar nello stato loro l'ogualità, e la giustitia, che la potenza, o maggioranza Tirannica. R Stà bene, e mi piace assai questo ragionamento vostro; ma, lasciandolo da canto, mi sarebbe molto caro d'intendere le leggi, dalle quali la Repub. popolare è ordinata. G. Per intelligenza di questo, che mi domandate, egli è necessario dichiarar tre cose; prima da qual moltitudine popolare constala perfetta Repub. Democratica; poi qual legge debba operar nella sua ordinatione vltimamente in che luogo la detta Politia si possa meglio situare Per dich. ara tione duque di queste tre cose, anzi della prima hauete da sape re, che tre sorti sono di moltitudine popolare, l'una è quella che attende alla cultura de campi, l'altra pastorale, la terza merce naria, e forense. Questa è quella che attende ad alcune arti per mercede, la forense è ordinata à vender publicamente per le piazze (com'è il solito) alcune merci, e l'una, e l'altra e tenu te per vili, e molto piu la forense, perche alla piu vile opera attende. Ma le due prime sono buone, sante, e virtuose; perche attendere alla agricoltura de campi, & alla pastura de gregi, è cosa da huomini eccellenti, & grani, e questi, che sono pastora li, per lo piu dice il Filosofo sono essercitati nelle pugne che far sogliono ordinatamete tra di loro i maggiori o superiori, o che lo ro commandano; hanno i corpi ben disposti, e di buone forze, per che sono molto assuefatti, & al freddo, & al caldo; in somma que Stipiu siraßimigliano a Dio, che i Re del mondo; lo disse il Diuin Platone nel Dialogo del Regno; io parlo de veri pastori, e non di pecorai. La coltinatione parimente è perfetta secondo il Filosofo, la perfettione della quale egli la manifesta con alcune bel le ragioni, si perche questi che coltinano la terra non abondano di troppe ricchezze, onde affaticandosinell'assiduo culto della terra, difficilmente si sollenano contra li ricchi, e no mai da que

Plat. nel dialo. del Regno.

po

cal

00

irā

:07

en-

Mai

Ca-

po-

do-

ual

ca;

inte

ara

Cape

che

erce

arts

per

tenu

vera

rche

eg2 >

fora

e far

helo

e,per

2 que

il Di-

enon

il Fi-

ne bel

idano

della

a gue fts

sti alcuna seditione è stata intesa, perche sono intenti à gli esser city laboriosi, si perche questi continuamente sono fuori della città, onde piu intendono al guadagno delle lor fatiche, che a gli honori publici, es appresso anco perche questa sorte di huomini è molto humile, e poco ambitiosa, solo dello stato popolare si conte ta, e che habbia potestà di far elettione de magistrati, per castigare i delitti. Quantunque sono stati alcuni popoli in Grecia, che neanco poteuano eleggere i magistrati, come furono i Mantinei, ma solamente consigliar, e decretare ne casi publici, e di questo solo honore si contentauano. Da questa sorte di moltitudine popolare, come da quella che è piu perfetta, la Politia popolare viene ad essere composta, perche i perfetti effetti dalle perfette cause constano; nell'ordinatione della qual Politia conuiene quattro leggi operare, le quali anticamente appresso alcu ne città della Grecia erano osseruate. La prima era che alcuno de gli agricoltori non potesse coltinare i campi, piu d'una certa misura a loro per legge assegnata, perche appareua, che quando la licenza di tutto gli foße conceßa, facilmente poteuano arrichire, & a quel modo dallo stato popolare mutarsi in quello di pochi, & dinentare molto piu con le ricchez ze disposti alle seditioni ciuili, che senza. L'altra legge era, che niuno l'heredità de i beni pernenutigli da' suoi genitori potesse mai alienare a gli Strani, & questo era fatto per leuar ogni strada, & ogni modo con il quale il popolo si potesse ridur à pouertà. La terzalegge era, cheniuno potesse obligare il terreno ad altri, ne impegnarlo altrimenti, (come appresso di noi nelle terre nuoue per leg ge è osseruato) cosi era ordinato da Osilio legislatore, e Re de gli Osilio. Elidi, di che ancora ne fa mentione Strabone, e si come quella Strab.li. 8 precedente legge prohibina l'alienatione del terreno; così questa Statuiua, che alcuno non potesse transferirlo in altrui, accioche il popolo non potesse cader in qualche miseria o pouertà. Et vltimamente la quarta legge, era osseruata d'alcuni popoli della Grecia, chiamati Aficali, tra li quali si trouauano alcune Politie gouernate solamente da i agricoltori, e tra le altre era una legge tra di loro, che niuno (come quella poco fa dettaui) potes-

se ne possedere, ne coltinare terreno, piu di quello, che dalla legge gli fuße stato concesso, e passando piu del termine, l'auanzo tutto di esso terreno, & censo ai poueri fusse dispensato, onde ogniuno tra est in una certa mediocrità era conservato nel col tiuare i campi; questa legge con quelle altre detteui, fanno la po litia popolare perfetta, come chiaramente potete vedere, perche in questo gouerno conseruandosi una certa uqualità, per le leggi si conseruaua ancora lungo tempo quello stato. è posto anco rain consideratione doue le città habitate da questa sorte di go uerno sia meglio situare, e fondare, perche poco saria ordinare in una citta la Politia tra i cittadini, se doue la città istessassi hauesse da fondare, il luogo non si sapesse eleger. e l'un'all'altro è conuenientissimo, si come è all'anima il corpo, ne mai fu stimato da'buoni Filosofi del mondo, che l'ordinatione per l'animo sofficiente fosse, senza quella che al corpo a conuenir habbia. Il luogo di questa città, dice il nostro Filosofo, che per lo meglio deue cs ser discosto da quelle habitationi, one sono i terreni de detti colti natori; perche rare volte potriano questi venire, e trouarsi nel le publiche ragunanze, che si fanno per li negoty publici dal po pol nella città, e cosi saria tolta ogni occasione di sospetto, il quale di questa gente essercitata intorno a i campi si potrebbe haue re per la poca loro prudenza, ne si daria quella occasione di sedi tione, qual nelle spesse ragunanze di gente inesperta, & ignoran te suol'auenire; questa sorte di popoli vuol'esser conseruata nella sua perfettione con la scarsità delle ragunanze ciuili, e valer si per lo piu de cittadini, ch'entro la città tengono le babitationi la piu perfetta parte del popolo in questo stato di molti è quella de gli agricoltori, e de pastori, dico piu fruttuosa, Ma non dico però, che ne' consigli de'negotij publici possa tanto valere, giouare. Ma perche tra le spetie di questo gouerno tronasi una, che si chiama trista, la quale è riposta del tutto nell'arbitrio del la moltitudine imprudente, & stolta, la quale non acconsenten. do alle leggi, ne alla ragione, tutta sospinta dal senso opprime i migliori, peruertisse i giudicij, & i magistrati, per ordinatione e fermezza di simile stato, i presidenti di quello aggiungono gli Stra-

onde elcol lapo perer le anco di go nare Mali altro mato Soffi-·lluoeue cl colti ranel dalpo l quahaue di sedi noran tanelvaler tationolti è 1a non ilere, e a unas rio del enten. rime & atione ono gli ra-

leg-

1n20

Stranieri à questa moltitudine plebea, & i bastardi cittadini, con li quali ella facendosi piu forte, e piu gagliarda tiene à freno i ricchi è poteti di quella città. Ma voi douete auuertire, Siq. Caualiere, che questo auiso del nostro Filosofo in parte è da essere offeruato, o in parte non; perche mentre la poteza de ricchi, e de'nobili soprananza la moltitudine plehea, ella per sicurezza da questi potenti deuesi far gagliarda con li stranieri. Ma quan do sono superati, non piu conuiene aggiungerle per loro aiuto gli stranieri, ne altri; poiche per lo piu questi sono imprudenti, e po co, anzi nulla a suefatti all'oss ruanza di tal Politia; oltra che la molta ragunanza di stranieri disturbarebbe (senza altra oc casione) gli animi de'nobili, e virtuosi cittadini, vedendo quelli hauere maggior possanza di loro nella Città, e così darebbo. no luogo a i disturbi, & alle seditioni ciuili, come appresso i Cireninella Grecia occorse, per corroboratione dunque di questa Cireni. spetie popolare, e per farla piu sicura contra i nobili, & i ricchi è molto vtile aggiunger seco gli stranieri sino tanto che piu dalla potenza di quelli non s'habbia sospetto. Oltre di questo è necessario per far piu forte questa sorte di Politia popolare, tenerla in guisa d'una famiglia strettamente vnita, come soleua far Clistene appresso gli Atheniesi, ordinando secondo il grado, o l'età le compagnie e brigate nel popolo. Et etiandio egli è di importanza, che siano ossernate alcune leggi da i tiranni poste in osseruanza, poiche questa Politia è somigliante alquanto alla possanza tirannica; & è di ordinare alcuni magistrati dinanzi a' quali il seruo contra il patrone possa competere, le moglie contra i loro mariti, i figliuoli contra i padri. Fia bene an cora, che i Presidenti in questa sorte di Politia singano di non sapere, che vita facciano i suoi sudditi, perche con questa si dissimulata licenza, il popolo fortemente conseruerà quello stato, e compiacendosi di viuer senza regola, amerà as-Sui cotal sorte di gouerni, la qual licentiosa vita io non dico, che essi soglian concedere a i sudditi, ma che sarebbono bene per conseruatione di questa sorte alle volte à dissimular la vita delle persone per molti rispetti, dico o per la qualità della Rr per-

persona, o per la circonstanza del luogo, o del tempo, o d'altro. Sequono alcuni altri documenti chiamati remissiui per la conservatione & maggior fortezza di questa politia popolare. E prima auuertisce, che bisogna ordinar, che tutte le pene pecunia rie siano applicate alle cose sacre, & non distribuite fra la pouera moltitudine, come si costumaua appresso alcune città della Grecia; perche per la ingordigia, e pouertà, la moltitudine spesse volte condennaua alcune persone nel denaro, se voi sapete che l'ingiustitie non fanno le città piu robuste, ma molto piu de. boli, & inferme) non misurauano la pena col peccato, ne alla grande za, ne alla sua qualità mirauano: ma cosi il priuato come il publico castiganano, & il secreto, come il palese. ogni castigo era diritto alla pena pecuniaria, allaquale la pouera mol titudine ingordamente era intenta; non lasciauano per il guada gno loro luogo alla giustitia, ma ogni cosa andana sottosopra. Dice il Filosofo, che saria buono ancora di dar la mercede a i poueri, che in simili consigli si ragunano, accioche piu volentieri ci venisero, ma perche di queste spese (quando nel publi co erario non fosse troppo denaro) sariano aggrauati i ricchi, però per leuare ogni occasione di disturbo, dice che sarebbe mol to meglio, che di rado si facessero questi consigli popolari, doue nonmeno i poueri, che i ricchi intrauenissero, perche con questirari consigli meno sariano aggrauati i ricchi, non però vaglia questo auiso, doue per dar la mercede à costoro sono l'intra te publiche sofficienti, dalle quali senza grauezza de ricchi potriasi supplire. La qual distributione non conuerrebbe fare, come alcuni conduttori, o procuratori del popolo fanno, i quali quello che in diuersi tempi hanno raccolto, vogliono dar tutto subito alla moltitudine bisognosa, pigliandone ancora es. si la sua parte; ma in ciò douerebbono, esser molto prudenti, & auuertiti di compartir il tutto con una misura conueniente, & à suo tempo, & dar tanto ad un pouero di questi, quanto un poderetto potesse comperare, & con la cultura di esso prouedere allo scampo della vita: ma (quando come vi ho detto) queste in trate al bisogno di questa pouera moltitudine sofficienti non fof 20.

on-

E

nia

DO-

tel-

ine

ete

e de.

al-

ud-

zni

mol

ada

ird.

eai

len-

ubli

chi,

mol

done

gue-

va-

ztra

cchi

: fa-

20,2

dar

a es.

, 60

3,00

n po-

dere

tein

n fof

ro

sero, bisognerebbe aggrauare i ricchi; e no potendosi a parte cia scuno aggrauare, almeno, che fusse aggrauata la moltitudine, che così alcuno di essi meno aggrauato saria. era un costume ap presso i Cartaginesi verso la moltitudine pouera, che i ricchi to glieuano i piu poueri di quella al loro seruttio con qualche vtile, o mercede, & mandauano alcuni d'esi in guardia, & al gouerno de castelli e delle città, di quello stato, done in poco spatio di tempo diuentauano alcuni commodi, & alcuni ricchi, senza altro aggranio, o discommodo di niuno, & in questa maniera non patina alcuno nel dare ainto alla moltitudine pouera, & iricchi restauano contentissimi. Così parimente era fatto da Taren tini, appresso i quali s'osseruana, che tutti i bestiami fossero com muni con i poueri e ricchi, il che era fatto per render piu beniuola la plebe verso i maggiori; e nell'assortimento de i magistrati era vna legge, che e per elettione e per sorte quelli fossero fat ti, per sorte dico per dar luogo ancora in alcuni ufficij a i poueri, per elettione, accioche i migliori haueßero maggior cura della Rep. questo è quel tanto Sig. Caualiere, che sin hora habbiamo potuto intendere dalla mente del Filosofo, in che maniera. questa quarta spetie di Politia popolare deue esser ordinata. Hora voglio dichiararui quelle leggi, e quei documenti, che conservano la Republica di pochi, ma perche habbiamo detto es sere dinerse spetie di questa Politia, alcuna perfetta, altra tri sta, e tirannica, e tra queste esser due altre di mezzo, delle quah quella ch'è piu d'appresso alla perfetta, è stimata migliore, e la piu distante la peggiore, però per institutione di questa spetie, auanti le altre cose dichiarero il modo uniuersale di questa ordinatione, poi il particolare della perfetta, e delle mez Zane, vltimamente seguirò della pessima. Per intelligenza dunque del primo douete ricordarui Signor Caualiere, come l'altr'hieri vi dissi, che la Politia popolare è contraria alla Politia di pochi, cosi parimente le spetie loro sono contrarie, Gechiaro, che i contrary da i contrary, e per modo di contrary si dichiarano, però facendoui tornare alla memoria quello, che della ordinatione popolare habbiamo poco fà det-Rr

to, credero, che piu non si sarà di bisogno proporre i modi per li quali è ordinata la Politia di pochi, poscia che i suoi contrary ce lo insegnano chiaramente. R. V'intendo: seguite dunque. G. Io seguo ricordandoui però, come già altre volte intendeste, che la perfetta spetie della Politia di pochi è molto d'appresso à quella Politia, che communemente Republica chiamiamo, nella quale gouernano solamente quei, che l'armi, e le ricchezze posseggono, e secondo la quantità di quel le i magistrati sono compartiti, i minori alli men ricchi, i mag giori, e piu principali ai piu ricchi, & accioche questo stato possa esser perfetto, è di bisogno, che il popolo nell'elettione di quelli, che gouernano cerchi di elegger i piu ricchi; considerando però di far questa elettione delle miglior persone, perche il perfetto si fà dal meglio. Et è questa sorte di Politia, che consta di molte persone pouere, e di pochi ricchi, si come è l'altra di pochi poueri, e di molti ricchi; ma e nell'una, e nell'altra sorte si viue, e si gouerna secondo l'osseruanza delle leggi; perche la terza spetie di questo gouerno, che consta dalli pochi ricchi, rappresenta vn'ombra della osseruanza delle leggi; e la pessima, ch'è l'ultima, consta di pochi poueri, ma di molti ricchi, che vinono secondo lo arbitrio e piacere loro, non sottoponendosi ad alcuna legge o decreto. Di maniera che, come vedete, la perfettione, e la ma litia di queste Politie, giudicasi dalla maggior, e minor abondan Za diricchi, e secodo che questi piu e meno s'appressano alla pri ma, el'ultimaspecie, ch'è somigliante alquanto allo stato tiran nico, la quale ha dibisogno de maggior documenti, che non hanno gli altri, si come un corpo mal complessionato, e mal disposto hamaggior bisogno delle cose, che la sostengono, che non ha quell altro gagliardo e sano, questa spetie per sua fermez za non ha bi sogno della moltitudine. come quella pessima spetie dello stato popolare, perche in questa gouernano i ricchissini, i quali sono poshi, e però è necessario la sua fermezza statuire con gli ordini e con la giusticia. Ma sopra tutto è dibisogno, che tutti quelli, i qua li in questo stato gouernano siano muniti di buoni soldati, e di ca nalieris

ualieri, a fine che la plebea moltitudine non hauesse ardimento rli di solleuar il capo contra i principali. e per maggior sicurtà anrij cora sia bene, dice il Filosofo, come vsauano i Tebani, e Massi-10. lij in Grecia hauere appresso di se nel gouerno alcuni del popoe73 lo, purche non siano effercitati nelle arti mecanice, o uili, auer-201tendo pero di non pigliarne tanti, che auanzassero il numebliro de piuricchi, perche facilmente con questa occasione poche trebbono solleuarsi alla seditione, e per far qualche disegno wel contra quelli, che tengono il freno del gouerno ciuile, saria nenag cessario ancora in questa sorte di gouerno ordinare, che quelli, Stai quali sono eletti al supremo, e maggior magistrato susetioro tenuti di dar qualche dono al popolo, (costume di poten-:073ti, e ricchi Prencipi) per tenerlo contento nella sua sorte. ne, oltre di ciò saria bene, che quelli, i quali in questa poli-Potia assortiti sono di magistrati, siano tenuti di far sacrichi, ficij splendidi, edificij grandi, e festeggiar alcuna volta al nel. popolo per tenirlo tuttania contento, e grato verso lo stato 1. 06di pochi. R. Non ui sia molesto dichiarirmi ancora quali ner-Prencipati, o Magistrati che noi chiamiamo, deuono essedelre nella politia popolare, e di pochi, e quantunque fin'honla ra di ciò nella quarta giornata mi habbiate ragionato, nonto lo dimeno perche al quanto universalmente fu discorso, hora piu zge o particolarmente, se ui è possibile, desidero intenderne. G. Vera ama mente questa occasione di ciò, che mi domandate il nostro Filo ndan sofomi appresenta in questo luogo, accioche io piu uolentieri ui apre ragioni, & è ueramente necessario, che un ciuile habbia la par iran ticolar cognitione de' Prencipati opportuni per il gouerno ciuihanle, poscia che è impossibile, che una Città si possa gouerposto nar bene senza i magistrati e Civili, e Criminali, i quau quell sono parti, che sostengono la vita d'una Città, quantunhabi que alcuni altri sieno necessary, quanto è necessario l'ornamen to poto alla vita humana, i magistrati che attendono all'ornamento 10 pode cittadini, alla honestà delle donne, alla disciplina de fanciulli dinie rendono migliore lo stato d'una Rep. oltre di ciò perche è necessa iqua riosche nelle picciole città siano pochi Prencipati snelle grandica 112

### 320 Dello stato delle Rep.

dimolti, e nelle picciole conuiensi dar ad uno piu Prencipati, perche in quelle pochi sofficienti sono, si come nelle grandi, si può dar un solo magistrato a molti, come già ui ho detto : e pe ro è necessario, che un politico habbia la consideratione quali Prencipati sieno da essere compartiti a molti, e quali ad un solo, il che non si può perfettamente sapere senza la uera cognitione di quanti, e quali Prencipati debbano essere nella Città; non è dubbio dunque che questa consideratione particolare de i Prencipati sia necessarissima a quelli, che trattano della Rep. R. Dite dunque, poiche è tanto necessaria. G. Io farò quanto mi è insegnato dal nostro Filosofo, dicendoui che alcuni Prenci pati deuono effer nella Città, che alle vendite, e compre, che si fanno de beni tra i cittadini solo attedino, er a dar la regola, et misura a quelle cose, che sono necessarie per la uita nostra, ac cioche legittimamente, e giustamente a uender, e comprar s'hab biano; questi tra di noi si chiamano Giustitieri, e appresso gli Atheniesi chiamauansi Curatori del palazzo, che erano dieci, i quali statuiuano il pretio alle cose, accioche si comperasse non secondo il parer de i uenditori, ma secondo il giusto prezzo. Vn' altro Prencipato chiamato Edile, è necessario nella Città, il quale habbia la cura di metter i termini a' terreni, & a gli edificij, e conseruar ogni uno ne i suoi confini; oltre di cio appresso i Romani questi haueuano cura (come scriue Valerio Massimo) che le fosse publiche, gli acquedotti, & ogni altro edificio stesse netto e polito: questi oltre l'officio loro haucuano usurpato la giu risdittione per la differenza de i pretori, che appoggiauano loro le cause della uendita de' mobili, & di poi s'intromisero nel la cognitione de gl'immobili, e delle merctrici, le quali no poteua no far l'arte, se prima non si erano dichiarite per tali a gli Edili, il che si faceua à fine, che la vergogna ritirasse molte di csse da quella dishonestà. Altri ancora sono necessarij, che hab. biano ad attender intorno all'entrate del publico, dico a riscuotere, e conservarle: questi da i Romani (secondo Grat:ano) erano detti questori, & appresso gli Atheniesi Apodetti. Sono necessarij ancora quelli officij nella Città, i quali habbia atis

di,

epe

uali

2 /0-

ani-

tta;

dez

Rep.

into

ence

re la

1, ct

, ac

bab i A-

12,2

n le-

Vn'

1,16

edi-

resso

mo) tesse

rgiu

0 10.

nel

tena

Edi-

li (fbab-

2 78-

atia-

letti.

bbia

no la cura intorno a i memoriali, a i testamenti, & altre seritture publiche, come sono privilegi, brevi, bolle, & altri simile co cernenti allo stato publico; saria ancora necessario nella Città Un magistrato (come diceil Filosofo) che hauesse la cura particolare di esseguir le sententie fatte, que sti appresso la Republi ca Venetiana sono chiamati sopragastaldi, cioè Giudici delle essecutioni, ufficio degno di quella cost ben ordinata Republica, perche che giouariano le sentenza, & i decreti fatti se poi alcuna effecutione non hauessero? e quantunque questo magi strato sarebbe molesto perche mal volentieri si sentono quelli, che contra li condennati uogliono far esseguire le sententie Cri minali. Necessarius tamen est, quia nullum fructum ferret iu- Li.6.Pol. dicari causas iuste, nisi hæ sinem suum consequerentur, dice il nostro Filosofo: ma accioche questo magistrato piu sicuramente essercitar si possa, e da i graui pericoli conservarsi, conviene osservar alcune cose. prima ordinar che questo magistrato sia com partito a piu persone; poi ordinar, che simili magistrati siano piu, perche le inimicitie manco nascono come l'occasioni sono piu diuise: conuiene ancora spesso mutarlo, accioche le medesime perso ne non siano troppo aggrauate. Sono ancora necessary alcuni al tri ufficij, i quali portano seco l'esperienza, la prudenza, e la fe de; e sono quelli, che hanno la cura della guardia della Città, e delle cose pertinenti alla guerra; e done sono le Città grandi, molti magistrati a ciò sono deputati; perche altri Colonelli di Caualieri sono, altri di pedoni altri di soldati nauali. ma sopra tutti è necessario ordinar un supremo magistrato, dal quale tut ta la militia dipenda, & etiandio far un supremo magistrato Sopra tutti gli aleri magistrati di ualore, e di prudenza, e di con siglio, il quale in alcune Città era chiamato preconsultore, & altroue consiglio grande, massime tra quel gouerno che popolare chiamiamo. oltra di questi magistrati Civili, i quali conservano le Republiche del mondo, egli è necessarissimo ancora quel Pren cipato, che gouerna le cose sacre, & appartenenti al culto diuino chiamato sacerdotio, il quale anticamente in alcune picciole Città della Grecia, da una sola persona era essercitato, manel-

le Città grandi, era questa cura compartita a piu persone; perche alcuni sacerdoti erano, che offeriuano le cose sacre, altri che custodinano i tempij, altre che raccoglienano l'entrate sacre, e quelle dispensauano, & il supremo di tutti costoro chiamauasi o Re, o Pontesice Massimo ordinato appresso i Romani da Numa Pompilio; & sopra gli altri quattro Pontesici della plebe, & altri quattro de i senatori; questo con quelli sono necessary in una ben'ordinata Republica. Sono altri i quali, quantunque non sono come quelli, nondimeno, afsai conuengono in vna Città, perche la rendono e piu adorna, e migliore. al ben'effer della Città conviene anco che sia alcuno ufficio, ilquale attenda alla disciplina delle donne, e de i putti, & alla offeruanza delle leggi altresi: è non meno ancora in far'escercitar i cittadini ne i gimnastici giuochi, e farli appa rar la musica; ma questi magistrati ouero ufficij non connen gono, Signor Caualiere, a tutte le politie del mondo, perche quella disciplina, che ai putti nel gouerno di pochi, e di ottimati conviene, non è necessaria nello stato popolare, per esser piu tosto questa conditione di figliuoli in stato seruile, che libe ra, e doue questa politia ha di bisogno di quel supremo magistra to, che configlio chiamiamo, così quella di pochi di preconsultori, e quella di ottimati, di conferuatori delle leggi hanno di bisogno. Facciamo qui dunque fine, bonorato Signor Caualiere. R. Fermateui per cortesia, nel uostro ragionar credo, che vol Vsate diuerse parole, chiamando i Prencipati in una Città hos con nome di magistrato, hor con nome d'ufficio, come se qualche differenza sia tra questi due : che se ve n'è dichiaratecilo di gratia. G. Io non faro altra differenza che di quella del Bo dino nel terzo della sua Republica, diffinendo l'ufficiale esset persona publica con carico ordinario, maristretto da qualche ordinatione, e dice con carico ordinario a differenza del commessario, il quale è persona publica, ma constraordinario cari co; dico ristretto da qualche ordinatione, perche il commissario è limitato da semplice commissione, e quello dalla legge o de creto; il magistrato è quel officiale nella Republica, che ha AHITO-

Cone,

icre,

l'en-

ti co-

esso i

rtefici

quelli

o al-

20, 05-

ornas

ilcuna

puttly

ora in

appa

onuen

perche li ottir effet he libe ezistra nfultodi bialiere. be vot tta hos nalche cilo di del Bo le esser qualche el como rio cari ni Bario ze o deche ha 110-

auttorità di commandar diuentano magistrati, e cosi possiamo dire che ogni magistrato è ufficiale, ma non ogni ufficiale è ma-Zistrato, perche alcuni ufficiali non hanno auttorità di comman dare, ma di conoscer, o esseguir l'altrui commandamenti, es il magistrato è magistrato in quanto ha uoce deliberativa, & aut. torità insieme di commandare; in quanto poi questo magistra. to è limitato da qualche ordinatione, come a dir dalla legge, o dal decreto, chiamasi ufficio: e per questa ragione i quattro ufficiali di stagno son chiamati di ial nome, perche dipendono dalla ordinatione de'loro superiori. Facciamo qui adunque fine, insieme col nostro Filosofo intorno a questi Prencipati, che sono necessarij nella politia di pochi, e di molti, e domani ni aspetto in questo luogo, doue piacendo a Dio, daremo principio a questo settimo libro, ben degno tra gli altri libri, che son di questa Poli tia Aristotelica. R. Io tornerò molto volentieri, e a Dio ni rac comando, G. A Dio, a Dio.



5 Dello



Dello STATO delle

## REPVBLICHE

Secondo la mente

D'ARISTOTELE
Con essempi Moderni.

GIORNATA SETTIMA.
DI M. NICOLO VITO DI GOZZI
Gentil'huomo Raguseo.



A R G O M E N T O.

Si ragiona della perfetta uita dell'huomo, e della perfetta Rep. si tratta della felicita, e paragona la uita attiua alla contemplatiua, discorrendosi qual delle due all'altra debba esser preferita, & in che consiste la perfettione d'uno stato, e la giusta guerra ancora. Poi trattasi della conueniente moltitudine d'una Città, del buon sito di quella. De i cittadini ancora, della forma della Città, delle fortezze per sua disesa, delle case, de i tempij, de gli ediscij publici, & altri luoghi. Di piu della natura, e disposition de i Cittadini d'una perfetta Città, e quali sieno atti al gouerno, oue si ragiona de i Greci. Vltimamente della diussion della città, delle uere parti di quella, del sine suo perfetto, e dell'ammaestramento de Cittadini, de i soldati, de i Capitani, col modo di sar la guerra.

INTERLOCVTORI.
GOZZI, ERAGNINA.

Ncora non haueua il Sole incominciato ad alzar si tanto dall'Oriente, che i raggi suoi potesse ro col souerchio caldo offenderci, quando il Signor Caualiere tornò, e cominciò a dire: non mi si potrebbe creder Signor Academico occulto, quanto lungo mi sia paruto il tempo dell'assenza vosstra, e quanto io habbia patito nell'assettare il conforto del rintorno

torno per gliutili, e piaceuoli discorsi che hoggi hauete da fare intorno al perfetto stato della Politia, Erin quella rinchinder tutti i precetti appartenenti alla perfettione della uita nostra: utili, e piaceuoli ueramente saranno questi discorsi a tutti quel li, che lo stomaco hano uoto di crudi humori; perche hoggidì mal Sente i precetti spettanti al perfetto stato della Republica, e alla perfetta uita Cittadina, chi mal della Republica sente, e chi senza la cognitione delle buone lettere, è da sozza uita condotto cupidamente senza ascoltar i sauj a voler pigliar il freno del gouerno ciuile. R. Di gratia lasciate da canto questi stolti; infi Eccle. nitus enim est numerus stultorum. ne degnamoci ragionare di loro, ma cominciamo a dar principio a questa honorata impresa, & a dichiarar la perfetta uita del cittadino, e della perfetta Republica altresi. G. 10 lo farò molto volentieri. e però haue te da sapere, che le città (come altre uolte ni ho detto) sono ordi nate a fine, che l'huomo il suo fine conseguir possa, il qual fine cer tamente s'ha da credere, che per l'huomo felice sia, cosi in prat tica di questa utta, come in riposo di quell'altra, essendo il proprio viuer dell'huomo uiuer secondo la perfetta uirtu, la quale nel sesto de i Morali dal nostro Filosofo è stata dichiarata esser la prudenza, per conseguir dunque si felice sine, le città sono state ordinate da i saui, & prudenti huomini, & essendo la Republica una ordinatione della città intorno a i Magistrati, che la gouernano, è chiaro, che per quel medesimo fine, uerso il quale la città è ordinata, ella ancora ordinata fia; ma se tanto l'una, quanto l'altra è ordinata per l'huomo, a fin che egli po teße goder quel fine, per lo quale la vita diuenta felice, e beata, mi conviene prima dichiarar qual sia la perfetta vita humana, que uita maxime est expectanda, si namque hoc incertum fuerit, & optimam etiam Rempub. incertum esse necesse est: dice il nostro Filosofo, ma perche siamo chiari, che oogni perfettione deriua dal nostro ultimo fine; Iustum est Arist.2.de enim omnia a fine denominari, disse il nostro Filosofo, il qual fine nostro non unol dir altro se non una cosa sommamen te perfetta, che è neramente la felicità nostra, la qual felici-

Arift.7-

E

LZI

a della

l delle

stato, e Città,

lle for-

luoghi.

iali liein della

ento de

alzar

oteße.

ndo il

e: non

100 06-

a 20-

del rirno

#### Dello stato delle Rep.

tà è riposta tra quelle operationi, che per se stesse si desiderano, perche ella è fine, & se si desiderasse per altronon sarebbe fine, ma quello per cui si desiderasse, & operasse; però è necessario intender questa operatione, nella quale la nostra felicità si ritroua, e dichiararui, che sorte di operatione sia, & in che potenza consista, & se la felicità nostra sia un perfetto fine delle attioni humane; è necessario, che questa operatione del l'huomo sia nobilissima, e perfettissima conforme alla eccellen Za dell'huomo, & che derini da quella potenza, che in noi è ottima, & perfettissima anzi diuinissima, ch'è l'intelletto. R. Che ragion ui muoue a credere che la felicità nostra sia una operatione? G. Oltre l'auttorità del Filosofo nel primo de i Li.I. Mo- Morali, la ragione ancora ci appaga, perche la felicità del l'huomo è quella vltima perfettione, che può consequir l'huo mo, e tanto di perfettione nelle cose intendiamo, quante uen 20no ridotte all'atto; perche? che perfettione non mai sarà nelle cose, mentre di far bene sia loro possibile, e non lo facciano? R. Niuna veramente.G. L'atto dunque d'ogni perfettione e gli deue essere nell'atto dell'operare, & cosi sia necessario, che la felicità dell'huomo consista nell'ultimo suo atto, il quale è l'ope ratione. questo è quello, che una uolta intese il Filosofo dicen-Arist. li.2. do, unaqueque res dicitur esse propter suam operationem.R. Stà bene, ma da qual potenza derina questa operatione? G. Deriua dalla nobilissima, e diuinissima, che è in noi. R. qual è? G. L'intelletto, che è una poteza in noi fuor di tutti i sensi.R. come fuor de sensi, se senza i sensi no può intendere cosa alcuna? G.Co me no può intender cosa alcuna fuor de sensi? se le cose increate, se le intelligeze separate dalla materia, se il suo proprio egli è d'inteder separando le cose dalla materia, restat igitur (dice il nostro Filosofo) ut sola mes extrinsecus accedat, eac; sola diuina Libr. 2. de sit, Nihil.n. cũ cius actione comunicat actio corporis. R. Non Gener. A- sarà daque questa operatione de! senso? G. No mai, e si sono inganati tutti quelli, che altrimete hano tenuto, ma perche di cio qui no è loco di ragionare hauedo lungamete discorso nel mio tratta so, che ho fatto nel 3. dell'anima, bastici solo a sapere, che la me

de Celo tit. 17.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Ald.1.6.4

era-

reb-

ne-

feli-

1,00

Cetto

e del

ellen

è ot-

2. R.

vna

dei

i del

l'huo

? uen

nel-

ano?

egli

be la

lope

licen-

m.R.

i.De-

? G.

come

G.CO

·eate,

lièd'-

ilno-

iuin2

1.Non

inga.

cio qui

tratta

lame 16

te dell'huomo è separata dal corpo, perche & intende, e dalla me desima è inteso, conditione naturale di tutte le forme separate dalla materia. Fia chiaro dunque, che questa operatione, la qua le ancor secondo i Theologi nostri ci coniunge con quel bene, che auanza i sensi nostri, sia del solo intelletto, e del senso tanto, qua q.3. art.3. to le cose materiali precedono le immateriali. Ma perche queste operationi intelletuali sono di due maniere secondo il nostro Filosofo, l'una chiamasi speculatina, l'altra attina, causate dal le potenze dell'intelletto nostro: in questa operatione intellettuale speculatina consiste veramente la felicità nostra; si per che con questa facciamo un congiungimento e somiglianza con le cose divine, & con il grande Iddio, si ancora perche questa ope ratione è d'una potenza, la quale ha il suo effetto buono, e dinino, il quale niuna altra potenza ha assortito fuor della suprema intellettuale, & è il vero, perche nella contemplatione della verità, la felicità dell'huomo consiste, & sumamente sono buone le sostanze astratte, e diuine: nella speculatione delle quali per via di sapienza, la felicità nostra consiste; si perche in questa speculatione, siamo piu diuturni, piu assidui, e piu coutinui si ancora perche questa mazgior diletto, e piacere ci apporta; si veramen te perche in questa contemplatione per noi stessi siamo piu sofficienti: est enim speculatio intrinseca actio ad extra non pro cedens, & ancora perche questa contemplatione da se stessa è desiderata, & amata. In somma, Sig. Caualiere, la sapien Za, che è lo acquisto, anzi per cui l'huomo arriva all'acquisto del vero, beatifica la mente nostra, la quale è un sole in questo picciolo mo do se'l suo proprio ufficio sessendo di mirar il uero la sapienza sarà quella, che la speculatione della mente nostra riduce alla vltima perfetione, si come la scienza, il discorso della razione, & la prudenza delle humani attioni alla regola de i costumi, delle virtumorali sozgette alla intelligenza è sapienza nostra, la qual sapienza, che è la prima Filosofia, fal'huomo felice, e beato; perche colui è da esser tenuto tale, à cui ogni cosa uccede bene; e bene su cceder à questi non mai potrebbe, quando in tutte le cose non oprassero bene : ma solo è sapiente colui,

Vedi San

che non meno le cose d'altri, che le sue proprie perfettamente conosce, & opera; perche mira tuttauna quelli specchi soprana turali, quelle sistanze astratte, quelle intelligenze divine. R. Io non credo, che questi saus potrano mai giouar tanto alla Rep. della qual razioniamo, quanto gli effercitati nelle cose del mondo giouar possono. G 10 vi dico, che datomi uno, che sia vero Filosofo amatore della sapienza non concederò mai, che egli non sia piu degno del gouerno ciuile, che alcun altro esperimentato del mondo: beatas Resp. esse, quas regunt Philosophi, aut qua rum rectores philosophantur. Diceua Platone. Ma perche la vita di questi Filosofi è occupata in altre miglior cose, dall'istes so Platone sono persuasi, nolle ad eas accedere nisi temporum Plat.lib.7. necessitate coactos. Attendono i Filosofi ad intender quelli, che con alta providenza governano il mondo, perche facilmente po trano sapere, come gouernarsi deuono le Republiche; perche per la cognitione della piu perfetta vita, la manco perfetta si può conoscer piu facilmente, & è questa conditione del nostro intelletto a differenza del senso, che quando è abbagliato, o intornia to dal maggior sensile, il minore poi difficilmete sente colui, che strugge il consortio ciuile per qualche odio egli è piu tristo di qual si voglia tristo huomo; si uero ad contemplationem se referat, eandem longe prestantiorem esse, disseil Filosofo; per che? perche tiene il medesimo completam undique, & ab solutam hominis beatitudinem uersari in actione cognitionis, & contemplationis, per quam ille quoad potest deo similis essi citur; non autem per eas uirtutes, quæ morum appellantur. non però che ancor gli amatori della sapienza non sieno piu at. ti à gouernar le Republiche di qual si voglia esperimentato del mondo; perche la prudenza serue alla sapienza (come dice Theo frasto) che senza impedimento possa vagare circa ipsim intelli gibilem, ucritatemá;, in guifa, che un fedel feruo procurale cose famigliari della casa, accioche il patrone ne i suoi propris affari piulibero sia; che altro può render felice, e beata una Republica se non i negotij giusti? come si potra mai conoscere il

giusto, l'honesto, e l'utile senza la cognitione del vero? e chi è in

26-

Plat. 5. de Rep.

Polit.

Aristot.li. cap.8.

ente

ana .R.

Rep.

2012-

vero

non

tato

qua hela

istel

rum

che

e po

per

puo

stel-

rnia

che to de

e re-

per

olu-

5,80

; effi

tur.

vat-

o del

Theo

telli

rale

oprij

vna reil

è 176

uestigator del vero, se non il sapiente? per la sapient a dun que felici, e beate diuentano le Republiche del mondo. Ma voglio di re con Marco Tullio, che grauemente peccano quet saug a quali Schiuano il gouerno d'una Republica potendo giouar a quella nel le occasioni opportune, e grani; e se co l'otio gionano à loro stessi, maggiormente giouar potriano, & à se, & a gli altri, pigliando il freno del gouerno ciuile in mano. Et se bene sono stati molii Fi losofi, & alcuni Prencipi, & huomini seneri, & graui lontani da gli affari civili, che non potendo sopportare gli strani, et inde gni costumi del popolo, o del suo Prencipe, si sono ritirati da quei negotij, & recatisi alla tranquillità dell'animo, nondimeno vdia mo quello, che ne dice Cicerone con queste parole; & si facilior quidem, & tutior, & minus aliis grauis, aut molesta est otio forum uita, fructuosior autem hominum generi, & ad clari taté, amplitudinem q; aptior corum, qui se ad Remp. & ad magnas res gerendas accommodauerunt, qua propter, & iis forsitan concedendum sit Remp. non capessentibus, qui excellenti doctrinæ se dediderunt, & iis qui ualetudinis imbe cillitate, aut aliqua graniore causa impediti a Rep. recesserunt cum eius administrande potestatem aliis, laudemé; con cederent; quibus autem talis nulla sit causa, si despicere se di cant, qua plerique admirantur imperia, & magistratus; his non modo laudi, sed etiam uitio dandum puto. Si che vera mente tutti quelli, che son buoni per gouerno della Republica sono da esser inuitati con i premi, o dessere sforzati con le pene, come dicena Platone. Bonos ad magistratum suscipiendum, Plat. 1. de uel præmiis inuitandos, uel pæna cogendos. Et il nostro Filo legibus. sofo imperio dignum uelit nolit imperare oportet. Perche questi sono, Signor Caualiere, che rendono beate, e felici le Rep. del mondo, & se Filosofi sono, non possono esser mai impediti nelle speculationi loro alte, e diuine; quando però nel gouerno tale sono ancora accompagnati da altri Filosofi diligenti, e saui, perche se fra la turba stolta un solo fosse tale: io lo persuade rei, che se ne stesse fuori, lontano da cotesta turba vile sciocca . & ignorante; perche nonmai fu possibile ad alcuno sauio

acquistar gloria, & honore, la doue i tristi tengono occupato il luogo de migliori. Marco Tullio, quando ele se l'essilio, all'hora di ceua hauer pronato la miglior vita, onde pregana sutti i Filosofi della Grecia, che piu non Oratore, ma Filosofo lo volessero chiamare; cosiscrine di lui Plutarco. Ma Platone volena, che i Filosofi attendessero alle loro speculationi ogni volta, che le Re publiche foßero tranquille, e seconde; ma quando fossero turbate, o nella fortuna aduersa vuolena coactos temporum necessitate ad Remp. accedere; perche l'huomo non è nato al mondo per menar una vita solitaria, ma parte è nato per gli amici, parte per li parenti, e parte per la patria. I Filosofi dunque & i suprenti sono stati quelli, che hanno felicitato l'huomo per le co templationi delle alte, e divine cause; & se del huomo tal bene ha no potuto fare, molto maggiormente faranno, & hanno fatto di vna Republica doue piu huomini per bene, e beato viuersi sono raccolti. Ma perche la vita nostra secondariamente depende da quella potenza dell'intelletto nostro, che non è congionta con la prudenza, & esperienza delle cose del mondo, dico dalla poten za prattica, ouero attina, la qual senza meraniglia alcuna chia mar si può col nome di sapienza, se ad Agustino Santo credere vogliamo, & al dottissimo San Thomaso. Però dico, che la felici tà d'una Republica è riposta nelle operationi delle virtumorali, laqual è chiamata felicità humana, attiua, e morale. Oltra la felicità speculatina, questa medesimamente rende felice, e beata la humana vita & se non prima, poi . perche si come il speculatiuo egli è felice contemplando le cagion diuine cosi diuenta pocomeno felice, il prattico versato nelle attioni morali, e civili. e si come quel primo è preeccellente nella sua conditione, cost questi etiandio è eccellente, il qual con prudenza gouerna la Re publica, & con le virtu morali soprauanza ogni altra attione morale, dimostrando nel suo Prencipato l'ornamento delle altre sue virtu le quali regolando le nostre attioni humane, cosi in par ticolare, come in vniuersale, la Republica gouernata da quelle viene ad esser ridotta ad un perfetto, & felice stato. Manell'operare dell'uno, e dell'altro di costoro, attendendo uno alle virtit moraliz

Aug.lib.2 cap.14.de Trin. S.Th.2.2, q.45.2rt.3

morali, e l'altro alla speculatione, grandissima differenza ritro toil uiamo tra di loro, perche uno hauerà bisogno di molte cose, e l'al radi ero quasi di niuna, & che sia il vero a quello, che vuol vsar la Filo. virtu della liberalità, o a quello, che vuol esser giusto, e dare a Miro ciascheduno quello, che si conuiene, e secondo i meriti retribuiche re ad ogni persona, fà dibisogno hauer molti denari, et asai rob le Re ba: imperoche non basta per operar virtuosamente hauer sola. irbamente la buona volontà, come dice il nostro Filosofo; ma, perche Arist, ro. ecefla uolontà non è ad altrui palese, bisogna con le opere questa uir ondo tu di fuori manifestare; alche fire è necessaria la robba, e la nici, ricchez za. Similmente ad un forte volendo operar fortemente ue o è necessario, che habbia occasioni di far guerra, o qualche altra leco fattione simile; altrimenti non potrà mai essercitar la sua fornehā Za, un temperato volendo temperatamente operare, è necessatto di rio, che sia libero, es non soggetto ad alcuno: perche à quel modo i sono si potrebbe giudicar, che fosse temperato per paura de suoi mag rende giori; & insieme si ricerca, che habbia occasione, & soggetto do acon ue essercitar possa la sua temperanza. Ma ad vno contemplatipoten no per essercitar la sua contemplatione, non fà di bisogno cosa chia alcuna, se non del vitto, e del vestito; anzi le robbe, & i deedere nari sogliono quasi pru tosto alla contemplatione recare impedifelici mento, che commodità alcuna, conciosia che l'huomo sia da quel norali alcune volte tratto col pensiero, considerando come habbia trala a disporne, o a conseruarle; è ben vero, che in quanto il contem beata Platino è huomo, e vuol fare operationi humane, e virtuose, e eculamorali, le quali poi gli siano scala alle contemplationi, & in qua tapo. to egli è conuersabile, e cerca di zouernare questo, & quelciuili. to operando moralmente, all'hora per volere fare cotali ope-, 00/2 rationi humane, ha dibisogno di questi beni, e sacoltà della la Re fortuna: ma volendost essercitare nelle operationi speculatittions ue, e divine non ha bisogno di robba, ne di danari; e per questo altre la speculatina è pin perfetta, che la felicità attina. alla perfetin par tione di questa felicità tre cose sono necessarie secondo i Peripa quelle tetici, i beni dell'animo, i beni del corpo, & i beni della fortuna; nell'o-O questi hano voluto seguire in parte la filosofia de gli Academi virtil alis

ci, e non quella de gli Stoici, i quali no mai poteuano creder, che altro bene fosse al mondo che questo dell'animo, & che ogni altra cosa fosse soggetta alla fortuna fuor che quella dell'animo nostro; perche altri ancora i beni dell'animo insieme co quelli del corpo e della fortuna intesero esser beni pertineti alla felicità nostra; ma però non altrimenti se non in quanto sono soggetti alla rego la, e norma delle virtù morali, perche i beni tanto son beni, qua to piu sono vicini al vero bene, ilquale nelle attioni nostre huma ne egli è quello, che è conforme al vero bene dell'animo, e questa è la opinione di tutti Platonici, e specialmente d'Alcino, che il ben nostro è bello, Augusto, diuino, amabile, commensurato, e s'altro nome è piu dinino al ben dell'animo nostro, che dir si potesse egli è d'esso; ma quei beni, che dal volgo dicuntur bona, cuiusmodi sunt sanieas, pulchritudo, robur, diuitie, & his similia nihil esse omnino bonum, nisi in usum uirtutis incederit. La felicità nostra attiua, la qual nelle attioni morali consiste ha bi sogno de'beni del corpo, e specialmente quella, che ciuile chiamia mo, perche quando tutti i cittadini infermi fußero in vna città, che felicità dir si potrebbe esser in quella? R. Niuna. G. Qua do tutti i cittadini poueri fossero, che felicità fra tanta miseria in vna sittà imaginar gia mai si potrebbe?R. Niuna veramete. G. Se senza questi beni tanto del corpo quanto della fortuna l'huomo in questo mondo chiamar non si può felice, ne beato, come mai fia possibile chiamar vua città, o i suoi cittadini senza i beni del corpo, e della fortuna altresi, felice, e beato? R. Non mai? G. Dunque questi beni concorrono a far felice l'huomo, il città dino, e la Republica. R. Sibene; ma in quanto sono regolati dal la virtu, o beni dell'animo nostro. G. Voi dite il vero, perche in questo voglio cocorrer con la opinione di Zenone Prencipe de gli Stoici, che le ricchezze, e la sanità o gli altri beni cosi deb corpo, come della fortuna chiamar veramente non si possono beni dico per loro propria natura; poiche tanto gionar ci possono, quato nocere; & il proprio, e naturale del bene è il giouare, è no mai naocere. Si che questi sono beni: c beni sono d'ester chiamati; in quanto sono soggetti alle virtu dell'animo, dico alla giustitia, alla

Alcino c.

che

tra

tro;

rpo

ra; 100

qua

ma

Paè

ben

i'al-

rtef-

CII-

illia

. La

1.262

mia

cit-

Qui

eria

iete.

lal'-

ome

ibemai?

sitta i dal

rche

pe de

si deb

io be-

Tono, ieno

mati;

utias lla

alla fortezza, & alla temperanza. Separata enim ab his materiæ tantum conditionem obtinere, in malum uero cedere abutentibus, diceua Alcino Platonico, & il nostro Filosofo nel quarto de i suoi Morali; sine uirtute non est facile hominem bene uti bona fortune; diuitiarum enim affluentia facit homi nem insolescere, & inclinat ad uitia. e nel 2. della Rhetorica, dinites nisi adsit uirtus moralis, & prudentia sunt contumeliosi, elati, & iactatores. et cosi resta chiaro, che ne' beni dell'ani mo secondo il Filosofo piu tosto la felicità nostra consiste, che in quelli del corpo, e della fortuna, oltre che la ragione ancor ci ap paga, si perche in quello piu tosto consiste la felicità nostra per mezo del quale tutti gli altri beni soggetti alla fortuna, & alla natura acquistano la forma, e la regola, che non in quei beni, che sono soggetti alla regola, & alla norma; Regula enim potior est regulato: ne alcun dubbio mai è stato, che la temperanza no sia conservatione alla sanità, & alla integrità de i sensi, o non questi à quella; & che i beni della fortuna giustamente s'acquistino & dispensino per mezo delle uirtà, come per la liberalità, per la magnificentia, e per la giustitia, e non altrimenti si ancora perche i beni soggetti alla fortuna, e alla natura sono terminati, che quando da noi fuor di modo desiderati fossero, si caderebbe nel uitio, conciosia che, per lo cotrario, uitio in noi non mai riputar si potrebbe, quando i beni dell'animo maggiormente si desiderassero; poiche quanto piu gli habbiamo, o desideriamo, tanto piu ci giouano, e rendono perfetti. Si aggiunge che quella comparatione, qualè tra l'anima nostra, & il corpo quella medesima è tra i beni dell'animo, e quelli del corpo, e si come quella e piu perfetta del sorpo, cosi questi sono piu perfetti, e piu ec cellenti de gli altri. La ragione dunque vuole, che la felicità nostra consista ne i miglior beni, i quali sono veramente quei dell'animo, perche veramente ancora i beni del corpo sono ordinati per quei dell'animo, come i serui per lo suo signore, & che a lui Servano; e's i beni sono ordinati per lui stesso, e non per servire al corpo: dunque la felicità consiste ne i beni, che sono dell'animo; li moral. Poscia, che ella, come ha decchiarato il Filosofo, egli è quell'ulti cap.7.

Alcino

Aristot.26

Tt 2

Gregorio Nifieno.

Arist. 10. Metalisi. tex.39. Mercurio e.3. pemã dri

mo nostro sine, per lo cui il tutto cerchiamo, il quale non è ordinato ad altro miglior fine. Oltre queste ragioni, per le quali chia ramente habbiamo dimostrato, che questa felicità nostra huma na principalmente consiste ne i beni dell'animo, e non in quelle della fortuna, e del corpo, ci è manifesto ancora per la somiglian Za, qual hal huomo con Diose per la diversità, qualè tra la buo na fortuna, e la felicità nostra. La somiglian a qual è tra l'huo mo, e Dio è manifesta (oltre quella, che lungamete dichi ara Gre gorio Nisseno nel libro dell'anima, e della Resurrettione) perche si come Iddio è felice, e beato per se stesso dico per la sua propria esenza, e non per alcun bene fuor di se stesso, ne meno per altro bene aggionto alla natura, er essenza sua, perche altrimenti non sarebbe atto puro dimostrato con ragione dal nostro Filosofo nel decimo della Metafisica, e da Mercurio Trimegisto antichissimo Filosofo, e Theologo; cosi etiandio l'animo nostro asso migliato à Dio, da cui ancora prende, la sua vera imagine, & esentia douerà riponer la felicità non ne i beni esterni, ma ne beni intellettuali, con i quali è somigliante a Dio, in quel modo, che alla sua natura conviene. Parimente questa vert tà si conosce per la differenza, che è tra la buona fortuna, 😙 la felicità nostra, perche ella è causa, e signora (come ha dimostrato il Filosofo nei parui naturali) de gli auuenimenti buont esteriori, ma non mai potrà esser cagione, che per un giusto, & un temperato siano tali; sed per consuetudinem, & rectam rationem, come ci ha dimostrato il nostro Filosofo nel secondo de i morali. E chiaro adunque, che la possanza della felicità nostra sia postane i beni dell'animo, & che gli esteriori sieno seruenti a lei: & a creder fermamente habbiamo, che la felicità, e la per fettione della città consista in quella medesima, in cui la felicità, e la perfettione del vero cittadino è riposta: felicemente viue vn cittadino, che secondo le virtu morali, és intellettuali me na la sua vita, & è felice, e beata quella città, che de simili citta dini è popolata. Ma voglio, che ascendiamo piu alto, & consideriamo qual vita da un cittadino debbe esser piu tosto eletta per beneficio, & ville della città, o la civile, o la speculatina.

dia

bia

ma elli

1212

940

240

ire

che

ria

tro

2003

nel

hif-

affor

121-

ter-

, 17

vers

0

mo.

ront

500

ra-

des

stra

etia

per

lici-

e V1-

ime

ami-

alto,

1 to-

1 /pe-

culatina. R. Non ci hauete detto poco fà quanto era di bisogno in questo caso? G. Sibene, ma non quanto il nostro Filosofo nella presente materia, e luogo partitamente ha dichiarato. R. Hor seguite dunque. G. La felicità dell'huomo cittadino, e della città è stata riposta, come già hauete inteso, nella perfetta uita, la quale prandemente è desiderata, & intendeste ancora, che due sorti sono di vita; l'una chiamata attina, o ciuile, l'altra speculatina, & quanto l'una, e l'altra conuenzano alla Republica, & al gouerno di quella intendeste, tanto secondo la mente di Platone, quanto di Cicerone insieme .ma qual di queste due sia migliore, e prender si debba; il nostro Filosofo ha posto questa propositione dubbia, e la tratta cosi per una parte, come per l'altra, poi dichiara in fine, quanto in ciò veramente giudicar si possa. La uita attina intende egli sempremai, quella, che è congionta con la vita sociabile, e ciuile; e la speculatina, per la vita remota, libera, & solitaria; perche ella l'intelletto ba applicato, e fiso in quel nobilissimo, e perfettissimo oggetto, che è diuino: dico questa vita è libera, e rimota; perche è impossibile, che la vita ciuile non siamista, o congionta con alcune perturbations o interne, o esterne; e quella, che non sta sciolta, e pellegrina da quelle: onde il Filosofo la chiama col proprio nome vita peregrina in questo luogo, & Eustratio sopra il primo de i morali dice. Speculatiuus est separatus a corpore, & a sensibilibus uoluntate, & electione, non autem secundum rem. ma qual sia migliore, e Eustrat. I. da esser piu eletta da noi, ucdiamo il nostro Filosofo. R. Fermateui per cortesia perche desidero intender questo negotio; Più particolarmente, & vorrei saper, che cagione muoue il nostro Filosofo a dichiarar similcosa, poiche non ètanto necessaria. G. Come non è necessaria? se la maggior parte de gli huomini almondo uiuono la vita ciuile, o la speculatina? e que sto vi parerà poco intender quali di queste due siano le migliori, accioche e la città, & i cittadini uerso l'una di queste drizzar dal Politico si possano. R. Hor seguite dunque. G. 10

seguo, e diconi, che quelli, che vogliono la speculatina nita eser piu perfetta della attiua, o ciuile, adducono tra le altre due ragioni. La prima è, che questa uita è alienissima dalla ingiustitia, o ingiuria alcuna: poi che a questi speculando l'alte, e divine cau se non mai fecero troppo stima di queste cose del mondo, e ne i pe ricoli di fortuna, che nel mondo si uede, no mai furono questi sog getti; a niuno nuocono, niuno offendono: ma quelli, che intorno alla Republica attendono, e la uita ciuilmente condurre uogliono, facilmente offendono ingiustamente gli altri; perche trattando i negotij altrui corrono il pericolo della ingiustitia, e della offesa, ilche accader non può ad un speculativo, e così pare, che la speculativa vita sia migliore, e più da esser eletta. L'altra cagione è, che quantunque la uita ciuile sia aliena dalla ingiustitia, e da ogni ingiuria; nondimeno non mai manca dalla pertur batione dell'animo, la qual il piu delle volte offende la pace, e la quiete della mente nostra. R. Cosi intendeua Marsilio Ficino. Vitæ actiuæ multe sunt procelle, contemplatine vite tranquil litas. G. Anzi prima il nostro Filosofo intese, che la speculatiua uita sempre ha fauorito alla tranquillità dell'animo, & a per Atist. 10. fetti piaceri, come nel x.de i Moralilargamete ha dimostrato; et costè chiaro, che la speculativa vita sia perfettissima rispetto al la ciuile. Ma coloro che tengono in contrario argometano, dicen do in questo modo: la vita attiua, o ciuile conuiene ad un'huomo: perfetto, & eccellete; dunque questa è perfetta, & eccellete: per che colui è da tenersi perfetto, che mena la perfetta uita; e di tutto siamo chiari; perche quella uita ad un perfetto huomo con uiene, nella quale piu eccellenti, e piu perfette uiriù sono essercitate; ma in questa uita attina, o ciuile piunirtu sono effercita te, che nella uita speculatina; dunque questa attina è piu degna, e piu perfetta. e che sia il nero, noi sapete, che gli attini, o cinili nelle Republiche, e per quelle sempre hanno essercitato le virtit morali. Qual fortezza d'animo dimostro Horatio contra tut-T. Liuio. ta la Toscana? la quale poteua dir Romanos uicimus, ab Horatio uicti sumus. Qual dimostro Marcello, in cui tanto ualore crebbe appresso i Romani? R. Che dite appresso i Romani? anzi

dial.6.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Ald.1.6.4

Ber

ra-

tlas

call

ipe

100

rno

·lio-

cata

del-

che

ca-

usti-

rtur

ela

ino.

quil

lati-

per

tojet

to ab

icen

mo:

:per

; e di

o com

Mera

cita

gna,

iuils

irtil

tuta

Ho-

ualo-

ani? 22

anzi appresso tutto il mondo. G. Si bene: con che fortezza d'animo a corpo a corpo combattendo egli con Virdomaro Re de' Franchi l'uccise, ene porto le spoglie opime a Gioue Feretrio? Qual valore parimente dimostro C. Attilio, quando da Francesi fu assediato il Campidoglio? R. Grandissimo. G. Taccio di Fabio Massimo, e di Scipione, e di Q. Curtio cognominato un'altro Achille per la fortez za dell'animo; che ogniuno sà quanto alla patria, a gli amici, & a' parenti giouasse con questa egre gia uirtu. Quato similmente dimostro la continenza, e la tempe ranza quel gentil huomo Romano, dico Scipione in quella sua giouenil età? il quale essendogli presentata quella bella Vergine prigioniera, la fece render intatta a i suoi parenti celti, & al suo sposo; e quel riscatto d'oro, che gli su offerto, a lei indote ancora aggiunse. A questa gradezza di animo, e a questa tempe ranza è aggiunta quella astinenza di M. Catone, che tanto poteua difraudar l'animo proprio neluitio si d'auaritia, come di libidine; ma quella honestà, che Scipione in Hispagna hebbe ofseruato, questi nell'Epiro, nell'Achaia, & ultimamete in Cipro offeruar uolle. Non uoglio tanto trattenirmi intorno di questa uirtu, poscia che di Gneo Martio, di Marco Curio, di Fabricio Lucino sono piene le carte: ma quanti cittadini recando l'honor alla giustitia, giusti furono detti, & questa uirtu con altre mag giormente ha offeruato, quell' Aristide Atheniese, & che percio fu cognominato giusto; il quale non mai acconsentir uolse al pro Juteuole configlio di Themistocle: perche quello giudicana non es-Jer giusto. parimente intendesse della mirabile giustitia di Teleuco Locrense, il quale accioche la sua legge hauesse sempre luo 3º d'inniolabile ossernanza, essendo il proprio figlinolo caduto primo nella trasgressione di essa legge, un occhio a se, e l'altro a lui nolle che fusse cauato: cosi di Charonda Tyrio nien scritto, il quale piu tosto ammaz zar si volse che la legge di no portar l'ar mi in consiglio fraudata fuse, & gia intendeste, Signor Caualiere, quella gran giustitia di Fabritio Romano verso Pyrro Re de gli Epiroti nimico del popolo Romano. R. Si bene. G. Hor 11.3.c. 8.e dunque se quelli, che menano la vita civile, e la attina hanno es- sa Pyrrhi.

VediPlut. nella vita di Marcel T. Liuio lib. 5. 8. Val. Mass. lib.3. c.2.

Liuio

Plut. nella uita di

Plut. Val. lib.4. c.3.

Vedi Cic. li.3. de of fic.e Plut. Vedi Cic. Vedi Cic. li.z.delegi. & Val. Mass.li.6. Vedi Cic.

## Dello stato delle Rep.

338 fercitato, & continuamente effercitano queste egregie, & eccellenti virtu morali, il che non vien fatto da un Pellegrino, e speculatino ingegno, si conclude (dicono) che la uita ciuile sia d'un perfetto huomo, & cosi per consequete ella è la piu perfetta:ma intendendo il nostro Filosofo, cosi una ragione, come l'altra, aux ti che la propria opinione dimostri, e la verità insieme, assegna quanto da altri per dichiaratione di questa materia è stato inteso, & come alcuni habbiano queste ragioni solute. ma voi dout te prima auuertire, che alcuni furono d'opinione, che questa uita contemplativa (la quale a noi tanto piace in questi tempi ca lamitosize strani oltre modo) disprezzando gli honori, i Magi strati, e la cura cittadina, sia piu perfetta, stimando questa esser del tutto seruile, e quella libera, e pellegrina a fatto. oltre che pensarono questi ogni Prencipato civile effer come una signoria sopra i serui, che non mai liberi sono; nel qual Dominio tuttauia occorrono ingiustitie, ingiurie, & offese: & il speculatino, essendo d'ogni seruitù libero (come Platone rispose quando su fatto schiauo) e franco di ogni passione, che offende à fatto l'animo no stro, questa a quella anteporre hanno uoluto. altri furono, che la uita ciuile stimarono esser piu degna della contemplatiua, & ad dussero una ragione. La quale è, che la vita contemplatiua è va cua d'ogni attione; e chiunque è vuoto delle attioni attiue, non fà cosa buona, & chinon fà cosa buona, non fà bene. R. Cotesto dicea Catone appresso i Romani. G. Si bene, segue dunque, che chi viue simile uita non sia felice altrimente, poi che la buo na operatione, e la felicità già habbiamo dichiarato effer una cosa medesima, bonam actionem, & beatitudinem idem esse, come che dir nolesse. benè, beatèq; vinere idem est. ma queste ragioni tanto da una parte, quanto da l'altra secondo il Filosofo, parte dicono bene, e parte male. R. Perche? G. Perche quelli, che hanno preposto la vita contemplatina alla attina o ciuile, hanno giudicato bene; perche questa è libera, essendo veramente cosi colui, che solamente attende all'intelletto per suo piacere: & per questa cagione il nostro Filosofo la Metafisica nomino scienza libera, per la quale tutte le altre scien-

eccel Ze vengono ordinate, & il metafisico è libero, perche attende so espelo intorno alle sostanze alte, e divine; es in questa conditione con siderata la uita contemplatina, come uita libera, e di huomo libe d'un ro ueramente è da giudicarsi migliore della uita civile, la quale a:ma auä tutta è occupatanel signoreggiare, e servire, & questo dico senza dispregio de Prencipati, e de Magistrati d'una città, e stimã-Tegna do, che questi assolutamente sieno signorili, e di quello Impero to insieno, che noi vsiamo verso i serui, il quale da i Greci viene ad idone esser detto Despotico, giudico che sia la uita ciuile da disprezzar tauisi.ma perche ogni Prencipato non è da creder che sia Despotico, spica ma in quella maniera, che l'huomo per natura libero è differete Magi da quello, che per natura è seruo; cosi il precipato che gouerna gli resser huomini liberi detto ciuile è differente da quello Despotico, che e che gouerna i serui; questi prencipati no sono da esser disprezzati, se noria no quado si cabiano nella Tirannide si che malamente hanno in tauis teso tutti coloro, che cocludedo dicenano la nita cotemplatina es ellenser la ottima; perche questa è stata se pre di huomo libero;e da di fatto sprezzarsi la civile, per esser come loro dicono, stata tutta via di mono quell'Imperio, che uerfo i serui vsiamo.ma quelli, che prepongochela no la uita ciuile alla contemplatina dicono bene; in quello però, & ad che nogliono, che gli occupati nel gouerno della Rep molti egregi, zeva e preclari fatti dimostrino, & habbiano dimostrato della uita lo e,non ro per mezo delle uirtù morali, giouado, et a se, et alla patria; ma . Coin quello malamete hanno sentito, uolendo conchiuder, che la uinque, ta cinile sia perfetta, perche la contemplatina è otiosa, & prina labuo del ben oprare. Er dico, che cio non è uero, perche quantunque il erund contemplativo non vaghi intorno alle cose sensibili, estrane, esse, queste nondimeno uaga intorno alle cose piu alte, & piu diuine, come ha dichiarato il Nostro Filosofo nel decimo de' suoi morali . ma l Filo. forsi mi potreste domandare, se tanto questa uirtù di comperche tiua o mandare, che uoi celebrate ne gli stati ciuili è eccellente, e sembiante al divino, veramente nessun Padre, ne alcuna Mendo altra persona mai sariano tenuti di ragione a renuntiare ttoper l'Imperio o al figliuolo, o a gli Amici; perche tutto quello, che Metaè perfetto per noi procurar siamo tenuti, alche risponderebbe il. Cosen-70

Filosofo, quando tra i Prencipatinon fosse, o accadosse tanta di stanza, quanta accade tra il Padre, e'l figlinolo, tra la donna, e'lmarito, ma tutti di ugual conditione, o somiglianza fossero; non saria cosa degna, che l'uno a tutti dominasse : e quando uno all'altro cedesse il luogo nel gouerno, non saria fuor di ragione, secondo il tempo; come già habbiamo dimostrato nella quar ta giornata. ma se uno nella Città fusse, il quale a tutti, & di sapienza, e di prudenza, e d'ogn'altra virtu soprassante a gli altri fosse, saria cosa degna, che egli solo a tutti commandasse, e lui solo osseruassero come un semideo, da cui ogni regola ciuile prender si potrebbe. R. Piacemi d'hauer inteso l'alirui opinio ni intorno alla escellenza della uita attiua, especulatina, & in che coditione, e qualità, l'una l'altra precede, & in che bene, & in che male, e circa questo negotio quello che alcuni sentirono, e quado lecito fosse renuntiare il Prencipato a gli altri, e quando ritenerlo per se, e di tutto ho haunto assai zusto; ma qual sia stata in cio la uera opinione del nostro Filosofo (perche quella tego esser la uerità) prezoni a nolermela dichiarare per risslutione di que sto negotio. G. Io lo faro molto volentieri; & per intelligenza di questo fatto hauete da saper come altre nolte da me intendeste, che nell'intelletto nostro sono due potenze, l'una, che speculatina chiamiamo, la quale attende à sapere il vero, l'altra è chia mata prattica, la qual potenza ha cura di ordinare il nero cono sciuto all'opera del fatto, che ueramente è il buono desiderato da tutti gli huomini del mondo, ma da rari conosciuto; perche la essenza di questo bene, che noi per natura intendiamo, è appresso di noi indesinito, & soitoposto alla opinione humana; che di quello non solo tra' volgari, ma etiandio tra i gran Filosofi del mondo dinersamente è stato sentito; onde per questa cagione due sorti di felicità per l'huomo, or all'huomo sono state assegnate, l'una seco do l'habito per fettissimo speculativo, l'altra secondo l'habito per fetto prattico altre nolte chiamato dal Filosofo nostro prudenza. ma perche queste felicità possono eser, e dell'huemo privato, e di tutta la città insieme, quando però la maggior parte de' cittadini attendesse a usuer secondo la prudenza, o altra uirtù morales

a di

una,

ero;

2120

1210-

quar

is di

agli

asc,

iuile

into

in in

30

20 , €

indo

Pata

effer

que

nza

nde-

ula-

chia

cono

to da

lacf-

reßo

nello

ondo

rti di

1 feco

oper

eden-

wato,

cit-

ie 1710 -

100

rale, especulatina per beneficio della Rep. però se la contemplati ua uita priuata uogliamo considerare, in comparatione della vi ta attiua d'un priuato, habbiamo fermamente da creder che la contemplativa di colui sia migliore della attiva di quell'altro; perche l'oggetto d'un huomo contemplatino è piu nobile dell'atti no; dell'uno è diuino, dell'altro egli è humano l'oggetto: quella pri ma è tutta soggetta alla sapienza: questa alla prudenza: e quan to la sapienza è piu eccellente della prudenza; tanto è quella uita di maggior conditione della uita attiua, e parimente la felicità di quella, a quesi'altra prevale. cosi etiandio, se considerar nogliamo la contemplatina, e la prattica unta commune, dico di tutta la città, e l'una, e l'altra, affermero esser migliore del l'una, e l'altra uita prinata; perche è piu perfetto quel bene, che a tutta la città aspetta, che quello non è, che ad un prinato particolarmente attiene medesimamente ancora la uita contempla tina di tutti i cittadini communemente è piu perfetta e piu eccellente, che non è la commune uita attiua di tutti i cittadini; la la qual chiamiamo ciuile, perche se la uita contemplativa d'uno buomo prinato è piu perfetta dell'attina prinata, dunque la comune contemplativa di tutti i cittadini sarà piu perfetta della attiua ciuile di tutti i cittadini, essendo la medesima coparatione tra l'uniuersale, e l'uniuersale, che è parimente tra il particolare, e particolare oltre di questo è cosa chiara, che la persetta operatione nelle cose attiue, e ciuili, presuppone la buona, e la retta volontà, la quale spinge le cose uerso il fine, & ella presup pone prima l'intelletto, che gli offerisce innanzi, & il bene, & il male, attento che non è possibile, che la volontà nostra possa uo lere, se prima non intende per l'intelletto speculativo, dal quale ogni regola di ben operare, così dell'huomo particolare, come di tutti i cittadini universalmente depende, come fa un Architetto, che ua ordinando le cose pertineti ad una bella fabrica; è chia ro duque, che cosi l'huomo come la cuttà felicemente uiue, metre all'intelletto contemplatino hanno cogionto la usta loro. la qual uita auaza ogni altra uita attiua,o sia di prinato, o uninersale. benche possiamo dire, Sig. Canaliere, che la uita d'ogni Prencipe Vu

prudente giusto, liberale, temperato, maggior utilità apporti ad una Rep. (come poco fà ui dissi) che non farebbe quando solame te fusse speculativo; ma quando in quello sia l'habito della sapienza, e della prudenza con altre uirtu morali congionte insie me, questi veramente saria degno, e di nome, e d'Imperio Regio, dico costui saria chiamato veramente Re. da questo ragionamen to, voi vedete quanto malamente formarono la ragione coloro, che disero la uita speculativa esser di minor conto, che l'attiua per eser quella uacua d'ogni attione humana; quasi, che tut ta nell'otto sepolta fosse, & non sanno miseri, che quella attione è tutta dedicata alla contemplatione delle alte, e dinine cause, le quali gouernano tutto il mondo. La qual attione è somigliante a quella, che Iddio ha dell'uniuerfo, èl'uniuerfo ha di se stesso; perche ancora che nelle attioni fuori di se stessi non mirano con templando le sue altezze ne fuor del mondo distendendosi tutta uia perfettissimi sono stimati. R. Fermateui per cortesia, forse che Iddio non vaga intorno à queste attioni, che sono fuori di essolui? e che il mondo non ha dentro di se opere, le quali siano fuori d'esso lui ? G. Non è da creder mai ; perche il mondo vaga intorno a quelle opere, che sono dentro di lui, suor di lui, non tro uandosi cosa alcuna, dico, nec plenum, nec uacuum; Iddio non vaga parimente fuor di se ad altra migliore attione, che alla contemplatione di se stesso; poi che fuor di lui non ui è cosa alcu na . si che i contemplatiui nelle Republiche sono di maggior eccellenza, che non sono gli attini, essendo piu somiglianti a Dio, & al Mondo, che non sono quelli. R. Dunque Iddio è perfetto, perche non ha altra attione fuor di se stesso. G. Cosi Io lo credo R. Non hauendo dunque altra attione fuor di stesso non conoscerà parimente altre cose, che siano fuori di lui? G. An Zi piu gazliardamente, poi che tutte le cose in lui si contenzono, come in causa sofficientissima, & tato meglio le cose intendiamo. quanto piu sofficientemente la causa loro conosciamo, che egli è Dion. de lui medesimo, il che altre nolte è stato affermato da Dionisio A-Din.hom. riopagita dicendo:non secundu uisionem singulis se immittis, sed secundum cause continentiam seir omnia; e poco innance.

di-

ad

me

Ca-

nile

010,

22218

oro,

itti-

tut

ione

Ce, le

ante

e/10;

2 0018

utta

forse

di ef-

Gano

vaza

ntro

7:013

alla

alcu

r cca

nti 2

dio è

COS

Stello

J. An

120110,

iamo.

ifio A-

nitti's

nanze. di-

diuina sapientia se ipsam cognoscens scit alia. R. Sta bene; ma percionon dimostra, che Iddio habbia la propria cognitione di tutte le cose poi che egli è causa universale di tutte le cose. G. E causa universale e particolare di tutte le cose ancora, perche ne particolar ne universal cosa fuor di Dio non è possibile, che sia. R. Datemi dunque ad intender come conosce le particolar cose, che così intëderò, in che maniera egli sia la causa di tutte le cose singolari. G Non è approposito in questo luogo razionare di que-Stamateria, esedo altri luoghi appreso il nostro Filosofo, doue co piosamente ha ragionato. R. Ben dite, ma possiamo alquanto digredire, poiche in comparatione di Dio, e del mondo, che fuor di se ad altre attioninon uagano, la perfettione d'uno speculatino cittadino intese qui il Filosofo, deu se bene habere, & totu mu du, quibus non adfunt exteriores actiones præter suas, & pro prias ipsoru. G. Tale esendo il nostro piacere io lo diro breneme te,cioè,che quell'Iddio,il qual conosce la natura di tutte le cose, egli è quel medesimo, che intëder può gli accideti loro, i quali ne ramente sono o l'uno uniuersale, o molti particolari secondo il no stro Filosofo, duque intedendo la natura delle cose, intende etia dio i particolari accideti loro, et quado di cio fosse dubbio, perfet tissimamete egli non hauerebbe inteso tutte le cose, perche la per fettione del sapere non consiste nell'intender le cose in comune, ma etiam in particolar. R. A che proposito duque è la coparatio ne d'un cittadino speculatino con la speculatione di Dio, poscia, che Iddio contemplando l'essenza sua alta, e sublime intende, e prouede alle cose particolari del mondo, e questo mirando le al te, c divine cause, poco pratico delle humane attioni si ritrona? G Non, che il contemplativo contemplando le divinissime cause intender non possa le attioni humane, poscia che la natura di questo nostro intelletto (come altre volte vi ho detto) è tale, che quanto è piu fisso nelle dette cause sopranaturali, tanto piu perspicace, & acuto diuenta nel uigilar e gouernar le cose mondane; ma voglio dire, che tutta la perfettion nostra, anzi dico la maggior non consiste nelle attioni delle cose esteriori, & in abondar di quelle, ma in conoscer ogni cosa perfettamente, e cono Scendo

Aristot.7.

Aristot.4. Metaf.tit. scendo gouernarle: perche, chi perfettamente non conosce le co se, malamente le gouerna: si che il contemplativo comparato all'attino egli è piu eccellente, essendo molto piu somigliate à Dio, & almondo, che non è l'attino; non, che Iddio parimente non sia attino, ma si bene è tale, perche è contemplatino, ma di gratia la sciamo queste digressioni da banda, e torniamo al nostro. R. Tornaremo bene ogni volta che di piacer vi sarà di dichiarar. mi alcun dubbio in questo negocio civile. G. E quale egli questo. R. Voi sapete, Signor Gozzi, che le diuerse città à diuerst fini vengono ordinate; perche alcune sono ordinate alla potenza tirannica, alcune alla guerra, altre alla mercatura, altre alla ui ra morale, & alcune altre allo studio della sapienza, ma qual di queste sia piu perfetta, poi che alcuni hor l'una, hor l'altra stimano esser migliore, dichiaratemi per cortesia il parer vostro, G. 10 vi dirò, quanto è stato tenuto in questo negotio da gli altri ,'e poi dichiararouni il parer mio.però hauete da saper Sig. Caualiere, che quegli animi, i quali sono di natura tirannici, e fieri grandemete si compiacciono della tirannide, e stimano quel le Republiche esser perfette, che sono disposte alla tirannide, cioè à dominar gli altri con violenza, e gli beni, ò gli stati altruitirannicamente soggiogare, nella qual opinione si fermano, si perche communemente tutte le città, e le leggi sono in un certo modo ordinate per dominare, o far dominar gli altri; il qual dominio credono di tutto effer il Despotico; si come tra i Lacedemoni, e i Candiotti si teneua anticamente essere, essendo non men le leggi, che l'altre ordinationi ciuili tutte dirette tra loro per la guerra, il che (dicono questi) non hauerebbono fatto quei legislatori, se in cio la felicità d'una Republica stimato non haueßero; si ancora perche quello stato di Republiche s'ha da estimare piu perfetto, nel quale gli huomini maggiormente vengo. no ad esser estimati; c'honorati, come sono communemente tutti coloro, i quali le straniere genti hanno sottoposto al loro Imperio, tra i quali furono ne i passat: tempi, i Gotti,Ostrogotti,V anda li, Heruti, Vngheri, & altri Scithi con altra gente di Franchi , e Persi , e Thraci , si etiandio perche sempre è stato il studio

leco oal-Dio, n fia iala R. rarqueuer s mza llaus al di 1 Sti-Stro. li al-Sig. ici, e quel cioc uitiper-2 moil docedenon z loro quei nhaa esti. engo. tutti per10, anda Franil ftudio

dio de buoni legislatori, a concitar gli animi de cittadini alle im prese di debellare le gentistrane: onde appresso i Cartaginesi era statuito, che un cittadino, quanti nimici hauesse nelle guerre vinto, tanti per ornamento Anelli poteße portare; & appresso i Lacedemoni era vna legge, che niuno, il quale non hauesse ammazzato il nimico in battaglia pote Reportar veste addosso Jenza la cintura; appreso gli Scithi era vn costume, che quello, il quale non haucua ammazzato il nimico nelle guerre, non potesse ne conuiti per bere pigliar quella taz za, che andaua in uol ta a i conuitanti, appresso gl'iberi popoli dell'Asia era ordinato, che intorno al sepoloro del morto tante Azuglie fossero poste per memoria, quanti nimici nelle battaglie hauesse veciso. Con que ste ordinationi, & con molte altre gli animi de cittadini erano infiammati alle guerre per dilatare lo Imperio de loro Prencipa ti, onde non pensauano, ne voleuano, che altra piu perfetta Republica si tronasse di quella, che fuse composta di cittadini quer rieri, i quali aspirassero alla occupatione delle Prouincie altrui. Questi cosi teneuano, ma altri in contrario hanno sentito, che si mile Republica non s'habbia, da tener perfetta, la quale và occupando con i suoi cittadini per sas, & nesas gli altrui possessi a modo di superbi tiranni; perche quello che si fa illegitimamente non è secondo la legge, la qual tuttania mira al donere, & alla ragione; che, quando altrimenti fusse, non sarebbe legge, ma inuentione trista da tristi huomini ritrouata: non essendo cosa ra-Sioneuole soggiogar gli altri al dominio Despotico, o giustamente o ingiustamète che segua, perche ogniuno nel possesso naturale ra gioneuolmente si mantiene, e mantener si deue, altrimenti quan do per violenza occupato li fosse piu tosto tal occupatione alla ti rannide, che ad alcuna legge suria degna d'esser attribuita: per che non è legge quella, che contra la ciuilità, e i legali costumi vien ad esser fatta, e che quello, che à te non piace esser fatto, lo faci a gli altri. R. Veramente non è legge. G. Ne meno è ra-Zione sttometter alla servità quelle persone, che libere sono, e quelle dominar col Despotico Dominio, in guisa, che i serui sono dominati; si che pare non esser tutta perfetta quella Republica

Cic.lib. T. de officiis

Vedi Cic. ficiis.

blica che cerca debellar con armi le strane genti e soggiogarit alla seruità. R. Che dite dunque voi? G. 10 dico, che questo dub bio altrimenti s'ha da dichiarare, perche veramente nelle armi la perfettione d'una Rep.o altro dominio non consiste sessendo la prudenza, o il cosiglio piu eccellente in una Rep. che non è lo stre pito dell'armi; queste à tepo giouano: ma quelli sempre hanno por tato vtile, & honore alla Rep. se Themistocle rese gloriosa la sua Vedi Plu. Rep per la uittoria, che egli hebbe cotra i Salamini, molto mag de Them. gior sarà in questa uittoria il prudete cosiglio di quel Senato or dinato, e regolato bene dal sauio Solone. C. Mario, e Gneo Popeo, delualor de quali sono piene le historie antiche, che giouamento hancrebbono dato alla Rep. loro se detro di quella maggior ualo. re non haueße mostrato con prudeza, & cosiglio M. Scauro, e 2 Catulo? Parua .n. sunt arma foris, nisi est consiliu domi. dicena M.Tullio, che gloria potrebbe hauer Gneo Pompeo del suo terzo trionfo hauendo vinto Mitridate, e Tigrane, se da M. Tullio la Rep. non gli fosse stata serbata contra i cogiurati? Si che Sig. Ca ualiere non è tanta perfettione nelle armi, dico nelle querre, come è nella grandezza dell'animo, dico ne' cosigli, e nella prudeza de graui Senatori. hæc sunt opera magni animi, & excelsi, & prudétia, consilio q; fidétis. R. Anzi quella Rep. è da effer tenu ta perfetta, che è cinta di buone, e prudeti leggi e non di romore o strepito d'armi, perche per uia di queste leggi no mai fu possibi le ad alcuna Rep. d'incorrer nello stato tiranico, come souente è accaduto à tutte quelle, che nel Précipato loro hanno effercitato le forze dell'armi;ma lasciando questo da canto io ui priego, che mi uogliate dichiarare in che cosista la perfettione della querras e se occupare gli altrui Précipati despoticamete sia stato sempre lecito, e mouer la guerra altresi. G. Gra cose mi proponete, Sig. Caualiere, e troppo gra preghiere sono queste, che mi fate;ma io benche non nedo in me forze, che di sostener tanto peso sieno basteuoli: nondimeno purch'io possa piacerui poco mi curo dimetter in pericolo le mie for ze; però hauete da saper, che nelle città, ò altri dominy gli apparecchi delle guerre sono ordinati, oucro per cotrastare à quelli, che ingiustamete soggiogar ci noglionos Sendo

garli

o dub

armi

ido la

lo Arc

20 por

lafua

o mag

ato or

opeo,

nento

ualo:

,e 2.

dicens

terzo

elliola

112.CA

re,co-

udëza

elfi, &

r tenu

omore

possibl

cente e

citato

20, cht

nerra;

Cempre

e, Sig.

e:ma 10

eno ba-

dimet-

città

ouero

lionosel ndo

sendo questi contrasti sempre mai comendati, & il defender si co tra i tiranni sempre stato lecito, e dalla giusta legge di natura permesso, ouero per soggiogar quelli, che atti sono a servire vna Rep. de accioche queste geti seruili no hauessero luoco di far sedà tione (essendo questi uity operationi de uitiosi ingegni) iust amente gli animi signorili continouamente ricercano di sottometter. li al loro Imperio per uta dell'armi, ouero si muouono l'armi per ampliar l'Imperio; o uero per acquistare giustamente le ricchez ze, e la gloria; o per assicurar i confini; o per difender i confederati, e amici, o vero per conseruar la religione, & il culto di Diojo per tener gli animi de cittadini, e de popoli indisposti alle seditioni, e perturbiciuili. Cosi ordinariamente faceuano i Romani nelle seditioni della plebe, menandolo essercito in campagna contra i nimici, & così acquietauano il loro mal talento. Cò mone Atheniese parimente ueggendo, che la giouentu Atheniese non sapeua starsi queta, armatone ducento Galere la menò fuori a far proua del loro valore contra i Persiani . R. Accade etiandio spesse uolte di mouer la guerra contra quelli, a'quali giustamente e per natura siano tenuti di servire; ma o vento di superbia, o d'ignoraza, o qualche seditioso animo, mouendo quel lo de gli altri simpliciotti tenta la seditione cotra i giusti, e legit timi possessori, ouer mouiamo l'armi per opprimer quelli, cotra i quali niuna ragione, ne giusta causa habbiamo, i quali ambidue mouimenti (Sig.GoZZi)dell'armi sono stati sempre tenuti uiolen ti, & ingiusti. G. Si bene Sig. Canaliere. R. E però la guerra non fu mai d'una medesima conditione. G. Credete liberamente che ogni guerra no è lecita; ne occupar i beni altrui è stato sempre le cito, non solo appresso noi Christiani ma etiandio appresso i Filo Soft, & i gentili de i passati tempi; perche ogni uolta che le guerre uengono ordinate à fine di no ubidire à coloro i quali ragioneuol mente deuono esser ubiditi, malamente uengono ordinate, essedo la potissima cagione della giusta guerra stata sempre mai la pace, e la giusta libertà bellu gerimus, vt in pace degamus. diceua il nostro Filosofo ne morali, e no di occupar i beni altrui, iqua li da suoi patroni uengono per ragione di natura, e di stato posse- cap.7.

duti lungamente; ne quella Republica, o altro Prencipato si può chiamar perfetto, che ha per fine la guerra, e che per occupar i stati muoue l'armi. Per questa ragione dunque è da credere, che la perfettione d'una Rep. o d'un cittadino non consista nel mouer l'armi, ne con violenza occupar i beni altrui: no piacque mai la guerra per disturbo delle genti, ma si bene piacque per la pace desiderata, questa per conservare luogo alla pace su da saui ordinata in quella guisa, che sono le fatiche giuste ordina. te per l'otio; e quando sanguinolenti battaglie, & guerre seguo. no per dar la pace a gli humili, & a superbi il freno, que lle uen gono sempre commendate, & essaltate. Oltre di ciò alla giustitia d'una guerra ricercasi, che quel Prencipe, il qual muoue la guerra lo faccia primieramente per conseruare tra i suoi popoli la maggioranza legittima; poi, che sia giusta la causa & che venghi da coloro, contra i quali si muouono l'armi, & appreso che mosa venghi a buon fine, cioè con buona intentione, & non per odio, ne maleuolenza alcuna, ma per charità, o per giustitia, in somma Sig. Caualiere, in ciò troppo non habbia. mo à trattenersi poscia che tanto habbiamo da sapere, che la guerra non mai s'ha da cercare se non per giuste cagioni:ne cit tà, o Prencipato alcuno mai fu ordinato al mondo solamente per guereggiar ma si ben a fine della pace, ò libertà civile, ne mai ve ramente le guerre resero alcun stato felice nel mondo, ne parime te alcun cittadino. altrimenti possibile saria, che le vecisioni, le violenze, o altre forze rendessero gli huomini felici, e beati, cosa impossibile, ma la pace la libertà, & ogni mouimento d'armi ordinato a fine di queste due principal cazioni beatificano le Re pub. del mondo: non stà bene che del tutto il buon legistatore hab bia nella ordinatione della città per solo fine la guerra, & l'occupar i beni altrui ingiustamente, ma ben pensi alla quiete, er alla pace della Republica, oltre le qual cagioni egli è necessa rissimo, che habbia il pensiero, in che sito piu commodo per gli habitanti debbia fondar la città, perche quando una città ma lamente fosse per li habitatori situata, ne pensiero, ne piacere al cuno potriasi hauer delle leggi, o statuti date dal fondatore di quella.

a puo pars tere, a neb reque e per fù da dina equo. leuen riusti. nuouc 10i poesa o 12,0 entiorità, 0 abbia. chela :ne cit rte per mai ve parime Coni, le ati,cod'arms io le Re ire hab e's l'06quiete, necessa pergli ittà ma icere al tore di ella.

quella. R. E ben vero. perche qual osseruanza di leggi si potria hauere da coloro, i quali la vita loro inosseruata hauessero? G. Veramente niuna, onde habbiamo da pensar molto intorno al sito, oue quella s'habbia à fondare, e come, c' in che maniera, poi che alcune leggi particolari conuenienti così alla vita attiua, come alla contemplatiua del cittadino, poso innanzi habbiamo da ragionare; R. Dite dunque quanto vi piace. G. Voi hauete da saper, che si come inanzi quelle opere che fabrichiamo, ui apparecchiamo gl'instrumenti e la materia conue niente, e necessaria per compimento di essa opera; così è necessario ancora nella fabrica della città vedere quegli istrumenti, e quella materia, senza i quali non è possibile di far vna città; come è senza la moltitudine de cittadini, senza la quantità, o la qualità della regione; e però terminando la moltitudine de cittadini habitanti vna città, racconta il Filosofo nostro, esser sta ta opinione appresso gli antichi, che sieno solamente felici, e bea te quelle città, che ripiene sono di moltissimi cittadini. Il che se ben in parte è vero; nodimeno troppo mancarono di perfettione non hauendoui terminato il numero prefisso de'cittadini; perche in quella quisa, che non istà bene a dire solamente, che un essercito debba esser copioso, ma fa di mestiero determinar il numero de soldati, cosi etiadio non è cosa degna d'un politico, dire, che la grandezza d'una città consista solamente nella moltitudine de cittadini senza alcuna prescrittione di quelli; perche nel vero qualunque operatione humana si sia, ha prescritto il suo sine, che Sofficiente sia per tal operatione, cioè, che non ecceda in conto al cuno quella operatione, ma intutto corrispondente a quella sia. dunque è necessario determinare in vna città (il fin della quale è la sua propria operatione) quanta moltitudine conuengasi per la operatione ciuile, & se tra il principio, & il fine ricercansi i mezi sofficienti; sarà necessario ancora determinar particolarmente quanta grande za debba esser della città, e quanta la moltitudine de cittadini, poi che ogni fine presuppone i determinatimezi, al che s'aggiunge, che la grandezza d'una città non si dichiara per la moltitudine de cittadini; perche vna città an X.v

Liuius li. 3. Floro l.

Aristot.7.

cor picciola (come è la nostra) può esser popolosissima:e quando ancor popoloßißima fosse, no essendo ogni habitante parte ciuile della città, come sono i serui, i mercenarij, i pupilli, e le vedoue, & altri semiglianti, secondo che intesero T. Linio, e Floro; non si potrebbe chiamar città grade, ma si ben popolosa, nel che si deue considerar ancora, che le città troppo popolose non sono comode d'esser rette, ne gouernate a sofficienza, essedo cosa difficile una gramoltitudine d'huomini sottoporre alla prudeza humana,0uer alla ordinatione d'alcuna legge, poscia che ogni legge tiesi essere un ordine: numerus auté ualde exuperas, no potest obtine re ordine, dice il nostro Filosofo, essendo cusa solo possibile alla po tëza diuina di gouernar ancora le insinite cose duque sia chiaro, che la moltitudine grade de cittadini habitati una città assolutamete no fà grade la città, se prima il determinato numero de cittadini no sia descritto e cosi segue , che malamente gli antichi determinarono felici effer quelle città, e be aueturate, che detro di se cotegono un copioso numero di cittadini, il cui numero anco rano si sia diffinito. R. Sto duque a udire la uostra terminatione. G. Non alla mia, ma a quella del Filosofo, il quale ha pesato, che tanto la città sia grande, quanto il numero de cittadini habităti essa città sia conueniente, e proportionato alla sua regione, altri meti no città, ma una Babilonia piena di cofusione potriasi chia mare, perche doue le partiduna città no sieno atte ad esser vbidieti, et alle leggi offeruati per la moltitudine del popolo numero so, non è conuencuole chiamarla col nome di città o Rep. perche quel fine, che dal legislatore nella ordinatione d'una città, è inteto, quasi è impossibile regolatamete di coseguirlo: numerus.n.ual de exuperas no potest obtinere ordiné. e se nelle cose naturali d'ogni cosa è coueniente grade Za, perche nella edificatione d'unacittà questa gradezza medesimamete no è da ricercarsi? se l' nanize i giganti di eccessua gradezza e di minoraza diforme dal la natura providete sono burlati, perche una citta troppo grads o troppo picciola per diforme riputar non si deue. R. Si bene. G. Vna naue di smisurata gradeza facilmete dinetarebbe innaui. gabile, e la troppo picciola parimente inutile perche creder non dobbiamo

ando inile done, 201 /3 deue mode : vna na,0ësies. brine ella po niaro, Moluero de ntichi detro o anco tione. to, che bitats altri achia r vbiumero perche èinté. n.ual surals ne d'u. · sieseli me dal grads ene.G. nnaus. ler non amo

dobbiamo il medesimo d'una città, quando fosse grande fuori di misura, picciola senza modo? R. Voi dite il uero, ma quato piccio la, e grande conuenga effere la città dichiarateci per cortesia? G. Per la opinione del Filosofo la città non deue eser tanto picciola, che non possa quella esser sofficiente per il ben uiuere, e comodo di cittadini, che quella habitano, e commoda ancora per es sercitio de gli ufficij ciuili, & tanto grande dice il nostro Filosofo, quanto possa il presidente, o gouernatore di quella sofficiente mente prouedere, & ordinare, et conoscer a bastanza quello, che sia di bisogno per essa città, per intelligenza della qual cosa hauete da sapere, che la città ha certe operationi civili, per le qua li meritamente chiamar si può città, le quali quando essercitar non le fusse possibile, quella non saria degna d'esser chiamata cit tà, le quali operationi ciuili sono o de i Prencipati, o de i sudditi, questi per obedire, quelli per commandare, & ordinare gliuf ficij, e Magistrati tra i cittadini, e se di quelli è ufficio di commã dare con prudenza (la qual virtù è conueniete per chi gouerna) de sudditi l'ufficio parimente sarà di ubidire con humiltà, & fedeltà a' superiorizma si come es si commandanoze dividono gli offecy tra i cittadini secondo la dignità, et benemerito di ciascuno, è necessario ancora, che da quelli la conditione, e la qualità de i cittadini partitamente sia conosciuta, e doue questa cognitione māca, hauera da mācare ancora la conueniete distributione de gli honori tra'cittadini, si che essendo necessaria questa cognitione nel Précipe, che gouerna una Rep. parmi necessario ancora, che in quella no ci sia troppo eccessiua moltitudine de' cittadini per miglior capacità di quelli, à quali tocca conoscer partitame te i popoli, per laqual ragione Cesare Augusto come uero Monar ca dopo la uittoria di M. Antonio, fatto censore del Senato, tre uolte annouero tutti i cittadini che non solo detro di Roma, ma in qualuque parte del modo erano soggetti al suo Imperio, & an co tutti i sudditi di cias beduna provincia; oltre di ciò, quado le città no sono troppo popolar, p u particolar cognitione possiamo hauere de'forestieri, che uengono nella città, la qual notitia è ne cessaria p la buona cosernatione, come be sapete. R. Anzimiricor

## Dello stato delle Rep.

352 do di hauer letto in un luogo, che una uolta dalla città d'Athene furono cacciati piu di cinque milia forestieri, i quali tra quella . moltitudine de Cittadini si conseruauano. G. Si bene, dunque per la perfetta ordinatione d'una Republè meglio, che una città in grandezza, & in minoranza troppo non ecceda, ma sia di mo derata grādezza, nella guifa, che ui ho detto. Di piu ancora hab biamo da considerar molto bene la qualità, e la natura di quella regione, doue le città hanno da esser fondate, dico che si come nel comperar una possessione siamo fatti auuertiti da Marco Catone di guardar ben bene salubritatem celi, & loci ubertatem, cosi nel fabricare una città dobbiamo eser molto piu auuertiti di non fondarla, doue le quattro prime qualità elementari sieno distemperate. In oltre, che il sito non sia troppo montuoso, ne tanto piano, che potesse facilmente diuentar palude, e sopra tutto sia fondata in regione bastante a nutrire gli habitanti della Città, ma temperatamente, e liberalmente come uno le il nostro Filosofo; perche ogni eccesso, e diffetto è uitioso: la troppa abondanza potria facilmente ridur gli habitanti alle delicie, e lascinie, si come la troppa scarsità ad una uil pouertà, e miseria. quando si potesse trouar una regione, o Prouincia, doue s'hauesse da fondare la città, che disposta fosse a ripararsine i confini da'nimici, o con fiumi, ouero con Monti alpestri, ciò saria moltoutile per saluezza di quella. R. Questo ha gionato assai alla città nostra, che di alpestri monti uicini siamo circondati, quando Amurate 2. Re de Turchi incaminatosi uerso di noi, & arrivato cavalcando a questi circonvicini monti poco manco (di cono gli Annali nostri) che non trabocasse egli, & il cauallo a terra; onde per Prouidenza, e Pietà diuina, persuaso egli dal suo Augure ritorno indietro; si che vedete come sia la uerità, che quando una città fosse fondata in una Regione cinta da fiumi, ouer da monti Alpestri le giouarebbe affai. G. Oltre di questo gioua assai, che la città sia fondata (quando però possibil fosse) in sito presso il mare, perche piu commodamente si può sostener quella, poiche non meno dalla terra, che dal mare può esser soccorsa; o almeno gioua assai, che sia preso i larchene

uella

nque

città

dimo

a hab

quel-

come

1arco

erta-

u au-

men-

mon-

ide, e

habi-

e uuo

so:la

i alle

ertà,

, done

Gnez

Caria

assas

idati,

01,0

co (di

sallo a

o egli

laue-

cinta

Oltre

pero

ımen-

re dal

eBO &

17-

larghi fiumi; perche i fiumi gran commodità apportano alle cit tà si per i campi come per le gregi, & non meno per la fortez-Za, & ornamento loro, il che una uolta fu cantato dal Pocta Mantouano.

Adde tot egregias urbes, operum ; laborem, Tot congesta manu præruptis oppida saxis. Flumina ; antiquos subterlabentia muros.

E doue quelli per ispatio maggiore, e per paese piu ricco, e piu mercantile corrono, piu importano assai, qual'eil Po in Italia, la Scalda in Fiandra, il Ligeri, e la Senna in Francia, il Danubio, & il Reno in Germania, ma uoi douete auuertire, Signor Ca valiere, come anticamente intorno al fondar la città presso alla marina diversamente è stato inteso da molti fondatori; alcuni si credeuano non esser buono fabricarla a canto il mare; altri poi di questi il contrario sentiuano. dicenano quei primi, che quan do fosse bagnata dal mare, saria sottoposta alla osseruanza d'ognistrano costume; onde facilmente potriansi i cittadini discosta re dalle patrie leggi, e dalla cittadinesca prattica; cosa che importa assai per la ben situata città; & etiandio che nelle Città presso il mare maggiormente frequentando ogni sorte di gente ancor barbare, per la opportunità del luogo auuenirebbe, che la continoua, e commoda prattica de gli stranieri di leggieri corroperebbe ogni maniera ciuile natia, anzi perche apportando questi (come il piu delle uolte auiene) la mercatătia da paese Itrani apportarebbono etiandio strani costumi; non si tiene dunque da questi, che la città fabricata appreso il mare ben situata si possa chiamare. quelli poi, che altrimente sentirono, volen do sempre migliorare le città fabricate alla marina (come è questa nostra) hanno detto essere di queste sempre miglior il sito; perche per l'abondanza delle cose necessarie, che deuono esser nelle città, queste sono piu commode da riceuerle, e piu sicure da riparar si da i nimici; poi che ogni aiuto cosi per mare, come per terra è loro sempre piu presto, és piu commodo: mail nostro Fi losofo stimando la seconda opinione esser stata migliore, cioè, che meglio sia fondar le città o appresso il mare, o appresso i gra fums

## Dello stato delle Rep.

354 fumi nondimeno uedendo quelle difficoltà proposte da gli auttori della prima opinione esser al quanto apparenti da alcuni bes documenti, con i quali possiamo schifare i cosi fatti errori, e prima, che i gouernatori di quella Città non lascino introdurre nel la città piu delle cose mercantili, che tanto, quanto è necessario per sostentamento di quella, e de' suoi uascalli, perche, quando si nolesse dar capo, che per mezzo della tua città ancora le altre pronincie si seruissero, questo saria dar una espressa occasione; che ogni sorte di gente uenisse a pratticar co' tuoi cittadini con quel pericolo, che è detto da souvertire facilmente i costumi civi li di essa città, & le sue leggi. oltre di questo dice il Filosofo, che quado questa città si fabricasse no troppo presso il mare, ne trop po discosta da quello, ma in una conueniente, e debita distanza, molti pericoli ancora sopranominati piu facilmente si schifareb bono: & quando questa città si fondasse appresso il mare, necessario sarebbe di trouare quei luoghi, che commodità hauessero di porti da saluare le Naui, o dalle tempeste, o da nimici; e ques porti, che sono naturali, sono migliori, e piu comodi per saluezzo delle Naui, o Armate, come è quello di Messina, e di Marsilia, che non sono quelli, che per forza dell'arte sono fatti, come quel lo di Genoua, e di Palermo. simili porti si deuono cercar con istudio da queste città fabricate alla marina; perche rade uolte auuiene, che esse in processo di temponon accrescano di Naui,o di Galee, dell'uno di che la città nostra si troua commodissima, & dell'altro abondantissima la Inclita Città di Venetia. e quando la mia patria fosse stata fondata con fermo proposito e non a caso in questo lido ella ancora hauerebbe eletto miglior sito, o in altri luoghi posseduti dal dominio nostro, e con piu bella commodità di Porti, o di vallatte, che non ha fatto di questo; douen do poi accrescer nel suo dominio tanta gran quantità di Naut, per le quali illustri ci rendiamo, non meno in Ponente, che in Le uante con molta nostra fedeltà, e dinotione; e cosi pensiamo di fa re eternamente in seruitio di Dio, e della santa Chiesa. I laghi ancora essendo quasi piccioli mari essi a proportione della lore graudezza, e delle altre commodità sono di gran giouamen, utto-

11 bes

pri-

e nel

Sario

ndo fi

altre

Gone;

22 6013

i cius

o, che

etrop

inZa,

fareb

necel-

ellero

e ques

nezza

er filids

re queb

mistulte au-

ui,o di

ma, o

quan-

o e non

fito, O

la como

dones

Naui,

ie in Le

no difa

Ilaghi

'ella lo-

uamen-

10

to per la popolatione de i luoghi, come si uede nella nuova Spa gna, doue è il luogo del Messico di nouanta miglia di giro, ador no di cinquanta grosse terre, tra le quali ui è il gran Temistitan Metropoli di quell'amplissimo Regno, che può girar tre le ghe, il mar di Bacha, che è veramente luogo spatiosissimo, & ha molte belle città intorno il Seruan, il Genge, il Bachu, il Siruch, il Lacuan, e molte altre città infinite da Tramontana, e da Leuante. Il situar poi le città per la buona dispositio ne de cittadini è necessarissimo ancora, perche questa consideratione maggior utilità arreca a'cittadini, che quella di far un Prencipe loro per mare, e per terra, che potente fesse. essendo questa pin uniuersale, e quella pin particolare, e pin gio neuole alla uita de i cittadini, la quale tanto meglio si mantiene, quanto il sito di detta città è meglio disposto. E primie ramente uiene in consideratione la qualità de i buoni venti, la bontà, e la malitia de' quali attendesi secondo il sito del mondo; perche quella sarà meglio situata per gli habitanti, che a miglior uenti è piu esposta, tra quali di molto miglior conditione sono riputati quelli, che da Oriente soffiano, o d'Aquilone; e per che la uerità del fatto consiste in questa maniera, però quell'An Andronidronico Cirreste eccellente Astronomo appresso gli Atheniesi, & vitr. li. 1. eccellentissimo Architetto, uolendo dimostrare, che nella buona c.c. dispositione de uenti la commodità d'una città, anzi la saluezza de cittadini consiste se, pianto una marmorea torre, la quale di otto lati fece per dimostrar, che otto fiati di uenti sono, a' quali una città può esser esposta, et a ciascuna superficie del suo lato de Scrise una imagine di ueto giradosi di sopra un Tritone, che mos To da ciascuno con la uerga lo dimostraua, con dichiaratione anco ra di che botà, o malitia fosse ciascu d'essi ueti. di pari, e forse di maggior importăza è per la buona edificatione della città, che de tro e fuori habbia per comodità de cittadini, e de uascalli buone e Jaluberrime acque o ferme, o corrett, che si siano; la qual acqua Se da Thalete Milesio uno de sette sani di Grecia fu stimato esser Principio di tutte le cose, perche non dobbiamo credere, che que sta alla saluezza d'una città grademente a concorrer no habbia?

Silio Poe ta. Claudiano.

se i frutti de gli Alberi, se i formenti de i campi, gli animali della terra, i Pesci del mare conservar non si possono senza l'acqua, come sariamai possibile da creder, che una città commoda mente si potesse conseruare, doue acque saluberrime non fossero? e quando a queste saluberrime acque appresso si trouasser bagni naturali, che per la sanità de cittadini conferissero, saria molto utile per la edisicatione di quella; tutte quesie cose fanno à propo sito di quelli, che cercano fondar le città ne siti be disposti:ne mi par Sig. Caualiere cercare per hora la qualità de bagni descrit ti da Silio Italico da Claudiano Poeta, poi che cosi fatta partico lar cognitione piu tosto appartiene à Meteorologici che à ciuili; solci basti di sapere, che i bagni in una città apportano grangio uamento a molte infirmità, e bruttez ze de cittadini . nel situar parimente la città conviene haver cosideratione, se sia possibile, di fondarla appresso d'una selua: perche ancora questa col sito, col neto, con l'acqua, con l'aria, e con li bagni recarebbe gra gio uamento alla città, si perche le belle, e le gran selue la commodità delle legna, e i spassi delle caccie ci apportano: non meno anco ra perche ci porgono comodità di legni per le fabriche: e quando di quercie fosse sarebbe gran nutrimento di porci e di piu per le fabriche nauali oltre modo saria comodissima. R. Fermatiui per cortesta, non credo che le selue tanto giouar ci potestero, quanto nuocere, poi che per lo piu sogliono quelle essere nido di fuorusci ti.G. Non è ragione, che la malitia de gli huomini possa piu contra una città, che l'ordine, e necessità ragioneuole, qual conviest a quella; perche se gli huomini sono tristi sono migliori le leggi di quella, se le selue sono nido di fuorusciti, non però s'ha da riputar in ciò la colpa di quelle poiche le leggi, & i decreti superano ogni malitia humana, senza alcuna colpa, che imputar mai si possa ab le selue, o a monti dopo di questo s'ha da cosiderare di che figura, o forma saria meglio edificar la città per commodità de gli edifi ci, e delle strade; perche altri pensarono di figura circolare esser migliore; altri di otto lati, altri di triangolar forma: ma tratutti la figura quadrata fu tenuta migliore, come piu com moda, la quale Romolo nell'edificar la città di Roma appromali

l'ac-

noda

Tero?

bagni

molto

propo

nems

escrit

rtico

an gio

atuar

abile,

210

no assai facendola di figura quadrata, secondo l'opinione di Marco Varrone raccontata da Dionisio Halicarnasco; di que- Dion. Ha sta figura ancora Nicea Città di Bithima (c'hora è deserta, Nicea. nominasi Isiuc ) era fabricata, & in ogni lato haneua le sue porte corrispondenti l'una all'altra, con tanto bell'erdine, che da un sasso grande, che innanzi il Ginnasio era, si pcteuano commodamente uedere tutte quattro le porte della città. cosi parimente nel fondar le muraglie della città si unole un certo spatio di terreno, tanto dentro le mura, quanto di fuori, one ne edificare, ne piantar alberi sia permesso ad alcuno: il spa tio del qual luogo, Agrum effatum era anticamente d'alcuni no simili; minato, e da T. Liuio nel primo libro delle historie Romane e esposto Pomerium, idest post mænium, perche uno spatio di luo Aulo Gel. go fuori dalle mure distate cosi chiamanasi, come ancora dichia c.14.11.13 ra Aulo Gellio; e tranoi similmente è ordinato, che niuno possa l sito, edificare, o piantar alberi appreso le mura, se non da una distă ragio za determinata dalle leggi. nella edificatione di questa città, ol moditre i profondi foßi, s'ha d anuertire ancoranel fabricar le muo anco ra, che di smesurata altezza no siano, perche a tepi d'hoggi quauando to piu alte sono, tanto diuentano maggior bersaglio a' colpi delle per le Artiglierie, et anticamente Alessandro Macedone, hauendo preui per So la grăcittà di Babilonia disprezzo quella altezza, e larghez manto za di mure, che Semiramis haueua fatto, la altezza dico di cen orusco to braccia, e larghezza di 50. come raccotano gli Historici Gre u conci;cosa fatta fuor dogni bisogno, e conuenienza, che aduna belmuie [i la, e polita città conuiensi, la qual altezza de' muri condecente eggi di ad una città, questi Architetti, et ingegnieri giudicano co opinio iputar ne di molti valorosi Capitani essere per lo piu di braccia 50.e di 2000316 larghezza tanto, quanto commodo fosse sopra i muri di passare rolla ab due soldati l'un contro l'altro senza impedimento alcuno. delle houra, Torri, e balloardi, auenga che no solo intorno la città per fortez la edift La, ma etiandio per ornamento si facciano, comeraccota Home Homero. are elro, sunt Patri dulces nati præclara corona: vrbibus Aerie Tur-2.1: ma res &c.tuttauia non essendo mia professione di fortificar città; iu com per questo lasciarò il ragionare a gli esperti ingegmeri, et a ualo appro Ty 2

rosi Capitani. solo io uoglio dire, anzi auuertire in questo, quan to il negotio politico richiede, che diuersamente si fortisicano le città possedute da pochi e da i Tiranni da quelle, che possedute sono da i molti, e da gli ottimati cittadini, perche a quelli, che Tirannicamente posseder vogliono gli altrui Imperi è necessario sempre di far fortezze in luoghi piu alti della città, che sieno, oue (come si dice) Canalieri si facciano per terrore de i popoli, e briglia della plebe, e de' potenti, come ne auuertisce qui il nostro Filosofo; ne ui è altro modo di sottoporre un popolo, e mutar la Democratia in Monarchia, che col mezzo delle fortezze . cosi fece Dionisio Tiranno dopo l'hauer presa l'Acradina di Siracusa, il che nel gouerno di molti, e de gli ottimati, e delle Monarchie reali, & antiche tanto non si suol fare; si perche tra questi è ugualità grande; si ancora perche gli ottimati, & i detti Monarchi sono d'animi perfetti, e non tirannici; e ben vero che a questi solo basta hauere alcuni luoghi sicuri per difesa loro, non den tro della Città fortezze, o Castelli, come quegli altri sogliono haucre, ma intorno alle frontiere. E non piace ad alcuni,ne anco pur di cinzer le città di muri,come sono al presente è cantoni d'Vri, Vnderualo, Glaris, Appenzel, che sono in tutto popolari, & non hanno mura attorno; perche doue sono ualo rosi, & fedeli cittadini hanno stimato non esser bisogno di for tificar la città e di fossi, e di muri; poscia che la fortezza, & il valor de gli huomini piu uale, che niun altro riparo. Ma essendo (come racconta il nostro Filosofo) questa opinione ne i passati tempi cosi veramente stata, non è stimato però, che in ciò possa hauer luogo alcuno, perche per gran valore, che possa ne' cittadini ritrouarsi, & nelle machine, & istrumenti militari il tutto non è basteuole per far con essiriparo, poscia che, ne Giulio Cesare, ne tanti valorosi Capitani o Imperatori alle militari machine, & alla violenza riparar hanno potuto. si che sia di bisogno, che una città, ancor che munita fia del ualore de Cittadini, si ripari per sua difesa di muri, e di profondi fosi con ogni sorte di machine, e di ripari; per1173

ole

du-

ecl-

riè

516-

Der

17/18

Cot-

che

opo

) di

an-

lita

chi

esti

den

10-

lcu-

te i

etto

1.210

for

ia o

1000

nio-

ro,

che

ents

Cia

ato-

nno

mu-

i di

2723

perche cost è il bisogno è la necessità de cittadini per loro riparo contra gli inimici : altrimenti mancando questi ripari ad vna ragunanza civile di huomini, vano sarebbe il valor di quelli essendo pazzia espresa, che i valorosi soldati d'una città alla forza delle machine correnti, (che sono ancora in potere d'un misero fantacino) senza altro riparo con la vita propria si opponessero. Et poscia, che habbiamo dechiarato la forma della città, e le fortezze, che per sua di fesa si deuono fare, non sarà fuor di proposito considerar, come, & in che maniera debbano esere le prinate case de cittadini dentro della città. R. Si bene. G. Per intelligenza della qual cosa dunque hauete da sapere, che gli antichi, come racconta il nostro Filosofo, asai studiarono di far le case gagliarde, e forti per sicurezza di quelli, che habitar le volessero; il che da poi non è tanto osseruato da piu moderni, quanto di far le fabriche piaceuoli, & artificiose; perche gli ingegni de gli Architetti crebbero assai piu; ma à me piacerebbe, che le case non meno forti, & gagliar de fossero (schiuando ogni rustichez ain loro, ) che piaceuoli, & artificiose, si per sicurezza, come ancora per commodità de gli habitanti; e cerchi ogniuno in simile fabriche, artefici, che sappiano fare i modelli delle case, così per piacere, come anco per commodità, e fortezza de gli habitan ti, perche in questo tutta la bellezza della casa consiste. Deuono ancora essere destinati in vna città tre luoghi appartati, si per far il sacro tempio, come etiandio per li ma gistrati, e sacerdoti, & ancora per il mercato, e specialmente questo luogo appartato conviensi a i Tempy, oue il culto divino si celebra, i quali lungi da ogni tumulto, o rumore civile debbono essere; dico quei Tempij, ne quali continouamente celebransi i diuini vsficy : solo quel Tempio Cathedrale, o Basilica, che altri chiamano, oue il sommo Pastore di quella Città, tiene la prima residenza , quando in mezo della Città fabricato fosse , saria co-Sa degna, & honorata per ornamento solo, che simile tempij alla città apportano. Purche del tutto questo edificio cathedrale fuße discosto da quella piazza, done si fa il mercato tumul tuoso, perche questi mai puo iscre senzaromore. R. Epero mi dispiace oltre modo, che nella nostra città sia destinato ai Ca nalesi far mercato intorno alla Chiesa nostra di Santo Biagio, il che no posso, se non biasimare as il douendo questi negocij esser trasportati in altro luogo, perche questi romori grandemente di Rurbano quellische celebrano i dinini officij. G. Questa anner tenza è stata data prima che hora per li passati tempi da questo nostro gentil Filosofo con molto rossore di noi christiani . Perche se ancor egli vuole, che quei luoghi, done i Magistrati, e gli vffici della città attendono a far il loro conueneuol debito, debbano esser appartati, e discosti da ogni tumulto, e grido, che intorno sentir posano, s'intende che voglia etiandio molto piu, che habbiamo a discostare da sacri tempy quelle piazze, nelle quali per lo piu si vocifera, o grida; e far le habitationi de sacerdoti in luoghi appartati, e rimoti da ogni tumulto, o grido perche, dice, la vita de sacerdoti douendo esser tutta cotemplativa con la pa cese con la solitudine altresi tutta deue esser congionta. Queste piazze, che anticamente chiamauansi fori, secondo Varrone, a ferendo, quoniam illuc res afferantur, alcune er ano destina. te per le merci maritime, altre per quelle che terrestri sono; & se la città era grande, gran piazze ancora si fabricauano, e quando era piu disposta verso il mare, piu grande il foro per le cose che dal mare si conduceuano in quella città era fatto. il medesimo faccuasi quando le condotte della città erano piu com mode da terra ferma, che dal mare; sopratutto queste piazze, Signor Caualiere, nella città debbono effer fatte per commodità de cittadini, e per la frequentia de i forestieri, che le robbe portano a quella per commodo, e bisogno di detti cittadini, veramen te grand'ornamento, & commodità altresi apportano in vna cit tà le fortezze de muri, i tempi, i palazzi, le case prinate, i thea tri, le strade ben distese, e ben tirate, non meno ancora le porte della città poste ne piu commodi luoghi, & anche in parte adornano la detta città, quando questi ornamenti si ritrouano anco

Varrone.

18-

ul

rò

a

0,

er

di

cr

Ro

be

Ti-

no

11-

be

ali

176

e,

pa

ste

20,

2a-

0

, 6

rer

il

om

se,

ita

or-

1013

cit

bea

rte

or-

120

anco nel territorio posseduto da quella: il tutto vedesi per le historie de gli Antichi. Ma prima voglio dire, quanto a i Theatri s'appartiene; nel far i quali posero grandissima cura, si per dimosirar la grandezza de gli animi loro, si etiandio per recar piacere, e diletto nel far recitare le comedie ai popoli, e presentar loro alcuniginochi, e giostre, o d'animali piu fieri, che teneuano, o di huomini disperati, & a morte condennati, de quali edisicij ancorane restano le orme in molti luoghi d'Italia, e di Asia; poscia intorno alla bellezza, e grandezza de sacri tempy in quanta veneratione fessero appresso quelli, che le sue città adornauano, vedesi primieramente per quel tempio di Diana Tempio Efesia, il qual essendo di mirabile grandezza, e bellezza fabri cato dalle Amazone, e vedendo o Serfe Re di Persia dopo l'hauer fatto arder tutti i tempij, che erano in Asia, quello saluar volse, perche non era degno di ruina per tanta sua bellezza, se poi dalscelerate, & empio Herostrato no sosse stato arso per dar eternità al suo scelerato nume. Di simile grandezza, ancora de dicato a questo nume fu il tempio celebrato appresso i Magnesi in Grecia, e fabricato da Apolline, é Hermogene, due eccellenti Architetti: gli antichi come vedete tra i piu condecenti ornamenti, che alla città, o stato loro conuenisse, reputauano la fabri ca de'belli, & honorati tempij: medesimamente ancoratra i bar bari hoggidi grandemente è riputato, che si facciano di stupenda grandezzale Meschite dedicate al salso culto. Similmente gli antichi si delettarono oltre modo di far belle, polite, e larghe strade, delle quali ancora in Italia restano i vestigi, co- Strade. me di quella Appia strada da Roma sino a Brandizzo distesa per opera di Appio Claudio, & la Flaminia da Roma sino à Rimini, e la Emilia da Roma sino a Bologna, l'una da C. Flaminio, l'altra dal suo collega console M. Emilio su fatta, hauendo soggiogato la Pronincia di Liguria, la descritione della qual Pronin cia si può vedere particolarmente in Leandro Alberti nella descrittione, che ha fatto di tutta la Italia: con belle ZZa e gran-ne della dezza di queste strade crebbe il grido alla Republica di Roma, come ancora ne fece un'altro simile Adriano Imperatore da Sa mandria

Tempii.

Leandro descrittio Liguria ò Genoua.

Case di mandria fino à Constantinopoli. Io commendo ogni cittadino, a cui possibile sia per la facoltà delle sue ricchezze, che faccia nel la sua città una bella casa, si per suo commodo, come etiadio per ornamento della patria, et magnificenza dell'animo, par che tut to sia fatto (se possibile è però) in luogo doue da molti commoda mente si possa vedere, perche questi cdifici fabricati in luoghi ascosi non recano tanto ornamento alla città, ne tanta magnificenza d'animo dimostrano, quato è la comodità, e piacer del suo proprio comodo; il qual troppo è stimato nella città nostra, come sapete. Adornano etiandio vna ben ordinata Rep. gli edisicij fat ti per gli scolari, che imparano, e per li lettori, che insegnano le Scuole. scienze, & artiliberali, perche se tanto bei palazzi anticamen te erano fatti per coloro, che essercitauano le palestre, auanzado ogni studio delle scienze, & arti di gran lunga lo essercitio del corpo, molto piu honorato luogo, e piu splendido, e piu adorno far si deue in vna città, oue le scienze s'imparano; in ciò i pa dri, & autori antichi della città nostra, hauedo cosiderato bene, fecero molto bella quella fabrica sopra la dogana grande per lo studio di coloro, che vogliono imparare, e pur sappiamo, che non si sdegno il gran Pompeo di andar alle scuole di Rodi, doppo che egli hebbe vinto tutto l'Oriente. Le librarie tanto publiche quan to particolari hanno illustrato i gran Regni del mondo; le quali quando tutte fossero al presente nel loro essere, non i Regni,ma tutto il mondo per quelle felice, e beato si tenirebbe. Se quella libraria Pergamena fosse ancora nel mondo, quanto felici, e beati sarebbono gli huomini per tanti belli, dotti, & honorati Libri, che dentro di se haucua? Della qual Plutarco ne fà men tione nella vita di Marco Antonio, dicendo hauerla questi dona to a Cleopatra; che pur erano ducento milia pezze di Libri: & in quella Libraria di Ptolomeo Re d'Egitto, trouauansi piu di quattro cento milia Libri, cosa degna d'eterna memoria; la qual disgratiatamente arse nel tempo, che Cesare guerriggiaua in Alesandria con eterno danno, & rouina delle buone discipline, & arti. Bella fu ancora intendo quella Libraria in Buda d'y ngheria appresso il Re Matthia; e quella, che in quel tempo

1,00

rel

er

ME

da

hi

ifi-

Cuo

me

at

le

em

273-

t10

120

pa

ne,

rlo

he

ali

ma

ella

, e

att

2072

ona

60

u di

la

711-

di-

2112

uel

tempo si trouaua in Constantinopoli, le quali ambe due miseramente arsero. Ando a male quella di Libri Arabici di Muleasse Re di Numidia nel sacco di Tunesi del 1531, i quali contene uano non pur i precetti de tutte le scienze, ma ancora i fatti di quei Re passati, che sarebbono di gran giouamento a tutti quel. li, che studiano la Filosofia, l'Astrologia, e la Medicina. Bellissime librarie hebbero i Romani, cosi in privato, come in publico; se la lunghezza di tanto spatio di tempo, & la tempesta di molte querre quelle non hauessero sommerso, non vi sarebbe tanta fatica, e stento nell'illustrare le scienze, & artiritrouate da gli Antichi La bellezza delle porte adorna ancora una città; e quel le piu forti anticamente erano fatte, perche i nimici nel prender vnacittà, quelle piu che alto luogo e affalire, e prendere si sforzauano, come fece tra le altre imprese Romulo contra la cis tà de Fidenati, secondo ci vien raccontato da Dionisio Halicar nasco. Le porte debbono esser tali in una città, che nell'intrata, la quale facciamo per quelle, sempre l'apparato migliore presentar dinanzi gli occhi ci si posa: voglio dire, che le porte in quel luogo sempre della città ci couien fare, oue la intrata per loro si haboia da appresentare (come incontro d'un Theatro) la piu bella parte della città; in molte anco debbono essere lastrate di ferro, e dinanzi debbono hauere i ponti leuatori, come anticamente faccuano in Grecia, si per far la ri. tirata commoda, quando per difender la patria loro víciuano contra gl'inimici, si etiandio per non lasciare a gl'inimici accostarsi troppo d'appresso alle porte della città, molte altre cose, per bellezza, e fortezza delle porte vi potrei dire;ma per esfer questo una singolare professione d'Architetti, & ingegnieri: a quelli in ciò voglio lasciar la cura, e non ne dir altro per hora di questo mestiero. Ma per tornar a dichiararui qual debba essere la natura, e la dispositione di coloro, che in una perfetta città desiderano gouernare, poscia che da questi s'attende ogni bontà, e regola tra i cittadini, dico, che per intelligen za di questo negotio habbiamo da uedere tre cose. Prima come gl'huomini, i quali diuerse regioni habitano sortiscono diuerse Zz dispo.

Porte del

dispositioni, e qualità, così nel corpo, come nell'animo, poi qual di queste dispositioni conuengano à quelli, che vogliono gouernar vna ben ordinata Republica, vltimamente sciogliero quei dubbi, che da questo negotio nascono. Et quanto al primo hauete da sapere, che secondo il Filosofo, quelle genti, le quali habitano nel Settentrione, come nella piu fredda regione sono robustissimi di corpo, & ardinfsimi, ma d'ingegno, e di prudenza assai scarsi. E credo, che egli intenda di quelli della Sarmatia, così di quella di Europa come di quella d' Asia, nell'una sono quelle regioni della Russia, Lituania, Moscoura, et altri confini dell'Occidente rinchiusi dal siume Vista, dall'Oriente, dal siume T anai, e le genti di queste regioni soleansi dimandar Geti; nell'altra viue asai ogni sorte di Tartari dall'Occidete, dal fiume Don, ouer Tanai, e dal mare Cassio, verso Oriente serrate. Tutte queste genti sono robustissime di corpo, maimprudentissime di animo, & questo auniene per due cagioni, la prima è, perche entro della vita hanno spiriti grossi, e turbulenti per la gran feruentia del calor, che dentro innanzi il gran freddo della regione si fa forte, e grande; e percio il Filosofo nostro vuol ne i suoi problemi, che l'ardor sia maggiore ne paesi freddi, che ne caidi, il che è ucrisicato da molti Historici moderni, e prima dal Baron di Herbestein nella historia di Moscouia. Questi afferma d'hauer veduto in quelle parti lo sputo cader agghiacciato in terra, & il mar Baltico agghiacciarsi talmente, che gli esserciti passano di terra ferma all'Isole, e non dimeno il caldo d'estate è tanto ardente, che abbruscia non solamente i frutti, ma le case, & i villaggi; il medesimo accadè del 1522. In Polonia, come scriue Thomaso Cromero: & il simi le anco auuene in Inghilterra del 1556, & alla città Nain in Guascogna, la quale del 15.40 di mezo di su abbrusciata dall'ar dor del Sole, & cosi parimente auuiene à tutti i popoli Settentrionali, che gli interiori loro ritengono il caldo piu fortemente, che quelli delle regioni Meridionali, e le forze, e le natural potenze ne gli uni sono maggior, che ne gli altri;onde gli eserciti, che vanno dal mezo di verso Settentrione, sono piu grossi, e piu forti, perche il calor naturale si va tuttania racchiudendo dentro

26

ar

6-

da rel

di

E

di

lla

172-

mi

dal

10-

1 a-

111-

she

de;

fia

olti

Ro-

irte

ac-

ole,

non

ade

ami

nin

lar

ten-

nte,

po-

citiz

51, 6

endo

dentro, come si vide nell'essercito di Annibale, quando passò in Italia, & in quei sette milia Spagnuoli, che furono con Carlo V. Imperatore in Alamagna, i quali confeguirono bellissime vittorie; & il contrario aumene à gli efferciti, che si muouono da Settentrione verso mezo di, perche indeboliscono, e perdono del natural vigore assai, come accadette all'essercito de i Cimbri hoggi Zelandi, i quali arriuando in Prouenza d uentorono fiacchis simi; & modernamente auenne a i Francesi nel Regno di Napoli, & ai Tedeschi sotto la condotta di Carlo Borbone, e di Georgio Frosperg in Italia. Si che non è dubbio, che questa gente di Settentrione sia piu forte, e piu vigorosa, ma imprudentissima d'animo. La seconda razione poi è, che tutte queste genti mangiano troppo, perche a digerire hanno gran calore; onde la molta copia del cibo, e la poca estalatione del calore, che il freddo circonstante essalar non lascia ingroßa gli spiriti di quelle genti, le quali, e grossissime, & imprudentissime diuentano, e per lo piu in queste regioni si sono visti Giganti grandissimi, i corpi de quali non ha guari di tempo, che si sono ritrouati appresso Samandria città d'Vngheria in alcuni Paludi di smisurata gra de Zza, come da testimoni degni di fede a me è stato raccontato dicendo hauer essi veduto, e toccato con la mano il capo dun Gigante di gradezza maggiore d'un barile di sette secchi, cosa stupendissima, e la tibia del piè di tre braccia, e quattro longa. Ma che queste genti Sig. Caualiere per lo piu siano di poca pru denza, e troppa audacia, e gagliardezza di corpo, non solo dal nostro Filosofo è stato inteso, ma etiandio da Platone simil mente nel quarto Libro della Republica. Et ancora la esperien Zaci hà dimostrato questa verità del fatto, che i Romani con la maggior potenza loro non molto auanzarono i popoli d'Occiden te, e di Settentrione, anzi parena loro di far assai à sostener lo impeto, & ripararsi da'colpi de i popoli Settentrionali, i quali non haueuano le città murate, ne fortezze, ne Castella, come dice Tacito ragionando de gli Alamanni. E se ben Traiano fece vn marauiglioso ponte sopra il Danubio, e vinse Decebalo Re de i Daci: nondimeno Adriano suo successore ruppe esso ZZ

Plato. nel 4. delle re

ponte, temendo, che quei popoli non trascorressero a turbar lo Imperio, e la possanza di Romani, come pur fecero dopo, che Constantino hebbe caffate le legioni Romane, le quali erano pofte a guardia del Rheno, e del Danubio. Perche assai tosto gli -Alamani, i Gotti, Oftrogothi, Vandali, Franchi, Borgognoni , Zeruli , Vngheri , Gepidi , Longobardi occuparono quelle Prouincie, che gia furono di Romani. Quelle genti poi, che -fortaposte al mezo giorno in Asia habitano, sono per ordinario -di grandingegno, e di granmemoria animi autem inopes, come dice il nostro Filosofo, cioè di animo timido; perche il calor naturale di queste genti, per la continua escalatione, fai spiriti diventare debali, e remessi, & ancora percio l'animo di costoro è timidissimo, e malsneonico, & alquanto crisdele per cagione della malinconia, che gli stringe le passioni dell' animo con violenza; e di questo loro sapere segno cuidentissimo n'habbiamo; perche le piu degne, e le piu stabili scienze sono state ritronate in Egitto, & in Arabia Prouin cie sottoposte al Sole, & in gran parte sotto il Tropico; & He rodoto ci ha lasciato scritto, che gli Egittij erano i piu accorti -huomini della terra , Cefare, settecento anni dopò lui , ne disse il medesimo, vsando di dire queste parole de gli Alesandrini . Ipsi sunt homines ingeniosissimi, ac subtilissimi . Done all'incontro i popoli di Settentrione non sono astuti, ma rustici, goffi, fieri, e crudeli, & che facilmente si partono dalle promes se . Cosi dree Tacito de gli Alamanni . Et Herodoto , Giustino, e Strabone il medesimo de gli Scithi. R. I popoli Meridionali sono ben anche essi crudeli, come de loro racconta Polibio, e Leone Africano raccontando le piuterribili crudeltà del Re di Tenefine, di quello di Marocco, di Homaro Esseno sacerdote, e Re Maunretano, di Isac Re di Tonebut, & di molti altri, che non sono mai state altre volte vdite al mondo. G. I Greci poi (come dice il nostro Fitosofo) e sendo in mezo tra la Europa, e l' Asia, dico tra quel freddo Aquilonare, e caldo Australe, sono parimente a mezo con la dispositione tanto del corpo, quanto dell'animo, cioè e robusti della vita, & ingegnosi della mentes

mente, & humanissimi, atti non meno a governar prudentemente la Republica, che etiandio l'Armi; veramente i Greci anticamente crano non solo saui, & prudenti, & grandissimi Filosofi, ma etiandio furono valorosismi soldati, come per I hi storie loro si uede chiaramente . ogni forma di gouernare una Republica, e munirla di buone, e giuste leggi da i Grecis'apprendeua, & non meno ancora il gouerno militare; & se tra di toro trousuasi qualche differenza cosi nelle forze dell'animo, come in quelle del corpo, questo accadeua per propria, e natural dispositione di quell'aria, o regione, sotto la quale habitauano: gli Arcadi erano gente robustissima, e poco ingegnosa; perche piu d'appresso erano sotto il Settentrione: e gli Atheniesi, e Lacedemoni, accostandosi nerso l'Ostro furono, & ingeniosi, & animosi: parimente i Thebani prudenti, & animosi erano, ma non robusti in tutto del corpo. Di questa dispositione nogliono eser i gouernatori delle Rep. pershe lo ingegno supera le forze, e la animosità con prudenza congiunta auanza ogni forza humana, di questa dispositione essendo gli Italiani gio condi, e pronti, e moderati nelle attioni, e passioni, hanno uin to, e debellato anticamente i maggior eserciti, e le piu grandi prouincie, e Regni del mondo, per esser l'Italia in sito temperatissimo, cioè fra'l polo, e l'equatore, e nel mezzo della Asia, dell'Africa, e dell'Europa, inclinando al quanto verso l'Oriente, e'l mezzo di, di questa natura ancora essendo stati i Greci anticamente auanzarono in ogni sorte di gouerno molte nationi del mondo; Bisogna in una Republica che il gouernatore habbia quella natura nel suo gouerno, quale un buon, e fedel cane ne ha guardando la vigna del suo patrone; perche si come i cani si dimostrano fieri, & animosi contra i forestieri; all'incontro benigni, & humili sempre ai domestici della casa, e del patrone cosi un prudente gouernatore bisogna, che habbia la prudenza, & animosità verso gli strani, e benignità uerso i Ctitadini, e benche siamo tenuti d'amare i forestieri per debito, e ragione, nondimeno più siamo tenuti d'amar i nostri Cittadini,

0

アーアンジ

0-

5-4

133

10

ti

if-

26-

i,

ref

100

2-

, 8

a's

, €

· be

202

, 6

10-

an-

che i forestieri; e sempre dimostrarci possiamo fieri, & animosi contra i nimici della Città (come il fedel cane) & etiandio benigni, & amoreuoli verso coloro, che fedeltà, & amore mantengono al suo natio nido. E che questo feruente amore verso i domestici sia stato sempre connaturale in coloro, che ad amare sono tenuti, si dimostra dal nostro Filosofo con un euidente segno; perche molto piu gli animi nostri uengono adeccitarsi contra coloro, che amiamo, che contra quelli, che habbiamo in odio, ouero che non conosciamo; e piu crudeli sono quelle risse, o guerre, che tra i congionti nascono, che quelle, le quali tra li strani sono nate; onde era anticamente detto. difficilia bella sunt fratrum, & qui sine modo amarunt, idem sine modo etiam odio habent, di che la ragione ci può appagare, perche, si come tutte le cose perfette, quando si corrompono, tristissime diuentano, perfectorum enim est pessima corruptio, diceua il nostro Filosofo ne' suoi problemi, cosi etiandio ogni perfetto amore, quando si corrompe diuenta nimicissimo, è dunque chiaro, che in un gouernatore debba esser la pruden za, & il coraggio, che altri chiamano animosità, ouero ardimen to & poscia che, Signor Caualiere, habbiamo ueduto qual regione sortisce la dispositione cosi del corpo, come dell'animo tra gli huomini, si etiandio qual di costoro sieno più conuenienti, & atti al gouerno della Rep. ci resta hora a dichiarare insieme il dubbio propostoci in questo luogo da Chrisostomo Iauello, il qua le nasce da questo ragionamento che habbiamo fatto, & è che non sia uera quella opinione del Filosofo, che i Greci siano per na tura atti, & nati per gouernare, & signoreggiare gli altri, poscia che molte uolte è stato neduto loro essere stati soggiogati da Persi, da i Medi, da Romani, & al presente sono miseramente sot toposti per la maggior parte all'imperio del Turco; il che essendo cosi; non sarà dunque uero, che essi sieno nati per signoreggia resecondo la dispositione del Cielo. al che io breuemente rispon der uoglio, perche quantunque i Grecisseno piu disposti secondo la regione del Cielo al gouerno, che non sono le genti Settentrionali, & Australi, nondimeno ancor essi sono sottoposti alla uolu bile

Arist.7.po

e-

3

ite

fo-

he

eli el-

0.

ma-

m-

1-

12-

51-

en

e-

ra

il

ua

he

na

70-

la

Gt

n-

ia

012

do

10-

126

bile ruota della fortuna, perche quando sono stati assaliti da maggior possanza, che non era la sua, essi furono soggiogati, ouero quando non hanno atteso alle grandezze dell'animo, ma di uenuti uili sono stati sottomessi, ouero quando tra loro sono stati appassionati, ouero, quando si sono ritirati dalla osseruanza del le leggi, essi per cosi fatte cause si sono ridotti nello stato, in che si ritrouano, che è pur troppo uile, il che è argomento chiarissimo, che sia stata ne i passati tempi gente magnanima, e perfetta; per che tutte le cose perfette, quando si corrompono tristissime diue tano: quando si corrompe la maluagia, non si può sentir di essa cosa piu trista. si che ogni nostra praua elettione d'animo non può superare la nostra natural inclinatione. & cosi è chiaro, che, quantunque i Greci per dispositione della regione celeste sieno nati per signoreggiare; nondimeno per accidente può aune nire, che ancora essi duentino serui. Dopo questo il nostro Filosofo dimostra, se tutti gli habitanti d'una città sono quelle parti, che la Città, o la sua politia compongono; perche non ostante (dice egli) che molte cose sieno necessarie in una città, quel le nondimeno da poter chiamar parte di città non è stato conces so; il che dimostra con una ragione osseruata dalla natura istessa. perche sicome ella fà ne gli effetti suoi alcune cose, senza le quali non si potrebbono ne conservare, ne preservare, nondime no quelle tal cose, come cose quasi accidentali non compongono essentialmente quei tali effettinaturali, e sono le unghie, & i capelli dell'huomo, senzale quali quasi non si potria conseruare, e non sono però quelle parti, che alla sua natura specifica con corrono, come altre volte ni ho detto; cosi parimente nella Città sono molte cose necessarie, si per la città, come per i cittadini, no però quelle dir si possono parti concorrenti per far la politia, o la città. di questa maniera sono i serui gli animali seruenti, & etiandio molte altre cose necessarissime per la città, le qua li non sono parti, che alla uera perfettione civile concorrono. R. E quali poi sono queste cose? G. Secondo il nostro Filosofo Sono queste, prima gli Agricoltori, che preparano il nutrimento alla città, poi gli Artefici, i soldati, i ricchi, i quali concorrono

a i bisogni, e necessità ciuile di piu ne i Giudici, e consiglieri, vicimamente sono necessarissimi i Sacerdoti, che attendono al culto divino. R. Se tutte queste cose sono necessarie per la città, dunque saranno quelle parti, dalle quali la città consta? G. Non tutte Signor Canaliere; perche la città essendo ordina ta per un fine perfetto, il quale rende e le città, es i cittadini fe lici, l'opere di coloro, che al vile, e laboriofo effercitio attendo no, e non alle virtù, che rendono gli animi nostri felici, e beati, non sono possenti, a beatificar i cittadini, ne per consequente la città. Poscia che, ogni nostra felicità nelle virtù consiste, e non nelle opere vili. L'effercitio dell'agricoltura è quello, de i contadini, erustici mal atti per aprender il gouerno cinile per la natiua incapacità loro, e per lo continuo impedimento, che hanno affaticandosi intorno alla cultura de campi, e quelli, che gouernano vogliono esser otiosi per la traquillità dell'animo, la quale fa bisogno in ogni buon gouernatore. Medesimamente ne gli artesici, che le arti mecaniche essercitano, i quali no possono Arist.7.po effer connumerati tra la cittadinanza, ignobilis enim est hu iusmodi uita, & ad uirtutem subcontraria, dice qui il nostro Filosofo, dico, perche la uita di costoro essendo tutta occupata in ministerio vile, è repugnante alla grande Zza, e dignità, qual de ne esser in coloro, che gouernano, si che questi quantunque sieno necessary nella città, nodimeno veramente non sono degni di es ser chiamati cittadini, nisi tantu secudu suppositione. Mai sol dati deuono eser chiamati parte della città, perche l'arte milita re cotiene molte honorate uirtu, e specialmente la fortezza, che è la uirtu dell'animo unita co le forze del corpo, & se questi chia mar si possono ucri cittadini, e degne parti per la compositione civile, che diremo de' Senatori, Giudici, & altri Magistrati ci uili? se non, che costoro più son degni di esser chiamati cittadini, e fondatori del gouerno ciuil, es in quella guisa, che la necchiaia col configlio, e con la prudenza soprauanza la fortezza de gioueni, e gagliardez za della lor uita cosi parimente i Sena tori d'una Republica auanzano i guerrieri di quella, essendo molto piu degne parti di loro; non enim uiribus, aut uelocitatibus,

1,

al

12 -

na

fe

do

? a-

· 12-

le,

de i

ber

che

che

,la

ne

ono

hu

aro

a 173

lde

eno

di es

i fol

lita

che

chia

ione

ti CB

adi-

uec -

Zza

Sena

endo

cita-

tibus, aut celeritate corporis, res magnæ geruntur, sed conci- Cic.de selio, auctoritate, sententia, quibus non modo, non orbari, sed etiam augeri senectus solet, dicea Cicerone. dopo di questi sono i sacerdoti, che al culto divino attendono, e sono la piu eccellen te parte, che una città, e la cittadinanza possa hauere, perche il sacerdotio in ogni conto, e tra tutte le genti in gran uenera tione sempre fu tenuto; ma vuol eser come dice il Filosofo lungi dall'armi, e dalla ciuile occupatione, poscia che il diuin culto tutto è dedicato a Dio, e non al mondo: & è conforme a quello, che Paulo Apostolo d'sse, sacerdos ne se implicet negotiis secularibus. questi sacerdoti vuol il nostro Filosofo, che siano persone attempate, idest qui per ætatem desecerunt, perche l'huomo giunto alla uecchiaia mancando in lui le forze del corpo, & ogni effercitio mondano, non esfendo buono, ne piu atto ad altro, che con la pura mente servire a Dio, è degnosche in quella età dedicato sia al culto dinino. qui per era Polit. tem defecerunt, hos assignare oportet sacerdotiis, & Platone voleua che il sacerdote non fosse meno, che disesant'anni; perche l'huomo spogliato dalle passioni mondane in quella età diuen ta tutto dinino, nella quale egli da se stesso si spoglia di tutti que sti affetti humani, è conueniente aduque percio dedicarlo al cul to sacro, e divino. Questa divisione delle parti, delle quali consta vna città non solo da Aristotele, ma etiandio in Candia, et in Egitto molto prima fu intesa, & ordinata, e da Romulo anticame te in Roma, come altre volte vi ho detto, circa laqual divisione de' perfetti cittadini, anzi di quelli, che veramente degni sono d'esser chiamati cittadini, dico nel farla sempre è stato procedu to, come falanatura, di cui l'arte è imitatrice, procedendo ne gli suoi effetti in quisa che fa prima ogni imperfetto, poi cauane da quello la opera perfettissima. Nelle ragunanze ciuili prima sempre è stato inteso il uitto comune per tutti i cittadini, onde con grande arte, e fatica egli si procacciana; poi ristringen dosi a particolari, si ridusero al zouerno tanto civile, quanto militare, e diuino, con elettione delle persone prudenti, valorose, e sauie, & che ciò sia la verità, dice il nostro Filosofo,

Paulus ad

Arift. 7. l'at. 6. de legibus.

che in Candia fu anticamente osseruato per decreto di Minos di fare alcuni conmiti communi al popolo, riputando ogni forza consister nella prima conuersatione nostra ciuile, nella communicanza delle cose necessarie per lo uitto. ma assai prima questa vsanza fu osseruata da gli antichi habitatori d'Italia, la qual prima si chiamana secondo, che qui ci racconta il Filosofo Eno tria, da Enotrio altrimenti chiamato Giano, ouer Noe, come scri ue Catone nelle origini, ma secondo Dyonisio Halicarnasco nelle Historie di Roma, trasse detto nome da Enotrio figliuolo di Licao ne, il quale nauigando di Grecia verso quelle parti d'Italia & hauendone scacciato indi i Barbari & habitando quiui con li co pagni, da esso hebbe nome tutta quella regione, que intra sinum Scylleticu est, & Lameticu, come vuole qui il nostro Filosofo; ma per maggior intelligenze di questi Italiani, i quali altre vol te furono chiamati Enorry, è di mestiero, che in questo luogo io la descri- faccia alquanto di digressione. E da sapere dunque che furono tre Enotry al primo de i quali fu Giano, secondo Catone, l'altro il figliuolo di Licaone citato da Dionisio, il terzo fu il Re de i Sa bini, dal quale piglio il nome Enotria, il paese de Sabini secondo Servio nel 7. dell'Encide: à quests secondo il mio giudicio aggionge qui il nostro filosofo la quarta Enotria, che è quel paese, il quale comincia dal sume Lauo termine della Lucania (hora det ta Basilicata) lungo il mare inferiore per i Brutij in sino al mar di Sicilia, & è contenuto frail seno Lametico (hora chiamato il Golfo di Santa Eufemia) & lo Scillatico al presente di squillazzo; que loca, dice il nostro Filosofo distant inter se itinere dimidiati dici: Ma Pietro Vittorio in questo luogo non si assicura di dichiarar qual sia questo seno Lametico chiamato dal Filosofo, il qualio comprendo escer quel medesimo, che hoggi di si di ce il Golfo di San. Eufemia, il quale è distate meza giornata, da quell'altro. Questo quarto Enotrio giugedo in quelle parti d'Ita lia, trouo che quelle geti che qui ui habitauano viuenano a modo di Pastori, i quali egli domesticado la prima legge, che diede loro, su che tra essi facessero publici couti, o bachetti, co che insie me comunemete cenassero, insegnado loro ancora il modo di col-

tinare;

Vedi Lenardo Al berto nel tion d'Ita Enotrij.

05

52

128

7.2

eal

no

ri

lle

ao

6

CO

m

fo;

vol

0:0

0220

tro

Sa

072-

ag-

e,il

det

nar

toil

uil-

iere

icu-

Fi-

(i di

, da

! Ita

nodo

le lo-

insie

col-

e;

tiuare; onde si comprende che sempre le ordinationi, e raqună ze ciuili hanno hauuto il principio dalle cose, che solamente apparteneuano alla necessità della vita humana, e no alla sua per fettione. Questi Enotry, de' quali io fauelo, Aristotele decchiara qual paese d'Italia prima possedessero, e dice esser quella par te, de gli Ausonij verso il mar Tirrheno, la quale secodo alcuni, era qual paese, che è intorno al Teuere, Puglia, e Beneueto chia mata anticamëte Ausonia; e prese questo nome da quell'Enotrio, che vene di Arcadia d'Ausono nel tepo d'Aralio V I I. Re de gli Assiry: altriscriuono, che dal principio su domandata Ausonia. quel paese, oue è Beneuento, & Calesa con l'estremità, che è lungo il mar Tirrheno da terra di Lauoro, & transcorre verso Sici lia; ma come cio possiamo accordare vedete Leandro Alberti nella descritione d'Italia, e quato bene egli que sti luoghi dichiara. Solo io posso dire, ch'gli Ausoni posti in Italia molto prima su rono, che ci ueniße Enotrio, anzi che egli troud i Barbari iui, che si chiamauano Ausoni secodo Diodoro Siculo cinquecento an ni innăzi la rouina di Troia: il qual nome duraua fino a tepi del nostro filososo dicendo: & nunc appellati cognomine Ausones, & il paese loro era forse quello, che è tra il Golfo di schilazzo, & San. Eufemia verso Sicilia lungo mezza giornata, come dichia ra eso Filosofo. E' duque chiaro, (per tornar al proposito nostro) che la divisione fatta qui della città sia stata similmente appres so gli Egittij, i Candioti, e dai primi fondatori di Roma, & che l'ordinatione ciuile sempre habbia proceduto dal più imperfetto, benche necessario, il quale però alla perfettione ciuile, e della cittadinanza altresi non èstato concorrente, come fu inteso non meno dal nostro Filosofo, che da gli Antichi ancora; posiia che sempre fu vero, che del perfetto deueno esser perfette le par ti.R. Di grapiacere m'è stato l'intender quelle perfette partise necessarie d'una città no meno somiglianti alla forma, che alla materia, le quali ambe due sono per comporre ogni effetto naturale ad imitatione, della qual natura, ogni arte attende, come voi sapete, . G. Anzi la felicità nostra per douer esser coseguita compiutamente sempre il nostro Filosofo l'hà congionta AAA

Diodoro Siculo

# Dello stato delle Rep.

con i beni del corpo, e della fortuna, dico con le cose materiali. delle quali quelle, che concorrenti furono per la composition: d'una città, ho a piene dechiarate; ma solo ci resta intendere compiutamente oltre le suddette parti causanti la perfetta po litia, la causa finale ancora, per la qual ella è ordinata, & eretta, e per intelligenza di questo hauete da sapere, che ogni nostra perfettione derina dal sine perfetto, e chiunque perfet tamente ordinar vuole una Republica, gli è necessario, che sap pia il perfetto fine, & imezi, che conducono a quello; perche dalla perfettione finale, e da i perfetti mezi si beatificano, e la Città, & i cittadini insieme, e dico dalla persettione finale, e dai perfetti mezi; perche potrebbe accadere (come dice qui il nostro Filosofo) che il fine fosse perfetto, mai mezi usati per consequirlo fussero tristi; e per il contrario il fine di sua natura potrebbe esser tristo, mai mezi ordinati per quello conuenientissimi, & ancora esser tristo è l'un, el'altro: quando i mezi sono perfetti, insieme con il perfetto sine ogni opera perfettissima diuenta, qual dunque sia questo per fetto sine in una Republi ca, e quali mezi sieno possenti à consequirlo habbiamo da nedere secondo la mente del Filosofo . il qual fine perfetto, quantun que da ogni vao bramato sia grandemente, perche la natura a non solamente ci insegna desiderarlo, ma con grandissima uchemenza ci spinge a cercarlo, nondimeno ogni persona non è at ta per consequirlo; perche alle nolte mancano o i beni della natu, ra, o i beni fortuiti, mezi necessarissimi per beatisicar con altre uirtù morali (secondo il Filosofo) i cittadini, però quando con la mente del tutto sono disposti a consequir questa felicità, la qual felicità il nostro Filosofo in questo luogo par che diversamente in una cosa la diffinisca da quello, che fece net primo de suoi morali, perche ini disse. fœlicitas est propria operatio hominis producta secundum optimam uirtutem in uita persecta; & quiui actum esse, & usum uirtutis perfectum; atque hunc non ex suppositione, sed simpliciter. in susto con questa è conforme à quella prima, solo, che differente egli è, atque hunc non ex suppositione 2:

rc

00

0-

778

et

ap

be

1.2

le,

Juz

ber

ira

en-

5/2-

ibli

dc-

tui3

aa

1816-

e at

ratu

0013

però

que-

140-

ello,

citas

main

uir-

I fim-

ma,

tione

ed

sed simpliciter, quasi che dir volesse, che quei beni veramente beatificano gli animi nostri, che sono veri beni semplicemete, cioè di saa natura, non ex suppositione, cioè per alcuno strano accidente: perche se la bellezza, la gagliardezza, la sanità, gli honori, le richezze concorrono a beatificar l'huomo, non però di loro propria natura questo auuiene, ma in quanto sono regolati(come altre volte vi ho detto) dalla virtù dell'animo, cioè dalla sapienza, e dalla prudenza: altrimente si potria dire (come dice qui il nostro Filosofo) che la Lira, o Cetra sia piu tosto ef sicace cazione di suonar bene, che non è l'arte del suonare; il che saria detto contra ogni verità, e la felicità primieramente con siste nelle cose, che per sua propria, e natural essenza sono buone; secondariamente per quelle, che di bontà partecipano: ib che dichiaro Sig. Canaliere piu altamente. E prima habbiamo da sapere quells, che altre volte vi ho detto, che due potenze ragioneuoli sono in noi, l'una per essenza, e per propria natura tale, l'altra per participatione ragioneuole vien detta. Secondo la prima hor contempliamo le cose sopra di noi esistente, hor infra di noi come d'un alto seggio le miriamo, e gouernamo; con questa altra virtù participante di razione ogni appetito nostro viene à regolarsi, e se la sapienza, la prudenza, la scienza, l'intelletto posseggono questo primo palazzo in noi chiamato intellettiuo per essenza; di quell'altro poi sono possedetrici nella camera del la volontà la giustitia, la temperanza, e la liberalità con la magnificenza, e magnanimità; in quella della concupificenza poi, & in questa irascibile, la fortezza, e la mansuetudine. In queste potenze inferiori, che sensitive chiamiamo, veramente la nostra felicità non consiste, perche se questa è quella operatione perfettisima dechiarata, non meno d'Aristotele, che da i Theologinostri, sarà cosa chiarissima, che questa operatione sia della più eccellete, e della piu perfetta posanza, che sia in noi, la quale è quella che intelletina chiamiamo per la sua propria essenza, e non per participatione alcuna; verso la qual ope ratione come piu perfetta, per cui si beatifica l'animo nostro, ogni buon legistatore nelle sue ordinationi ciuili attender deue molto

Vedi San Thomaso 1.2.9.3.ar

molto d'indrizzar gli animi de cittadini, & alle altre uirtuose operationi disporli; perche quei legislatori non furono del tutto degni di lode, i quali nelle ordinationi loro attesero alla sola uti lità de cittadini, e all'esercitio pertinete al corpo, poco curadost di ammaestrarlo nell'otio mentale, per la qual cosa è stato ripre so Licurgo legislatore de' Lacedemoni, il quale attese molto ad in segnar a suoi Cittadini il maneggiar l'armi, tenendoli tutta uia in cio esfercitati, a fine di questo bene, che felice in una Rep. stimaua; e poco anzi nulla curandosi di tener le menti loro a piu al te operationi intenti: ne mai quelle Rep. hebbero lunga prosperi tà, le quali ad altro, che a guerreggiare, e soggiogar i Prencipati d'altrui attesero; perche si può dire, che per uia dell'armi l'occupar gli altrui stati esser inuentione piu tosto Tirannica, che ci uile, & una alteratione di animi arrabbiati, o su perbi.ma quei legislatori sono stati grandemete commendati, che con le institu tioni loro hanno sempre haunto oggetto d'operare, onde per loro mezola città, & i cittadini insieme conseguir potessero quel sine, per lo quale ucramente felici, e beati si rendono. & imezi, per i quali si consequisce, unole il nostro Filosofo esser le ricchez Ze,e lo studio delle uirtu morali, sioè essercitarsi in esse opere at rendendo alla sapienza, & alla scienza, onde felici deuono esser chiamate tutte quelle città, nelle quali il buon legislatore atten de di far grandi quelle nelle ricchezze, e nelle uiriù: grandi veramente nelle uirtù diuentano li città ogni uolta che i cittadini attendono all'effercitio delle uirtù morali; le quali tanto so no illustri, & tanto note al mondo per la singolar belle zza, che molte genti abbandonando la patria, le proprie case, e se mede simi con tutte le loro cose, solo riputaronsi ricchissimi, e felicissimi nel contemplarle: queste nelle cose aduerse constanti, e forti, nelle prospere modesti, e teperati ci rendono, a i zioueni donano la sobrietà, & la verecondia, a i ricchi honestissimo riposo: a poueri incorrottibili thesori : a ricchi pretiosissimi ornamenti doue non s'annida la virtù, che altro sono le ricchezze, che incommodi della vita, & irritamenti de'mali: vn corpo giouane, e bello senza la virtù non ci parerà quasi naue dipinta gouerna-

Lode della uirtù. 10

eti

os

re

in

ia

7i-

al

272

a-

1C-

ci

228 tu

200 fi-

Zi,

162

at

Ter

ten

ndi

ta-

0 60

che

ede

eli-

i, c

do-

0/0:

enti

in-

20,€

na-

ta da tristo, & imperit o nocchiero? che diremo di questi nobili vsciti di gentil sangue, ma che vitiosi, & ignoranti sono, non ci paiono ridicoli, che si reputano come quel sciocco plebeo, che ve stito de'drappi da Prencipe, se auisa d'esser veramente Prencipe. Si credono douer esser stimati, perche sono heredi de i nobili loro predecessori; ma di gran lunga s'ingannano; perche il sangue con la virtu maggiormente, e non la virtu col sangue s'illustra; non sanno questi, che un virtuoso non teme ne tempesta, ne venti, ne inondatione di siumi, ne forza d'huomini, & che Hercole elesse questa per quida, & da essa scorto, su dopo ta te fatiche con trionfo à glorioso sine condotto? sappiano questi, che malamente si reggono quelle città, e quelle Republiche, che da ignoranti, e vili huomini gouernate vengono, & che questa ragione mose Platone a dire, che i sauy, & accuti d'ingegno sino dalle ville deueno effer chiamati a i gouerni d'una città, & i na ti di sanzue nobile, che fanno vilissime, e scelerate operationi, so no da essere tra i bi folchi conumerati. E di mistiero dunque for mar la città in guisa, & abbellir questa Rep.che la uirtù risplen da tra i cittadini, & gouernatori insieme; perche quando questi diuentano studiosi di quella, la città diuenta parimente. Studiosa est ciuitas, quia ciues, qui participes sunt Reip. sunt stu Aristot. 7. diosi, dicea il nostro Filosofo: studiosi diuentano i cittadini o Polit. per natura, o per costume, o per disciplina; perche al ben operare bisogna, che la natura ancora fauoreuole sia, In uita enim Minerua nihil agas; è prouerbio antico : è necessario, per apprender le virtu che la natura ci sia, inclinata; perche tuito quello, che apprendiamo per modo riceuente apprendiamo come è stato prouato da i naturali; diuersi sono i corpi nostri da i bru ti animali, e percio diuerse sono ancora le anime nostre da le loro; onde diversissime sarano ancora le inclinationi, e dispositioni nostre naturali nelle scienze, e discipline humane : & in que sta natural nostra dispositione tranoi stessi differentemente siamo assortiti; perche ciascuno di noi è di diuersa complessione as sortito. Nel ben operar si ricerca la pratica, la qual è di tanta forza, che contra l'istessa natura grandemente resiste. Confuetudo



770

no-

udi

eru

te-

pre sua

a72-

zra

ho

na

are

ra-

ienbuo-

1012

cit-

nalz

alo

tial

xap

to di

ofen

pre.

iltro

ronz

ICCIO

140-

Cams

rubli

l qua

i ha-

ede-

te, Sig. Caualiere, come la perfettione d'una Rep.in questo consi ste, che i prencipanti, & seruenti a suo tempo siano d'una mede sima conditione, estato: e parimente d'una medesima virtù debbono esere; cioè, se al prencipante conviensi eser prudente nel commandare, di questa medesima virtu deue esser adorno nel l'obidire: & obidiente è il cittadino tanto piu: perche non mai seppe alcun cittadino prudentemente comandare nella sua Rep. che prima no fusse stato lungo tempo, sotto alla disciplina dell'obedienza; e però dicesi in prouerbio. Qui imperare vult recte, oportet ipsum prius sub imperio suisse. De i quali cittadini la vita come vniuersalmëte di tutti gli huomini è diuisa in tre sta ti, o nello stato di negoty de affari, o vero nello stato dell'otio, e riposo, ouero nella guerra, e nella pace. Gli affari in una città con uien, che ordinati siano per trouar il riposo; altrimeti turbuletis simi sono; e la guerra parimente, che sia ordinata per il fine della pace; altrimente no alla ragione, ma alla bestialità, o alla fiere? za humana, cotal guerra saria degnamente attribuita, & ogni uolta, che questi stati in questa maniera uno per l'altro ordinati in una città non fossero, ella no saria degna d'esser chiamata cit ta;ma vna selua di fuorusciti, un mar di Corsali, o una raguna za di Artigiani, e di scrui vili. per far perfetti questi stati in vna città conien, che i cittadini habbiano ogni sorte di uirth co ueniete a gli attiui, a'otiosi, a' guerrieri, & a'riposati, i riposati con gli otiosi, i guerrieri co gli attini uirtuosamete accordandosi redono felice, e beata una Rep. perche gli otioficoparati a coloro; che tegono il timone del gouerno civile, & i guerrieri a quei, che tutti per l'ubidieza destinati sono, rimanedo tutti sotto le uirtis morali, e sotto la insciplina de legistatori la ragunăza ciuile fan no di un ottimo, e perfetto stato, chi teperatamente chi modestamente, chi fortemerte, chi giustamente, chi prudentemete uinedo, secodo il grado, coditione, et elettione di ciascuno cittadino. oc correndo le guerre tra i prencipati è necessarissimo, che i citta dini habbiano disciplinati nella fortezza, e ualor dell'animo, & occorredo l'otio, e la pace egli è necessario, che siano ammae strati nella intelligeza delle scienze, e nell'amor della sapienza B66

Prouer-

che volgarmente filosofia chiamiamo, e perche occorrono etiandio molti bisogni tra i cittadini, e per la città ancora; però quel legislatore, che i cittadini ha indrizzato a i guadagni giusti, e leciti, è stato sempre degno di molta lode. Fia dibisogno dunque, che i cittadini per conseguir quel fine, che beata rende vna città siano ammaestrati nell'armi, nelle scieze, e nelle mercatantie honeste; perche non meno i beni del corpo e dell'animo, che etian dio quelli della fortuna rendono gli huomini felici, e maggiormente i cittadini. R. Fermateui per cortesia; io ho inteso da voi tutte quelle particolarità, che ad un cittadino si conuengo no; e per sapere la filosofia, e per far guadagni honesti, e leciti, & altro; ma dell'armi, che dite esser necessarisime in una Republicanon ho inteso sin'hora cosa alcuna. G. 10 non ardisco di farlo, perche non vorrei, che intrauenisse a me quello, che in presenza di Annibale Cartaginese interuenne à quel Filosofo, che volse discorrer della militia. R. Non sono piu quei Filo sofi,ne ci sono piu quegli Annibali, però dite sicuramete. G. 10 lo dirò; mala colpa d'ogni errore, che in questo discorso interuenir potrebbe, voglio, che a voi Signor Caualiere sia attribuita: poiche per vostro piacere sono spinto da noi a correr cosi fatto pericolo benche molto maggior cose io farei per amor vostro. R. Horsu fatelo vi priego almeno Signor Gozzi per ammaestramento di questi nostri giouenastri tagliacantoni, e spez Zacadenazzi, che tutta via portano l'armi, & a pena sanno legger, o scriuer, mal grado di coloro, che sono tenuti a dar loro la norma. G. Hauete da sapere, che l'armi in una Republica sono necessarisime; ma queste in quella appresso alcuni senza configlio, senza virtù, e sofficiente cognitione delle cose milita ri, & senza fortuna appresso, poco, anzi nulla vengono stimate; perche in questo confl tto d'armi è stato sempre piu sicuro l'accordo di pace, che sperar la vittoria nella instabile rota della fortuna. Altri pot hanno stimato, che tutto il valore dell'armi consista nella mano, nella mente, nel consiglio, e nella for Za, & questo è stato inteso da Homero in lode di Azamennone. Cicerone in quella Oratione, che fà pro lege manilia assegna quattro

Della Guerra.

Cice. pro lege Man lia, an-

uel

, 6

ues

111-

stie

ian

ior-

oda

ngo

eci-

una

rdi-

che

ilo-

Filo

Tolo

rue-

ita:

fat-

20-

am-

Bez

inno

loro

lica

enza

ilita

ima-

rol'-

della

armi

1,00

cero-

attro

tie

virtu necessarisime di ritrouarsi sempre in uno Imperatore di esfercito, per le quali questa arte militare auenturata si ren de prima vuole, che habbia la cognitione della militia, poi il ualore, sincl'animo, come nelle forze, & appresso, che habbia quel la auttorità, che a vero Imperatore conviensi, perche mal si spe ra d'un esfercito, quando l'Imperatore non è riputato; la buona fortuna bisogna, ancora che habbia dice Cicerone le quai cose co piutamente furono in quel tanto pregiato, e ualorofo Giulio Ce-Sare, a cui non fu mai nel mondo alcun altro huomo pare, perche quado non fosse stato ualoroso del corpo, come su ancora dell'ani mo, non hauerebbe ottenuto tanta lode nella untioria Farfalica, poscia che prima poco mancò, che in Spagna in quel gran conflitto, che fece con Gneo Pompeo, non fosse con tutto l'esercito ta gliato a pezzi, se egli no hauesse dimostrato le potenti forze del suo corpo; ese ancora marauighosamente non fosse stato prattichissimo nell'arte della guerra malamente sarebbe reuscito con quel poco essercito contra tanti potenti nella guerra Africana: quanta riputatione hauesse nel essercito; e quanto dalla benigna fortuna fuße felicemente guardato ogniuno lo sa, quato poi fus se laborioso ne'negoty, forte ne' pericoli, industrioso nelle attioni, presto ne gli effetti, prudete a far le prouisioni (uirtu conuenieti da ritrouarsi sempre in uno Imperatore) ne sono piene le carte. Aristotele vuole, che sei cose siano necessarie sempre nell'arte mi litare, cioè buona fortuna, forzane soldati, abondanza de dina ri, prudenza nell'Imperatore, ualor ne' soldati, opportunità, e co modità del luogo: ma oltre queste uirtu a me piace assai quella, con la quale un Imperatore studia sempre di ritrouarsi co i suoi Capitani, e soldati compagno domestico e famigliare si nelle fatiche, come ne' pericoli, perche non è ragione, che le alirui fatiche & il pargimento del sangue de poueri soldati sia del tutto attribuito alla gloria, et spledore del Capitano-Pausania uinse i Persi Pausania. ma co la morte di Macedonio suo Capitano, nondimeno su ripre So grauemente, quando nel tepio di Apolline appresso i Delfi egli si vantaua con quel Epigramma di hauere solo riportato la vit toria contra i Barbari, poco ricordandosi della morte di Macedo B66

Arif.Rhe. ad Alexã,

nio. E di gran consideratione in vn Capitano, che sia diligente nell'ordinare alle vigilie i suoi soldati, non solamente di giorno, ma etiandio di notte, accio sempre trouar si possano pronti con l'armi a frote del nimico:ma del tutto in questo si vuole, che egli pin de gli altri sia vigilante, & accorto per l'ufficio, che tiene; perche ogni vergogna, & ogni danno seguito nell'arte militare, il piu delle volte è stato per colpa, e mancamento de i Capitani. Sia questa sua deligenza di tener i soldate tuttauia essercitati nelle armi; però non con stanchezza, & visitare alle volte le sen tinelle, compatire ne'bisogni con estiloro; benignamente i lor la meti udire, & attender alle malatie di quelli, che infermi dine tano, quando poi graui delitti comettono senza risparmio, & an cora per far temer gli altri, è giusto moz zar loro il capo; dico di tutti coloro, che tentano di conuenire con i nimici, & accomo darli delle proprie armi, e disturbare i consegli, & comandameti de'loro Capitani.munus.n.militis est imperanti parere, solea dire Ciro appresso Zenofonte. siano tuttania questi soldati appa rati da lor Capitani ad esser feroci contra gl'inimici (per consiglio di M. Catone) cortesi uerso gl'amici, e copagni, rispettosi, per non dir timidi, a far ingiurie ad altrui, pronti a uedicar le proprie e del suo Capitano, e sopra tutto siano cupidi d'honore, e di gloria.laude pre omnibus rebus esse expeteda soleua dire il Re Ciro a soldati, se un di loro comette qualche grane delitto, no gli si perdoni se molti peccano habbia qualche risguardo di piegarsi & acconsentire al desiderio de soldati, e faccia ciò con molto ris guardo, e prudeza una nolta Giulio Cefare a una legione de suoi soldati, hauendo tumultuato, no fece altro, che bandirla dal suo essercito, ammazzando però tutti i colonelli di quella legione, la quale poscia che uide tanta benignità del suo Imperatore tutta piegatasi co le preci dimado la gratia, la quale gli fu cocessa: ne da indi innazi piu fedeli, ne piu ualorosi soldan hebbe di questi: i quali(dicono alcuni) essere stati i miei Dalmatini. sodisfar alle volte al desiderio del soldato, ne troppo con esso mostrarsi austero, o crudele, io comedo affai in un Capitano massimamete in quelle cose, che egli può fare co suo honore, & che à lui no importano

Ciro.

Giulio Cesare.

Vedi Remigio fio rent.ne'di fcorsi ciui li.c.94. rte

10,

072

gli

ne;

8.63

ni.

ati

(en

la

านฮ์

are

lico

mo

më-

ilea

ppa

nli-

per

oro-

e di

1 RC

ogli

arfi

orif

(uoi

1 Juo

e, la

utta

a:ne

iesti:

ral-

i au-

tein

por-

vano piu che tanto. Quando Lucullo Capitan Romano, trouandosi in arme contra Mitridate, & hauendo prese molte città d'ascordo, non uolse una per forza presa conceder loro da saccheg giarla, pascendoli tuttauia di parole, tanto crebbe in essi lo sdegno, che uenuto Pompeo all'essercito in suo cambio, niuno nolse ac compagnarlo a Roma, eccetto che mille fanti comandati a farlo per forza. Si che e d'honore, e di utile egli è ad un capitano il mantenere la beneuolenza de i soldati, e piu conviene vsarla a i Prencipi, & a i Re (lo dico Signor Caualiere per questa occasione, che nuouamente mi si para dinanzi) perche far at ti di crudeltà, mas sime uerso le persone di nobilis simo sangue di scese, e nulla, o poco colpeuoli sono stati dannosi a chi gli ha vsati; anzi il piu delle volte simili atti hanno fatto a i Re perder lostato e la uita. si come auuenne ad Aprio Re d Egitto; il quale per un atto bestiale, e crudele usato contra ad un suo famiglia re, e ualente huomo, fu prinato del Regno, e della nita da suoi proprij sudditi; come ci racconta Herodoto; hor non piu di que Ho troppo crudel caso. ho tralasciato di dirui ancora qualche co sa intorno all'armisstesse con le quali alle uolte s'accresce il ualo re de i soldati. siano dunque di due conditioni l'armi, leggiere, e spedite, si che no siano di grave peso, e per ciò d'impaccio a' soldatize si possano piu spesso tirare, olăciare, accioche si possano piu të po adoperare ne gli esterciti d'hoggidi. 10 piu lodo quei soldati, che adoperano gli Archibugi lughi, che certi archibugetti corti, i quali co la breuità del tiro no fanno mai cosa alcuna; anzi prima sono percossi, & abbattuti da piu lughi archibugi, che ne fac ciano essico quei corti un tiro: siano parimete permesse a soldati tutte quelle armi, che piu animosi, piu braui, piu spauetosi, c piu terribili dinăzi a gl'inimici gli redono et quado d'oro, o d'argeto adorni fossero, come usanano i soldati di Sertorio, e di Cesare, 10 lodarei affai pche la bellezza, & la spledidezza dell'armi solena dir Cesare secodo Suetonio redono i soldati piu tenaci, e gelosi. Mi lites habebat tã cultos, ut argéto, & auro politis armis ornaret fimul, & ad specié, & quo tenaciores eoru in prelio esset metu dani &c. no mi dispiace ancora la opinio di coloro, che no noglia

Frác. Pat. 1 de Repl.

Prouerb.

9. 6.4.

no concedere queste armi sì ornate a tutti i soldati, ma solo a i soldati veterani, che si sono trouati in molte battaglie, come fece Alessandro doppo hauer vinti i Persiani, e soggiogato l'oriente. Ma diciamo, che ancora tra gli altri auisi un Capitano attender deue di hauer i soldati (quando però possibile gli sia) essercitati nell' Armi, & che belli di forma agili di vita, e gagliar di di corpo siano; & qualhora questi hauer no si possono, cerchinsi Tironi di miglior conditione, & esfercitio, che si può. Tyronem quærat, qui veteranum non habet. Ma sopra tutto in ciò guardar si deue di elegger questa sorte di soldati in età, che siano per lo meno di anni dicisette, o vinti: per che i noni soldati, che hanno passato i trenta anni rare volte riescono; onde vsi quel prouerbio antico. Clitelle bobus aptatur, quasi no suo one re premuntur; & in lingua nostra maternas stara vola mucnoie vcit orat) questa sorte di soldati in simile età eletti fu sempre disciplinabile, & ad ogni eruditione militare sottoposta; Siano pur eletti d'aspetto virile, e gagliardo, che questa bellezza di corpo no pur si couiene in un soldato, ma molto piu in un valoroso Ca pitano; perche rari furono, che alla grandezza dell'animo loro, no corrispodesse ancora la formosità e la bellezza del corpo dice siche Mario valoroso Capitano trai Romani fu di tato aspetto, che quel Cimbra soldato barbaro mandato per ammazzarlo ad vn solo squardo terribilmente si spauento; di questo Imperiale aspetto fu Marco Antonio, dicono gli historici, che quado egli ha ucua in capo la Corona no si poteua veder piu bell'huomo, & che al pari delle antiche statue d'Hercole assebraua. Marcello su bel lissimo di corpo, & di aspetto terribile: & parimente Giulio Ccsare d'una superba, & Imperial vista; & appresso i Greci Alcibiade, Isicrate Atheniese, Themistocle; parimente Artaßerse cognominato Macrochir, perche haueua una mano piu lunga, fù di bellissimo aspetto, & à tempi nostri fù di bella vista Schãderbegh d'Albania, che tanto contrasto fece contra i Turchi, Solimano parimente valoroso Imperator di Turchi: Ismael Re di Persi, Soldano del Cairo, Francisco I. Re di Francia, Henrico V I I I. d'Inghiltera, furono bellissimi d'aspetto, e di signo-716

aż

re-

12-

n-

0-

a-

ie liir oo a ose os de le la el el cois el cois el cois el el cois el el cois e

ril vista, in somma, Signor Caualiere rari sono stati i Re, gl' Im peratori, e Capitani al mondo, che al suo ualore no sia stato pari ancora la bellezza del corpo; si che io lodo assai, che quanto è più possibile nelle elettioni de' Capitani si trouino quelli, che di aspetto sono è belli, e singolari perche questa sorte di huomini è di maggior admiratione, et veneratione appresso i soldati, et mede simamente ancora consiglierei, che s'hauesse a cercar soldati almeno la maggior parte di simile qualità, e conditione. Ma nella elettione del Capitan Generale, piu tosto (per consiglio di Leone Imperatore nel trattato de bellico Apparatu) attender si deue Vedi Real proprio valore, e virtu, che alla Nobiltà del sangue, od alla gloria de' passati, la quale spesso non passa ne' posteri come here uili cons. ditaria;ne segue sempre, che chi sia nobile di sangue, sia etiandio virtuoso de animo; Quanto errore si commetta nel far elettione del Capitano generale attendendo piu alla Nobiltà del sangue, che alla propria virtù dell'eletto, leggete il Fazzelli nelle Historie di Sicilia, & quello, che interuenne à Niceforo Foca Impe rator di Constantinopoli nella elettione, che fece di Manicello suo Nipote figlinolo bastardo del Fratello Leone contra i Saraceni in Sicilia, oue uederete di quanta importanza sia il dar ca rico d'una Armata, o d'un effercito à persone, che, se ben sono no bili, siano però senza giudicio, & esperienza, Si che Signor Caua liere, nella elettione di questi Capitani, piu tosto alla virtu, che al fauore, al bisogno, che à compiacimento attender si deue, per che non è sicuro sidarsi, col mare tempestoso, d'un inesperto Nocchiero, solena dir Fabio Massimo nel senato di Roma. Attendasi in oltre d'hauer Capitani, versati assuti, e pronti à far stratagemme, con le quali facilmente in aguato i piu potenti esserciti molte volte si sono presi, & i piu valorosi Capitani superati, e le più forti Città occupate. In questo atto di versutia, che è atto di prudenza fu mirabile Annibale Cartaginese, & con quella vinse i Romani in quel gran constitto à Canne in Puglia, Ne attacco mai fatto d'Arme senza autar la forza con l'arte, e l'armi con l'ingegno. Metello parimente fu tale essendo Console in Ispagna contra i Celtiberi . che Agathocle Siracusano in

Fazzelli lib.6.deldi Sicilia-

Plut. nella uira d'-Anniba--

stino Historico. Lisandro Lacedemonio fu personaggio di gran sagacità, il quale asai si valeua delle stratagemme; di che essendo rimprouerato, solena risponder, che in quello che non potena fare la pelle di Leone vi si douena intesere quella della Volpe. Di gran consideratione egli è d'hauer un Capitano constante, e forte d'animo, valoroso & di buon giudicio, è non che sia ceruellino, & inconstante, o leggiero, e se alle uolte i piu valorosi Capitani si sono discostati da' loro maggiori, questo è internenuto; per che non deuono i Capitani di grande animo, é massime quando sono armati, ester tocchi nell'honore; di che ne habbiamo per no-Vedicuic. Aro ammaestramento quell'essempio di Narsete Eunuco, & di Antonio Maria Sanseuerino Conte di Gaiazzo; di Malatesta Baglioni generale di Fiorentini nella guerra di Papa Clemente Settimo, e di Andrea Doria il vecchio, perche l'honore si difen de con la fortezza, e con la costanza dell'animo, e non con le ua rie parole, quando insieme un Capitano di pudicitia, e di tempe ranza fosse accompagnato gli saria di grand'ornamento, e facile sarebbe di apprender ogmuirtu. difficile enim est admoduin luxuriam prolapsos ad uirtutem redigere. questa uirtu trouofsi con eterna lode in Scipione, verso quella bellissima vergine a lui per schiaua in Ispagna presentata, & in Marco Catone, e in Druso Germanico; & quanto è commendata ne' gran Capitani la prattica, & astinenza di uiuer che era nel detto Scipione, & in Massinisa ancora, se uede per le antiche Historie; che quando erano alla guerra d'un folo cibo si contentauano, e quello camina do furono ueduti le piu nolte mangiare, il simile si conta di Mar co Curio Romano, che dinanzi gli Ambasciatori de i Sanniti uol se esser ueduto mangiare fuori d'un Catino di legno; Samnitum diuitias contemnendo. Di quanto poi danno siano e dishonore i Capitani auari al suo Prencipe s'è ueduto chiaramente in quel

la guerra di Lodonico XII. Re di Francia col Re di Spagna in

grande de i suoi Capitani poco honoratamente riusci in quella impresa. R. Rarisono hoggidi, Sig. Gozzi, i Gn. Marij : i Marc.

CHT4 >

li.4.20.

li.g.de Re pu.tit.2.

Vedi Cic. Ruter

Guic,li.6. Italia per cagione del Regno di Napoli, il quale per l'auaritia

122-

278

: 13-

ua

De.

€, €

set-

Di-

rer

rdo

720-

di

12.2

nte

fon

22

nite

cile

iin

405-

ne a

ein

ani

, 6

ndo

inā

Mar

206

um

rore

quel

a 113

itik

ella

2760

Curij, i Fabricij, i Licinij, i Tuberoni, i Pauli Emilij, i Catoni, i quali nelle guerre si dimostrauano nimicissimi della auaritta, ri futando i gran Thesori, che erano loro presentati solo attendendo all'utile, & alla gloria cosi sua, come del Popolo Romano. questi auaroni non sono degni d'hauer carico di sorte alcuna, perche, oue sono ne gli effercity militari o ciuili, sempre uogliono meglio a loro stessi, che alla lor Republica, o a suoi Prencipi. oltre di questi Capitani auari, che schifar si debbono nella militia, uoglio, che i Prencipi habbiano in molta consideratione in questa elettione di schifare persone, che poco attendono alle promesse, & che sono crudeli, e cupide di regnare, perche si come la fedeltà, la clemenza, la lealtà, e la modestia, mantiene lungamente l'Impero; cosi la crudeltà, la perfidia, l'ambitione de'Capitani fa spes so che i Prencipi perdono i loro stati, & insieme la uita. Bello, e molto vtile è quello auiso di Remigio Fiorentino a questi Capi- mig. ditani, quando restano uittoriosi del nimico, che del tutto non si le cos. 41 diano in preda all'allegrezza, e feste, ma proseguir debbano gagliardamente la uittoria con le prouissont, fino che talmente sia confermata, che piu paura alcuna del nimico non resti: perche una vittoria imperfetta si può dire, che sia il seme d'vn'altra guerra; quando al nimico sono rimaste le forze da rinouarla, & quando possibile fosse ad un Capitano d'hauer nell'essercito genti d'una medesima natione, o almeno conformi di costumi, e di Religione, questo saria molto buono; e per consequenza molto male che in duo esserciti nimici siano soldati della medesima natione; perche sempre si corre quel periglio, che auenne a Lodouico Sforza, & à Francesco Primo Re di Francia, & a Massimiliano Imperatore; come si conta nella Historia del Guicciardini : & quando un simile essercito è ammutinato, non è quasi possibile di acquetarlo secondo il parer di Polibio Capi tano di grande esperienza, e ualore, e gouernator di Scipione Africano, e se bene Aunibale consegui molte bellissime vittorie con un essercito composto di Cartaginesi, morì, numidi, e Spagnuo li, Italiani, Francesi, e Greci; questo su perche longhissimo tempo questi sotto la sua condotta, e d'altri capitani Cartaginesi do-

Vedi Guic ciard.li.4. mig.Fiore

mesticamete tra di loro uiuedo guerreggiarono. In queste imprese di guerra, Sig. Caualiere, inazi che si pizlino, e si muouano l'ar mi, bisogna, che il Precipe cosideri molto bene di no lo fare senza gra consideratione; perche non è cosa che ricerchi maggior auer tenza, e piu maturo giudicio della guerra; trattadosi sempre per uia dell'armi, gradissimi danni, e notabilissime uergogne: inanzi che ui si metta mano, è necessario pesar molto bene le proprie fa coltà; perche se no si può far spesanella guerra, no si teti di farla. Si cosideri ancora il ualor, e la possaza di colui, co il quale si muo uono l'armi; perche quado et impotenti, & inferiori siamo ad esso lui, è bene, che tetiamo di accomodar le cose co quella maggior ri putatione, che possibile facedo sepre stima del nimico; perche chi lo disprezza spesso lo fa co suo dano è vergogna. E che i deboli non piglino partiti animosi, io gli persuado grademete. Questo è quel, Sig. Caualiere, di che habbiamo potuto breuemete auisare i Pren cipi intorno al far la guerra, et elegger i capitani, così per riputa tione, come etiadio per utile loro, le quali guerre si come dimostra no, & hano dimostrato sempre il ualore de' soldati, e de' capitani; cosi etiadio gli otij, & riposi tra i ciuili hano palesato quanto importino le scienze, e la filosofia, dico tra quelli che gouernano le cit tà, e gl'Imperij ancora. la militia rende grand'ornamento a i cit tadini d'una Rep. quando però è considerata, & con misura; la silosofia parimente nel tempo di riposo, e di pace. E qualunque Precipi, tanto all'uno, quanto all'altro ui attesero con studio, e dilize za, sempre i loro stati con grandissima felicità sostennero. Quan to a quelle dispositioni perfette attinenti alla uita d'un cittadino le quali in questo settimo libro lungamente da! nostro silosofo ci so no dimostrate, io le tralascio; poscia che lungamete di questo si ra giona nella educatione de'figliuoli nella mia Iconomica conforme alla mente del detto Filosofo. diamosi hor dunque pace con questo fine al settimo giorno del nostro razionamento, che domani all'ultimo vi aspetterò, doue penso di supplire a quanto in questo si hauera mancato di dire. R. Piacendo a Dio tornero; & à Dio vi lascio.

Dello



Dello STATO delle

# PVBLICHE

Secondo la mente

S E 0 Con essempi Moderni.

GIORNATA OTTAVA. DI M. NICOLO VITO DI GOZZI Gentil'huomo Ragusco.



RGOMENTO.

Si discorre intorno all'educatione uirtuosa de'figliuoli, in cui consiste la perfettion delle Rep. e prima auuertisce come deonsi tenir in ogni modo lontani dall'otio cagione d'ogni rouina; poi ammaestrare nell'arti ingenue, che sono la filosofia, & altre nobili scienze comprese sotto queste quattro discipline princi pali, cioè la litteraria, la Gimnastica, la Musica, la Pittura. delle quali, e delle specie loro particolarmente si ragiona, e si loda in sine la Musica.

> INTERLOCVTORI. GOZZI, ERAGNINA.



re-22 ina

uer

per

e fa

rla. nuo

esso

: 72

chi non

ucl,

ren uta ara

ani;

im-

cit

icit a fire-

lize

nan

lino

cifo

ira

for-

con

ma-

0 172

ero:

Auicinaua l'hora del mezo giorno, che a dormir c'inuitaua mal grado del caldo, quando uenne il mio honorato Caualiere, il quale senza altro aspettare al suo luozo postosi con grande amoreuolezza, mi richiese a dar principio al ragionamento di quello, che in questo ottano libro del no-

CGG 2

stro Filosofo si contiene; al che io acconsentendo cominciai in que sta maniera a dire ciò, che il nostro Filosofo in fine del primo libro conchiudendo disse, necesse est ad Remp. respicientes eru Arist. 1. po

dire, & filios, ut ciuitas studiosa sit, in questo ott. uo lo cominci a fare, e prima non ha voluto; perche sempre è stato suo costume ne gli ultimi libri, o in quelli, che sono appresso di trattare delle cose piu difficili, piu alte, e piu perfette: e considerando egli, che tutta la perfettione d'una Republica consiste nella buo na educatione de' cittadini, dalla razunanza de' quali ella è fatta, i quali quando dalla tenera età non sono ammaestrati, e disciplinati bene, in fine è poi dissicile a farlo; però di questa educatione s'hariserbato di trattare in questi vltimi con mol to giudicio; accioche ogniuno sappia, che le Republiche quella volta arriuar potranno alla perfettione loro finale, quan do i loro figlinoli nella tenera età haueranno bene ammaestrati, & allenati, o nelle scienze, o nell'armi, e diconell'armi; perche la militia, come dice ancora il nostro Filosofo, contiene in se molte honorate qualità, e sempre sicuro, e certo presagio si può fare d'una Republica, se lungamente habbia da durare o tosto da finire per la educatione de i figliuoli. perche se questi ben disciplinati sono, arrivando al grado del gouer no ciuile, e togliendo in mano il freno di quello; felice, e mille volte auenturata diuenta ella: e miserissima s'ha da giudica re che diuentar in poco spatio di tempo habbia, qualhora, questa-semenza (che figliuoli chiamiamo) trista, mal costuma ta; & indisciplinabile nel terreno ciuile s'habbia seminata. 10 non trouo i maggior traditori in una Rep. di coloro, che la gouer nano, quado che poco si curano di alleuar bene quei figliuoli, che essendo in herba, hano poi cresciuti che sarano da gouernarla ue rotraditore chiamasi quello, che col premio promesso studia di tradire una citta, ma questi anco occulti traditori chiamar si possono, i quali non curandosi di ammaestrar bene i suoi figliuoli fanno perder alla fine inauedutamente e se, e la famiglia, & i parenti, e la patria istessa. R. O gran tradimento. G. Costoro, che non nogliono, o poco si curano di ridur i siglinoli alla discipli na morale, hanno in animo di non seruire (come ogniuno di questi per ragione è tenuto) ne à se, ne a gli amici, ne a i parenti, ne alla patria istessa; ma tutti procurano inauedutamente

ncz

me

tel-

0 C-

620

a è

1,€

: Ita

mol

rel-

rans

ac-

:11'-

ifo,

rto

! da

che

uer

ille

lica

ras

ma

. 10

uer

che

i.ue

ı di

1r /2

uoli

C5 8

pro,

iple

7216-

nti,

rite

di vederli precipitare nelle vltime rouine, & esterminy in som ma Sig. Caualiere, come à figliuoli si lascia la briglia del licentio so viuere, tosto tosto si corrompe una Rep. la qual poi da questa putrida febre, nella quale grauemente incorre, dissicilmente si può curare, e però è necessario, che prima a disponer habbiamo i cittadini nella imperfetta età ad appreder le discipline morali, e far in questo, quato la istessa madre natura vsa di fare ne'suoi effetti, disponendo le cose tuttauia con diuerse maniere, e quali tà . perche non è possibile mai (se prima ciò non auuiene,) che la forma perfetta nella materia si possa introdurre, cosi far deue qualunque desidera una Republica perfetta, cioè di ben disporre le prime età de i cittadini, che per gouernar poscia sono, e con lo vso del buon ammaestramento sottoporli alle discipline morali, &, se ancora in ogni arte, e facoltà, auanti che la perfetta opera sia compiuta, seguono prima alcuni preludij, perche non vogliamo, che questo medesimo nelle virtu morali a seguir non habbia? e che questo preludio non s'habbia da fare nella tenera età de i figliuoli in vna Republica? R. Senza dubbio s'ha da fare. G. Pur che ogni disciplina, & ogni ammaestramento di questi figliuoli sia fatto nelle publiche scuole, a commun fine; dico, che l'ammaestramento di tutti vgualmente sia per solo beneficio della Republica, e non per proprio commodo di ciascuno, grauterrori comettono quei padri, i quali procurano di alleuar i suoi figlinoli solo per commodo, & honore proprio della casa, po co mirando al beneficio, & all honore della Rep. essendo ciascun dinoi piu tenuto alla patria, che ai parenti, e molto piu le partisono tenute al commodo del tutto, che alle istesse parti;molto piu siamo obligati di ammaestrar i cittadini, per beneficio, & ho nor della città, che per commodo, & honor di ciascuno particola re.oportet communium communem quoq; esse exercitationem; neq, existimare oportet quempiam ciuium ipsum sui ip Polit. sius esse, sed oes ciuitatis, pars.n.unusquisque est ciuitatis; cu ra auté studiumq; singularum partium spectare debet naturæ ordine ad curam totius, diceil nostro Filosofo. Grademente fu rono commendati d'alcuni appresso de i Greci, i Lacedemoni, i quali

i quali per render la loro Rep. perfetta metteuano ogni cura di ammaestrare publicamente i figliuoli, es continouamente tener quelli essercitati nelle fatiche, e ne gli stenti, perche era chiaro appresso tutti i sauj della Grecia, che l'otio è nimico della virtu: & ogni volta, che è stato permesso in una Republica malamente ha fatto quella riuscire: perche i figliuoli che sono statiotiosi, hanno rouinato le Republiche, e le sue leggi. doue che l'otto non si troua, iui non è malitia, o peccato alcuno: per che con questo si accompagna ognimalitia, & peccato. Sarà dunque bisozno per far una Republica che diuenti perfetta am maestrar i figliuoli, essercitandoli nelle virtù, a finche otiosi no diuengano; poiche senza del loro essercitio, e delle loro honeste, e virtuose fatiche inquietamente sempre riescono. E mentre nella Repub. Romana non fu conosciuto l'otio fioriuano tutte le virtu. cosi io dico, che, doue in vna Republica, (sia di qual si voglia stato) no si troua l'otio tra i figliuoli, ella lungo tempo fe licemente ha da conservarsi: e guar a quella, doue egli regna essendo esso ministrator d'ogni male; da questo nascono inimicitie, fattioni, è partialità, le quali tirano ogni cosa indesolatione. Scipion Nasica soleua dire dopo la destruttione di Cartagine, che Roma era in maggior pericolo, che prima, non per paura de'nimici,ma per tema dell'otio. Questo otio rese schiaua la Gre cia; volse sossopra lo Imperio Romano; destruse Chreso, e'l suo regno; rese vituperoso, e vile Demetrio secondo Re della Siria; prostese, & atterò la gloria di Marco Antonio Triumuiro. Sia questo mostro sbandito dalla città, perche doue egli si troua; non si può dire norma di sorte alcuna. Il primo ammaestramento dunque che si può dare per la buona ordinatione d'una Republica è non lasciari sigliuoli marcir nell'otio, perche ancori caualli, & altri animali dinengono inutili senza moderata fatica. Siano poi questi figliuoli ammaestrati nelle discipline mo rali, nelle arti liberali, e nelle scienze, secondo la inclinatione, e dispositione di ciascuno:ma molto piu in quelle essercitar s'hab biano, che sono de gli huomini ingenui, e liberi; perche questi sono quelli veramete, che fanno vna Rep. e se perfetti sono; perfetta

Scipion Nasica. 1 di

ner

bia-

ella

lica

Gno

loue

per

ara

am

Eno

ste,

itre

e le

ofe

gna

ici-

one.

ne,

ura

Gre

! Suo

ria;

Sia

non

:7210

epu-

core

e mo

one,

hab

ucsti

per-

fetta è la Rep. deuonsi ammaestrare in quelle descapline, che sono conformi alla loro conditione, de i quali poscia che essa è libera, nelle liberali arte deuono esser ammaestrati, perche le seruili, o mecaniche arti, chiamate sordide, dal nostro Filosofo non sono concesse mai a quei veri cittadini, che diuentano partecipi del gouerno ciule, perche queste arti seruili non solo fan no diuentar la vita nostra seruile, è mechanica, sed etiam faciunt, ut extra otium mens sit, atá; humilis, come dice il nostro Filosofo: e dice extra otium, perche in coloro, che degni furono di grand'honore, e dignità, l'otio, e la solitudine di mete, relegati dalle perturbationi del senso ritrouadosi, gran lode acquistorono alla loro vita, ad imitatione di questa degna parola del nostro Filosofo. Scipione Africano soleua dire, nuquam se minus otio sum esse, quam cum otiosus, nec minus solum, quam cum folus effet; & Ennio Poeta, otio qui nescit uti plus negotii ha bet, quam cum est negotium in negotio, &c. questo otio non si potrebbe goder da i nobili, e liberi cittadini, quando dedicati fossero alle humili arti: conuien dunque la mente loro esferci tar in quegli studi, che dilettano gli animi de i nobili cittadini, e per mezo de i quali non meno essi, che la città istessa diuenta felice, e beata. Et se alcuna volta questi nobili ingegni hanno apparato alcune arti, e scienze men degne della condition loro, e quando cio è seguito a fine del solo guadazno, non per giouare, ne alla patria, ne a i parenti, ne a gli amici, è stato ciò sempre di gran biasimo tenuto, perche l'ufficio d'animo nobile, e generoso (noti la mia città di Ragusa) egli è di voligarsi tutto, con il corpo, e con la mente per beneficio, & vtile de i parenti, de gli amici, e della patria istesa, però ob uirtutem, come dice qui il nostre Filosofo: perche done in queste attioni la virtù non vien ad esser posta per quel degno sine, che tutte le attioni nostre beatifica, elle diuent ans disatili per la patria, e spesse volte dannose per gli amici, e parenti: ne trouo ( vniuersalmente parlando) studio piu condecente ad una personalibera, ne piu profiteuole ad una persona nobile, che questo Signor Caualiere della Filosofia, massime della morale, della quale io sino da fan

Ariflot.

Vedi Cic. lib. 3. de officiis,& Agellio li bro 19.ca

## Dello stato delle Rep.

394 ciolez za sono stato sempre studioso, mal grado di coloro, che per vile la tengono; ne che piu ottima di essa al parer mio sia per be neficio d'una Rep. quando in coloro si trouasse, che la gouernano: allo studio della quale la mia sauia, & honorata brigata, io vorrei, che inchinata fosse, & non una gracchiante Cornice in mezzo tanti bianchi, & canori Cigni, però dico, che la Filosofia è scienza di verità, madre di tutto ciò, che la beata vita ci inse gna, senza di esa il vero conoscimento di noi medesimi non possiamo hauere, e quando questa fosse tra i nobili cittadini in qualche prezzo, non li lafciarebbe dirottamente cadere ne i gra ui errori, in cui tuttauia cascano: perche con l'ammaestramento di questa scienza non meno se stessi, che gli altrui errori à conoscer facili sarebbono; e l'ammenda di essi consiste nel conoscer se ste so questa uirtu discosta lughi da noi i uitij , le sceler aggini, gli appetiti disordinati, le ambitioni, le libidini, & le uoglie lasciue : questa fà conoscer all huomo, che è (come disse Mercurio Trismegisto) un miracolo dinino, és che non è nato come gli altri animali al uentre, et alla morte, ma alla uirtu, & alla eternità: questa ci guida, et drizza al gouerno di noi stessi, delle famiglie, delle Rep. dando loro le leggi, & ordinationi per mantenimento dello stato: questa la rende felice, e beata; questa da i nobili nelle Republiche sopra ogni altra scienza deue esser imparata, dico la naturale, la divina, e la Mathematica, non meno, ancora la Ethica, l'iconomica, e la politica; perche tutte queste concorrono alla perfettione dell'huomo ciuile. Ma in qual discipline pri ma effercitar si conuenga nella tenera età i nobili, e liberi cittadini, acciò che poi piu facili siano ad apprender le piu honorate scienze, mi conuiene con esso uoi discorrer; perche mal fondate sono quelle Repub. doue i gouernatori sono ignoranti: & sappiano di certo, che gli huomini senza le scienze sono imagini di morte, o quasistatue senza l'anima, & io dico a costoro, che la ignoranța è madre d'ogni uitio; Quattro famose di scipline, pro pone il nostro Filosofo, per la educatione, & ammaestramento de i figliuoli nella tenera età loro, le quali sono la Litteraria, la Gimnastica, la Musica, e la pittura: sotto la litteraria si copren dono

er be

20:

11-

in

fia nse

102

in

ra

:12-

:0-

er

nis

la-

rio

tri

tà:

ies

nto

elle

lico

ala

10-

pra

ta-

ate

ate

ria-

i di

ela

pro

nto

2,10

7873

elono la Gramatica, la Rhetorica, la Logica, la Poetica, e sotto la Gimnastica parimete si cotengono gl'essercity di scrimia, di cac ciare, di saltare, di ballare, di canalcare, trar di palo, & altri si mili: sotto la figurativa, o disegnativa, che pittura chiamiamo, l'architettura, il far modelli, e fortificar le città, e palagi: sotto la Mufica, l'armonia cosi vocale, come ogni sorte d'istrumeti. Be che di questa ultima, della quale qui parla il filosofo, io no voglio seguire quella opinione de gli antichi, che stimauano questa esser necessaria a fizliuoli per la regola dell'udito, & altri per assucfa re l'intelletto a poter ben conoscer per virtu di questa armonia la consonanza delle cose, uoleuano stabilire con essa armonia del canto, & del suono, l'animo de figliuoli: ma uolendo 10 seguire l'opinione del nostro filosofo uoglio credere, che la Musica sia neces saria a noi, accioche nella quiete, e nell'otio gli animi nostri se ne stiano in grato e diletteuole negotio e che quando no s'habbia ad attēder alle cose d'importăza, per suggir l'otio, la Musica sia sa lutifera: accioche duque l'huomo no solo ne'negoti, e zielle uirtuo se operationi, ma ancora nell'otio stesso, e nel riposo di quelle, lodeuolmete niner posa, però in questa musical disciplina si debbo no esercitar i figliuoli: e non senza ragione gli antichi filosofi tra le liberali discipline la pongono, perche è utilissima a far rettamete pasar l'otio senza, che punto porti di macchia: et oltre, che ci è necessaria, ella è ancora assai condecente; perche ci porge di sua natura grandissimo ornameto a i costumi, e giouamento alla dispositione dell'animo, conciosia che per l'uso della Musica, come altre nolte ancora ni ho detto gli animi si tramutano a dinersi af fetti.il che piu chiaramëte dimostreremo poco innanzi. Con la qual musica per esser molto coforme, e colligata la Poesia, quindi è che Socrate domadando all'oracolo d'Apolline, che fare egli do uesse per diuetar felice, et estedogli risposto, che apparasse la Mu sica, tosto si diede alla Poejia parendogli, che i versi, es i numeri Della poe Poetici fußero ottima musica,i quali accedono in noi il desiderio di gradezza, et di uera lode, et tutto, che Platone ne suoi tepi sti mato huomo divino scacciasse la poesía dalla sua Rep no però mai pose tato spaueto, che gagliardamete seguita non sosse; imperoche Dad

non danno Platone la Poesia, ma solo i Poeti di quel tempo, che male v sauano cosi eccellente facoltà; ascrinendo a gli Iddij immortali cose, che sarebbono anco disdiceuoli a gli huomini: et per esser questa facoltà naturalmente eccitata dal divino spirito, co me dice il nostro Filosofo, Ennio chiamo i Poeti sati, si come Tul lio dice, si che questa facoltà per la gra colliganza, che ha con la Musica da i figlinoli dene grandemete esser apparata; & denonsi imitar in questa arte quei pellegrini ingegni della cuttà nostra, i quali sono stati per i tempi passati studiossissimi di questa diuma arte.Tra'quali di gran lode furono degni Giacomo di Bona nel verso Latino, Elio Ceruino, Damian Benessa; & al presen te al pari di questi egli è ilmio honorato Signor Mattheo Benef sa suo figliuolo, quanto poi leggiadri sino nel verso Toscano il mio Caualiere Ragnina, Michel di Bona, Michel Monaldi, & per lo passato la B. M. del sordo Bobali; e quanto ancora siano rari nell' Idioma nostro il detto Ragnina, Giore Darxa, Marino Darxa con molti altri diuini spiriti, & pellegrini ingegni ogniuno lo sà, la virtu de i quali congionta con questa celeste facoltà meriterebbe d'esser imitata da questi vagabondi nostri gioueni: e sarebbe degna cosa, che le pedate loro in questi study con affettione fossero seguite; si come ancor essi con molto studio, e diligenza hanno seguito, & imitato il valo re di quei Poeti, che hanno dato il lume a gli huomini : e quanto per loro natura dinini sieno, & quanto possiamo ananzare le naturali forze nostre, gli antecessori loro ne i divini, e leggia dri Poemi dimostrarono. Oltre a questa disciplina Musicale, che ci auisa il Filosofo douer esser apparata da i veri cittadini nelle tenere età loro, è necessarissima ancor quella literaria disci plina, sotto di cui la Grammatica, Rettorica, e Logica fu posta. E prima quanto alla Grammatica dico, che conviene, che prima di tutte le scienze sia imparata da gli studiosi, e nobil'in gegni; perche senza la cognitione delle lingue, non è possibile mai d'imparar le scienze: e quando dalla lingua latina, questo studio si cominciasse (auenga che la Greca, e la Latina in vn tempo medesimo possono, i ben disposti figliuoli esser insegnati, co me

Della gra matica.

### Giornata Ottaua.

397

me soleuano fare i Romani secondo Quintiliano) io lodarei, che in questa prima i figliuoli s'introducessero, essendo peruenuti al settimo anno al piu, però quanto alla mera, e schietta Gram matica s'appartiene, che quanto poi alla elegan\( a della lingua, e dell'una, e dell'altra tutto l'auanzo del decimo anno si può à lo ro destinare: e perche questa facoltà consiste in una certa conso nanza delle parole poste con ordine; però molti furono de gli an tichi, come Archita Tarentino, & Aristosseno Musico, che in sieme con questa litteraria facoltà insegnauano a i figliuoli insieme la Musica: il che far mi piace asai per la consonanza del parlare. In somma Signor Caualiere, io voglio, che sopra ogni altra lingua, nella quale sono scritte le scienze apparino i sigliuoli la lingua Latina da Terentio, da Cicerone, da Salustio; perche in questa fino a tempi nostri è tradotto quanto in Caldeo, Hebreo, Greco, & Araboèstato scritto. Seguono poi le due altre, cioè la Logica, e la Rettorica: la Logica, è una chia ue da farci aprire la cognitione di tutte le scienze, e discipline humane, e questa sia imparata solo da Aristotele; perche egli fu inuentore d'essa, dico che egli fabrico l'instrumento da far con arte distinguer il vero dal falso, e'l buono dal reo: e's in tre sorti la divise di sillogismi, nel dimostrativo, che nella priora, e posteriora sottilissimamente dichiaro: e nel dialettico, di cui à trouar i lochi nella topica c'insegno, nel sossistico di cui ne gli elenchi dimostro i falsi luoghi, accioche da i sinceri, e veri dia lettici per intender la cognitione del uero, schifar si possano:ma auanti la cognitione della Priora, Posteriora, Topica, & Elenchi è necessario che prima ci si pari dinanzi alcuni instrumenti che fanno dimistiero per farci acquistare la cognitione di que Stafacoltà, & sono secondo Porfirio i cinque universali, & i pre dicamenti, secondo Aristotele, & la sua Perihermenia altresi,e per saper realmente questa facoltà della dialettica, ò logica, che chiamiamo, io esforto i figliuoli de quali parliamo, che uogliano Sopratutto con sommo studio mirar Aristotele solo inuentore di questa arte; poi con grande auuerte a leggere considerar i com metatori Greci, come sono Alessandro, Themistio, Filopono Am Ddd 2 monio,

Quinc

Vedi Frã. Patr. li. 4.

Della Lo

io ul

la

Si

n

2,00

a-

1,

12-

ta

nin

Si

110

re

ia

be

el-

62

10-

he

in

ile

Ro

Un

00

Vedi Alef san.picol. ral.cap.6.

torica.

monio, Simplicio, e de' Latini Boetio, e da loro cercare la vera in telligenza di questa Aristotelica disciplina, per non intrar ne gli abissi oscuri de Scotisti, e ne labirinti di Tartaretto, che ci ossu 1.4.di Mo scano, & confondono la mente, & per facilità di coloro, che que. sta facoltà cercano d'imparar bene, io essorto che quella dia. lettica di Alessandro Picolomini venghi studiata, il quale per le pedate de gl'interpreti Greci d'Aristotele caminando hà raccol to tutto il succo migliore. In questa facoltà sia posto il pesiero de figliuoli sino a' quatordici anni, e nella Rhetorica insieme, la qua le è molto necessaria, & vtile a quelli, che sono nati per li pareti per gli amici, e per la patria; della quale assai diligentemente ne scrissero Cicerone, & Quintiliano ma di gran lunga sono auanzati da Aristotele ne'suoi tre libri, massimamente nel dare i pre cetti Rhetorici, quantunque forse questi altri auanzarono lui, nell'uso secondo il giuditio di Alessandro Picolomini, non si dipartano i figlinoli dalla Rhetorica di costui,e dalle orationi di Ci cerone, se desiderano di peruenire al perfetto grado d'un Oratore, & spese volte siano essercitati a far qualche Oratione in causa sinta, e recitarla alcuna volta per rispetto della pronuntia, la quale secodo il detto di Demostene nelle cose oratorie, è la Reina del tutto, il qual Demosthene, & Aristide ancora tra i Greci essendo stati per fettissimi Oratori, deuono esser cotinuame Della pit te lette quelle loro belle, e polite orationi. Oltre a queste discipline vuole ancora il nostro Filosofo, che all'ammaestramenti di questatenera età la sigurativa, o vero disegnativa sia aggionta: per che per questa può l'huomo (dice egli) in mille occorrenze, che net gouerno della cafa fogliono accadere, non effer da chi si uoglia in gannato, come sarebbe, perche occorrendogli di coperar vasi, sta tue, lauori di legnami, di marmo, case, possessioni, et simili, et ça rimente comprando canalli, & altri animali per mezo di questa facoltà saprà distinguer il brutto dal bello, il proportionato da quello, che sia diforme: deue ansora esser apparata questa disciplina, dice egli, per saper conoscere, e considerar la bellezza de i corpi humani, la quale in ben proportionato compartimento delle parti consisse mediante la qual bellezza l'intelletto il

7:1

e -

:06

le

4.2

etz

ne

173-

re

ii,

Ci

1-

172

12-

la

az

me

ine

ve-

Che

ret

113

Pa

ta

Ita

da

di-

73

12-

oil

piu delle volte arriua alla cognitione di quella dell'animo: con ciosia che il piu delle volte in un bel corpo conuenientemente organizato, & composto risiede parimente un bell'animo: da tali ragioni fumosso in questo luogo Aristotele a voicre, che la disciplina disegnativa susse tra quelle, che ad huomo nobile si conuengono, la quale non si ucrgogno Fabio cognominato Patri- Fabio Patio appresso i Romani di nobile sangue nato essercitare, e Mar co Antonio, e Platone, e Cicerone similmente, & secondo alcuni Alessandro Macedone, e Filippo suo Padre grandemente si di lettarono della pittura : per la quale appreso gli Antichi i primi furono, che gran lode meritarono Polignoto, & Aglao- Polignoto fone, & dopo questi furono eccellentissimi, Zeusi, Apelle, & Parasio, Policleto, & Timantio; & al pari di tutti questi nella pittura, & nella scultura di Fidia su a tempi nostri nell'una, e nell'altra eccellentissimo Michel Angelo Buonaro ti, e Rafael da Vrbino: si comprende chiaramente, che questa arte sempre sia stata di gran grido; poi che i piu eccellenti huomini stati o nelle litere, o nell'armi hanno drizzato le statue, od essi a se medesimi, o da altri per memoria di quelli drizzate furono. Vuole ancora il Filosofo, che nella esercitatione corporale siano i figliuoli nobili nella tenera età loro assuefatti; perche con niun' altra arte meglio conseruar non possiamo i corpi de i fanciulli nella sanità, & gagliardezza, per farli poi potenti a quella virtu, che fortezza è detta, che con questa Gimnastica, & Pedotribica, che chia miamo: con questa il corpo lettando, saltando, caualcando , ginocando alla picciola palla (dell'esercitio della quale fece quel bel trattato Galeno) il corpo nostro dinenta agile, robusto forte, e gagliardo; sueglia in un medesimo tempo il corpo, e la mente: ma che sola essercitata fosse senza altro studio, o della Musica, o della Filosofia, non fu lodato mai secondo la mente di Platone, dicendo: Gimnastica sola qui se exer cet non adhibito studio Philosophie, & Musice, se ipsa uilior cuadit, & si qua in anima erar discendi cupiditas ea debilior, & magis sordida, & cœca efficitur: neramente la pigritia, c.3.

Aglofane Zeuli. Apelle. Parafio. Timantio

De Gim-

Epaminő

Vedi Frã. Patr. de

Rep. tit. 8.

Frac. Pat. non solo rende il corpo debile, ma etiandio gli animi nostri fa de Rep. c. molto effeminati; industria autem sirmat, & alacriores, sirmioreso; facit. in questo essendos grandemente esercitati i Lacedemoni erano diuenuti quasi patroni di tutta la Grecia, tanto era percio la fortezza della loro uita, & gli Atheniesi aunedutisi di quanto giouamento fuße questo esfercitione i gioueni, bandi rono i Theatri, ordinando, che l'essercitio loro fosse solamente in palestra, & a spese del publico erario secero tre luoghi gimnasti ci, nell'Accademia, nel Liceo, e nel Cinosargo, doue poi Platone, Aristotele, & Antistene, con le loro filosofie tennero il luogo; a i quali zinochi. & eßercity della uita proponenansi i premy a chi giuocando restauano uincitori,

Geminum pugne proponit honorem,

Victori uelatum auro &c. disse Virgilio.

Questi beche laboriosi esfercitif fußero, erano ordinati nodime. no anticamete per la uita, & saluezza de giouani, & era il tut to fatto, ut homines uarici fieret, cioè che nelle forze corporali piu larghi di vita, & di camino fossero. Epaminonda Capitano celebrato tra i Greci fu molto effercitato nella Gimnastica, e co tal effercitio diuento valoroso Capitano: Platone, che fu cognominato diuino, per l'essercitio grande della uita merito d'esser nominato Platone, che prima gli diceuano Aristocle, anticamente era molto piu ordinato l'essercitio della uita, che non è al presente; perche da ogniuno di quei sauj si stimana l'esserci tio corporale uiusficar la mente; erano giuochi chiamati diuersamente Gimnici, Circensi, Gladiatory, Scenici, inuentioni degne di lode, benche quel gladiatorio era manco degno. Es tutti erano ordinati a beneficio de i giouani, & a maggior honore della uirtu, se ben che quel grade essercitio della uita ordinata per i giouani da i legislatori Lacedemony, no è stato tanto degno di lode; poiche per questo solo studio senza altra disciplina delle arri liberali, che a' nobili animi sono grandemente condecenti: i La cedemoni diuentauano troppo rustici, e uili, essendo la grandezza loro tutta riposta nel faticare il corpo, il quale alla fine impe disce molto la pace dell'animo. di che la ragione ci può appagare;

i fa

nio-

ede-

era

utisti

indi

ein

asti

me,

al

chi

me-

tut ali

ano

eco

no-

Ter

Ca-

n è

rci

er-

de-

etti

lel-

per

di

11-

La

7-

pe

re;

perche ogni uolta, che gli esercitij corporali, senza altre nobili uirtà ci potessero condurre alla grandezza dell'animo: questi es sendo communi non meno a tristi, che a buonizugualmente e que sti, e quelli beati, e felici potrebbono essere se tutta la nirtù fosse riposta nella agilità, e fortezza del corpo, come i Lacedemoni imaginauano, chi piu forte potria essere d'un Animale seluaggio, che forte, e zazliardo, e ueloce della uita si ritroua? chi piu forte chiamar si potrebbe (dice egli) della gete Achea, et Hemoca robusta di coplessione gagliarda di uita? i quali in un tempo (se questi della Grecia poteuansi intender) magnauano per la rusti chezza della loro uita gli animali arsi al sole, come i Tartari usano di fare al tempo d'hozgi; per essempio della qual uita senza la disciplina delle altre nobile arti, questa Gimnastica è stata sempre tenuta rustica, e uile, ma accompagnata dalla nobile arti, come ui ho detto, tenuta fu, e illustre, e grade in guisa, che ogni arte diuenta nobilissima, quando che dalla uirtu uiene accompa gnata. si che questi giouani ne i Gimnastici humani, e non ferigni devono effer moderatamente effercitati, dico moderatamente, accioche non siano tanto graui, che la tenere Zza de gli anni lo ronon gli potesse sopportare; ma ben proportionando la grauez. La di cotali esercitij con la forza de gli anni, ne i quali si fanno. Et poscia che il nostro Filosofo, Signor Canaliere, hebbe ragionato di queste discipline convenienti alla nobiltà de' figliuoli, che in herba sono per tuor il gouerno ciuile, torno a ragionare della piu condecente, per quelli, qual è la Musica, della quale poco fà habbiamo al quanto discorso: & essendo il suo uolere di discorrer piu largamente di quella per ammaestramento di que sti figliuoli nobili, però io mi uoglio piu lungamente distender, e di re, quanto essa sia piu conforme alla sua mente. Questa Musica dunque alcuni pensarono esser necessaria a figliuoli per solazzo, e per quiete loro in quella quifa, che'l sonno, e la ubriacheZza, l'uno per riposo de sensi; l'altro per accrescimento de gli spiriti, è detto esser necessario, alcuni altri pensarono lei esser tale per ammaestramento ne buoni costumi, regolando con quella le disor dinate passioni nostre; altri per assuefare lo intelletto nostro alla

Arist. polit.lib.8. proportione, & alla Armonia: le opinioni de i quali tutte insieme raccolte dice il nostro Filosofo esser uere, perche non meno è per diletto, e per ornamento de costumi, che per la buona disposi tione dell'intelletto, e per ricreatione dell'animo ma direte uoi, se piu di faiica, e d'affanno imparandola si proua che di diletto, come deueranno dunque per questa ragione i figliuoli esser intro dotti in essa disciplina? cum molestia enim est omnis eruditio, dice qui il nostro Filosofo: Io ui rispondo, che non principalmente i fanciulli imparano per quel diletto e ricreatione dell'animo, che ne' habbino d'hauere, mentre, che imparano, ma per quello, che farà ne gli anni, che seguiranno, poi che il fine dell'honeste fatiche egli è il riposo, & il diletto. R. Questo medesimo diletto, e ricreatione potranno hauere ascoltando altri Musici; si come usauano dice il Filosofo anticamente i Re di Persia, e di Media, i quali non imparando la Musica, ma ascoltandola in al tri si dilettauano. G. Io ui rispondo in quella guisa, che risponde in questo luogo il Filosofo, che a colui, che sarà essercitato in qual che diletteuole operatione, piu hauerà gusto del proprio operare, che ascoltado quello d'altrui. R. Mase maggior diletto sisete nel gustar le ninade per noi fatte, che nel goderle seza affaticarsi in quelle, maggiormete sarebbe essercitandosi in questa arte; poscia che dite, questa disciplina della Musica douersi imparare per di letto, e piacere. G. No uale questa cosequenza, perche dalla Mu sica, che è arte per gli huomini nobili, non è comparatione con la epularia arte di Cuochi, e d'huomini uili. R. Ma quando questa tanto eccellente fosse per diletto honesto, e gionamento alla dispositione dell'animo, perche questa Musica non fu data al som mo Gioue è non a gli inferiori Dei ? G. Lo fecero perche Gioue è riputato Padre de gli altri Dei, ne tanto conviensi a' vecchi gl'instrumenti Musicali, come conuengono a i piu gioueni, et inferiori; e questa ragione mosse i Poeti antichi a cantar Gione Dio senza gl'istrumenti Musicali; non perche mai fusse da costoro pensato la Musica esser indegna disciplina: anzi perche sapeuano che la Musica era di tanta possanza a mouer gli animi di ciascaduno; finsero, che Orfeo fermasse con sonare, e can-

Orfeo.

tare,

afie-

10 €

00/2

4015

tto,

itro

idi-

pal-

l'a-

per

ell'-

ima

Eci;

e di

nal

nde

wab

arc,

nel

Gin

Cia

r di

MIL

2 la

esta

idi-

Com

Gio-

vec-

1,68

ione

1.00-

rche

ani-

: 273-

tare le piu seluaggie fiere, cioè che leuasse da gli huomini seluag gi, e fieri, la fierez Za, e la saluatiche Zza loro, facendoli dineta re mansueti, & affabili, e sinzedo fermar i siumi alludenano, che la Musica era possente da fermare il traboccheuole corso de gli animi, quado senza regola alcuna corrono precipitosamente alle loro voglie: questo temperamento nobilissimo tanto grato alla natura del corpo, e dell'animo nostro è atto, Sig. Caualiere, a superare non solo le passioni nostre, ma a vincer gl'inimici, a di fender la patria, e tener non solo noi sotto le dolci norme, ma etiandio i mouimenti del Ciclo, secondo Pitagora, Archita, Platone, Cicerone, e molti altri antichi Filosofi: che questa Musica sia stata sempre potente a ingagliardire i animi nostri, Sig. Caualiere, io grandemente l'ho esperimentato; perche quando tra la mia brigata inuitato era a rappresentare nelle comedie, o nel le Trazedie i nobilissimi attizacciò, che la mia natura non si spa nentasse in cotai spettacoli ordinano per sollenar l'animo, & il cuore dalla tenerezza fanciulesca, che le Trombe, & i Pifari al legramente sonassero; & poscia rappresentauo in quella mia tenerissima età quella parte con grandissima sodisfattione, e del l'autore B.M. Marino Darxa, e de gli spettatori insieme, si che di quanta consonanza sia stata la Musica con l'animo nostro oltre le ragioni, in me io l'ho esperimentato assai, come vi ho detto, & questa fu la cagione medesima, che Licurgo, il qual diede le leggi a Lacedemoni, nolse, che fosse congionta la Musica con la mili tia, accioche la Musica temperasse ne i soldati l'impeto dell'animo, e per ciò mai non andauano in battaglia, che non fossero qui dati dal suono delle tibie, e d'altri instrumeti di Musica, co la mi Sura de i quali si moueuano ad operar secondo faceua bisogno il corpose le armi : & hoggidi in luogo de gli instrumenti da fiato, che vsauano i Lacedemoni sono i Tamburi, i quali danno il segno hor di fermarsi, hor da far altra operatione con termine, co misura: a' quali tăburi, Sig. Caualiere, hoggiai, come uoi sapete, i Tedeschi, & i Suizzeri aggiungono il Zussolo: veramente nel l'acquetar, e commouer gli animi humani di molta forza è la ar monia della Musica, e quale essa sia stata habbiamo in quello sco Eee lare

#### Dello stato delle Rep. 404

lare Pitagorico, d' Alessandro Magno, e di Gaio Gracco, alle pas sioni dei quali l'Armonia della Musica pose il freno, e temperamento. & per effer stata sempremai, Signor Canaliere, questa Musica di grandissima forza appresso gli animi humani, i Cretensi che al presente Cadiotti chiannamo, nell'affaltar i nimici, i soldati incitauano alla pugna con le Zampogne in guisa che fanno i latini con le trombe, & i Francesi co le corna: onde chia ramente si può vedere, che per l'uso della Musica gli animi nostri tramutar si possono a diuersi affetti, er non pur i nostri, ma ancora quei de gli Iddy: come raccontano gli antichi, di Talete Candiotto, che con la Musica mitigo la ira dinina, e libero i La cedemoni dalla pestilenza, della quale tranagliati erano. Questo medesimo mostro Homero, quando essa peste fu nel campo de Greci, dicendo, che i Gioueni mitigauano l'ira d'Apolline coica ti loro, e se a dinersi affetti i pin potenti animi tramutar si posso no per l'uso della Musica, consequentemente a diuerse viriu, le quali intorno a tali affetti consistono, tramutar si possono: Musi cam hanc humanam (a differenza della celeste ) que animos circuit, quid aliud esse dixerimus, quam pedagogicum quod dam officium, quod anime affectiones moderetur? diceua Max. Tir. Platonico, e fe l'ufficio di questo Musico è di far il can to sonoro, e gratioso, & in ciò imitare la eleganza del parlare, molto maggiormente i moti de gli animi nostri hauerà per l'uffi. Marsnel- cio suo da ridurre alla consonanza, e temperamento; animi enim motus multo magis consonantes esse oportere, quam uoces, dicena il nostro Marsilio Ficino, e se questa armonia è sta ta potente di curar i Romani d'una mortalissima pestilenza, quando per rimedio di quella, le satire in Roma si cantauano, perche con essa le infirmità dell'animo nostro curar non si potranno, se quella piu diuina, che humana è stata sempre stima ta? e se per la consonanza delle potenze, e passioni dell'animo no stro, la consonanza, l'armonia, d'il temperamento del corpo nostro si mantiene? on de possiamo dire con Marsilio Ficino: Mu-Mars in sicis concentibus morbi quidam tam corporis, quam animi mirabiliter curari dicuntur. Questa disciplina ha sempre.

hauuto

Max. Tyr. fer. 21.

l'Epi.li.3.

Far. tim. cap.30.

#### Giornata Ottaua,

405

haunto gran forza dell'intelletto nostro; poscia che la Musica ha fatto il piu delle volte rapir l'animo, & usire fuori di le stesso; & essendo questo rapimento, che estasi chiamiamo propriamente della potenza intellettina secondo i dotti; perche col mouimento (che per la dolce? za ella ci arreca, quale a' Sacerdoti di Gione Olimpio anticamente recar solena) rapisce 175.art.2. l'intelletto nostro, non ci hauerà ella da disporre alle operationi uirtuose, e dinine? se i nalorosi gesti di Hercole, e di Hettore letti spesse uolte hanno infiammato gli huomini a ualorose imprese, perche maggiormente non farà, ciò quando questi loro gesti can tati saranno con Armonia? R. Di gran lunga lo farano; G. Se l'eccellenti pitture, & egregie forme di grandi, e valorosi huomini, mirate da noi a seguirli, & imitarli ci spingono, perche l'Armonia, la quale naturalmente è consonante con l'animo nostro, maggiormente non lo potrà solleuare? ma auuertite, che di piu sortisti ritrouano i concenti musicali secondo Aristo tele; de i quali alcuni a pietà, altri a mansuetudine, altri a for Za, & altri ad altre operationi inducono coloro, che gli ascolta no: la Lidia era una Armonia potente a commouer gli animi de gli auditori al pianto, & alla compassione; il simile pote ua fare, ma piu gagliardamente la Ipolidia, la Dorica era poi che inuitaua gli animi all'opere morali, e virtuose; perche questa Armonia era graue: la Frigia era possente con la dolcezza di rapir l'animo fuori de i sensi verso l'oggetto sopra naturale, o naturale; ma con piu gagliardo moto: si che è di mestiero, che i fanciulli siano essercitati in quelle Armonie, le quali a diverse lodevoli operationi gli infiammano, & invitano; e siano aunertiti sopratutto di non essercitarli in queste armo nie a fine solamente di piacere, e diletto, ma molto piu per assue fattione dell'opere uirtuose, come Platone ordino nelle sue leggi, dicendo: Musica non iudicatur noluptate, & hæc minime, ut honesta querenda est, & ctiam si alicubi sit, sed illa, que si militudinem habet, per boni imitationem, e poco innanzi. Musam, & optimam cantilenam qui quærunt, non ea quærenda est, que incunda, sed que recta, diximus enim cam es-Eee

S. Thoma

ta

·e-

ila

he.

14

10-

na

te

La

re-

de

ca

110

, le

usi

OS

od

ua

an

re,

uffi.

mi

am

sta

Ja,

ua-

2/2 ma.

2 720

20-

10-

mi-

pre.

fi.li. r. del c.651.

Mars.li.3.

delle suc

epitt. c.

344.

se rectitudinis imitationem. In somma io noglio dire che i fan-Vedi Mar ciulli debbano esser ammaestrati nella musica uniuersalmente, de sue epi. ad domandum corpus, temperandum animum, & Deum lau dandum, & fuor di questi tre concenti musicali altra cagione non habbino di apparar la musica.R. Perche dite Sig. GoZzi: am maestrati nella Musica, uniuersalmete dico, perche usate questa parola universalmente? G. Vi rispondo, e dico, poscia che la Mu sica, è un concento, o consonanza de gli affetti, delle parole, e de i pensieri nostri, el'ufficio del musico è di dare la gratia nel canto, e nel canto imitar la eleganza del parlare, ma sopra tutto, animi motus consonantes magis facere, quam uoces, diceua Marsilio, & essendo questo vniuersal proposito della Mu sica, e del Musico, in particolar poi, non solo la Musica deriua dalle voci humane, ma ancora da diuersi istrumenti inanimati, lo esercitio de i quali reca gran solazzo a i fanciulli in quel la tenera età loro; & accioche questi mentre si alleuano non hab biano modo di far danni in casa, come sogliono fare tutti i fanciulli, Archita Tarentino, dice qui il nostro Filosofo, troud vn'istrumento musicale per intertenimento de i fanciulli, quasi ve Tamburo, done percotendosi lenana loro le occasioni d'hauer à romper, e quastar come sogliono molte cose di casa; & ciò maggiormente fuggiranno con l'intertenimento della Musica istrumentale per esser molto dolce, e gioconda, & alla giouenile età conueneuole. Et per non hauer noi notitia apieno di quegli antichi istrumenti, come sono fistole, tibie, barbetti, eptagoni, sin fonie, sambuci, & simili de' quali imaginauano alcuni, che la si

> Stola, e Tibia fosse una Tromba, o corna Musa secondo Iauello in questo luogo, che uolgarmente Pifaro chiamiamo; la Barbita pai stromento occultissimo; Eptagoni imaginana questo dottore esse restato un'istrumento di forma sette angulare sopra sette corde distese; isambuci imaginaua, esser certi isirumenti di due corde große, che faceuano un suono profondo, e strepitoso; però accommodandoci noi con gl'istrumenti dei tempi nostri, che sono comparati con queglistrumenti antichi, diciamo, che sono Trombe, Piferi, Corna Muse, Cornetti, Fiauti, Trombo

> > 2123

12-

tes au

ne

im fa

120

lei

rel

ra

es, Mu

112

2auel

126

113-

172'-

UB

rà

ag-

Y 25 -

età

2 t 3 -

an

afi

0 273

PAZ

esse

rde

rde

ero

che

che

mho

ni, Sordine, & simili, i quali ad un Nobile secondo Aristo- Arist. S.p. tele non conuengono; perche sonando in questi istrumenti il lic. petto s'affanna con concitatione del fiato, & per lo sforzo di esso, e dello spirito il uolto bruttissimo diuenta: per i quali isirume ti s'alcuno meritò lode; veramente furono gli inuentori, Fannio per la fisiola, Apollo per la tibia, i Tireni per le trombe, e i Fri gy parimente secondo alcuni per le tibie; per le quali tibie dicono, che molte belle, & buone regole compose Clona, & il primo, che tra i Greci, la fece degna del soaue suono fu (dicono) Hiagene; & però questi istromenti lasciando come manco degni per i nobili fanciulli, la Viola il Liuto, & il Grauecimbalo reputò honoratifsimi, e dolcifsimi istrumenti, non meno per i gioneni, che per i vecchi: & il Granecimbalo è piu commenda to per i vecchi, che per i gioueni, a i quali la Viola, & il Liuto è conuenientissimo istrumento, per recreatione alla mente, quando con soanità dopò gli affari laboriosi, viene adoperati cantando appresso qualche canzone, sonetto, o stanza toscana, o altre simil cose auuertite da Alessandro Piccolomini: & similmente ai detti vecchi, è piu conueneuole, la Frigia armo nia; perche questa non solo dispone gli animi nostri a i costumi conuenienti a gioueni, che feruenti, & caldi sono, ma gli rapisce fuori del senso, mirabilmente, & si come la Lidia conueniente a i men gioueni era potente di reprimer dentro alla vita loro gli spiriti feruenti, con disporli ai costumi virtuosi, cosi di pari forze appresso gli antichi era tenuta la Frigia armonia per i gioueni, & piu maturi spiriti, poi che gli acuti concenti sono piu gagliardi a solleuar gli animi gagliardi. Basta mi dunque Signor Caualiere, che con essempi, e ragione io hab bia mostrato, che la Musica non solamente è viile ma necessaria alla vita humana, & all'huomo ciuile, & che non solo ella diletta l'animo, ma fà l'ingegno piu acuto, e gli huomini piu pronti, e solleciti, non solamente alla militia, ma a ciascuna importante facenda; & che questa per ornamento, & ammae stramento de fanciulli deue essere imparata, & se Socrate conoscendo la forza, e bontà della Musica essendo di anni sessan-

Hiagene.

Vedi Ales

## Dello stato delle Rep.

ta non si vergogno in quella età matura d'imparare a suonar la lira, e la cetera, & altri istrumenti di corda, qual persona al mendo si potrà vergognare di imparar questa ce leste (per dir cosi) armonia? hor sia posto qui dunque il sine a'nostri ragiona menti, Honorato Signor Caualiere, strettamente pregandoui, che doue da me in questo nostro ragionare non sia stato detto, quanto alcun altro desiderar potena, egli col suo giudicio, & sa pere supplir voglia; poi che da me tanto s'è fatto, quanto ho saputo, & potuto, e resti ogni uno contento nella mia honorata Republica del frutto, che la mia debole pianta ha fatto nel suo giardino, fino che da altri venghi prodotto migliore, ma se reuscirà migliore, come spero douer seguire, per li pellegrini loro ingegni, io portaro in ciò vanto, che i miei honorati compatriot ti habbia io spinto a si honorate imprese, i quali priego, e sempre pregar voglio, che mettano ogni loro cura, & ogni studio, nel coltinar bene le tenere piante, se bramano di vedere sempresalua, & honoratala Republica loro.





rla ma dir ona

10,

r sa

suo suo

reu-

loro

Cem-

# AVERTIMENTI

Ciuili per lo gouerno delli

# STATI

DI M. NICOLO VITO DI GOZZI

Gentil' huomo Raguseo Accademico occulto.



dalle leggi, & affrenato da i magistrati, non animal ciuile, ma seluatico, e siero, anzi peggiore assai delle istesse fiere sen za dubbio alcuno uerrebbe. Homo enim malus millies plura mala, quàm bestia perpetraretur. disse il Filosofo.

Si come l'huomo è il piu perfetto Animale di tutti gli altri, cosi niuno per lo contrario nè piu tristo, nè piu scelerato, ne piu rubelle diuenta di esso huomo, quando dalla osseruan za delle leggi, e da i giuditii in tutto si diparte. Quemadmodum enim perfetti, optimum omnium Animalium homo est, sie sceretum a lege ac Iustitia pessimum omnium, dice il Filososo.

III Le Città perfette, che hanno hauuto principio dalla ragu nanza di huomini imperfetti, fono state più serme, più stabi li,& di piu durata, che non surono quelle, che hebbero princi pio dalla ragunanza di huomini perfetti.

Le Città sono ordinate, accioche gli huomini in quelle goder possano la giusta, e buona uita gouernata dalle giuste, e



buone leggi ciuili, per mezo ancora delle uirtù morali, & in tellettuali.

Non si dia a creder giamai alcun Prencipe, che i suoi citta dini, o uassalli siano per uiuer una uita giusta, & honesta, uiuendo essi malamente ne debbono mai lametarsi di essi, quado tristi esser gli ueggono, se eglino non emendano prima la deprauata uita loro. Quales in Rep. Principes sunt, tales reliqui solent esse ciues, Diceua M. Tullio, e Platone Principes longe magis exemplo, quàm culpa peccare.

Ogni Prencipe nel gouerno che sa de i suddiți suoi, ricordisti di esser non meno da Dio, che dalla natura istessa stato ordinato: anzi di esser destinato in quello ne piu ne meno, co me un Padre per gouerno de i proprii figliuoli poiche da que sto gouerno ne nacque primieramente ogni altro legitimo gouerno del mondo.

Sono lodati assai quei Prencipi, che con benigne, e piace uoli parole s'ingegnano d'acquistar la beneuolenza de' suoi popoli, & altrettanto quando a soffrire ogni disagio, ogni tra uaglio, & ogni offesa per la utilità, & per la pace de'suoi suddi ti patienti sono: così auisauano quei tre Rè potenti, Filippo Macedone, Antioco, & Antigono i loro figliuoli.

TIX Gouernar si deue un giusto Prencipe in tal maniera, che niuno si parta da lui mal contento, ancorche non ottenga quanto dimanda.

Meglior configlio assai sarebbe quello di un Prencipe, che attendesse ad esser anzi amato dal suo popolo, che temuto. Generosus est enim animus hominis, & potius amore qu'am ui trahitur. Diceua Seneca a Lucillo.

Ottime sono quelle Rep. le quali da i Dei, ouero da i figliuoli de'Dei sono gouernate, cioè doue gli animi scarichi del le passioni, e perturbationi modane gouernano; essendo l'imperare, & il signoreggiare tra mortali cosa diuina; così disse una uolta ad Alessandro Magno Samio Filosofo d'Egitto.

Le leggi ancorche giuste siano il piu delle uolte, quando sono in potere de'tristi Prencipi vengono malamente essegui

1

ta

li-

ã-

la

:li

es

r-

0

0

le

10

ce oi

ra

di

0

10

13

10

0.

uz

i-

el

n-

11-

lo

ui

te, nelle effecutioni delle quali mirar si deue la intentione del giusto legislatore; e non il talento di coloro, a cui sono in ma no, perche come sono nel poter de i Tiranni, se ben giuste sono, tiranniche tuttauia diuentano: così intese altre uolte il Diuin Platone.

Tutti quegli huomini fono degni per natura di gouerna-XII re, e reggere gli altri, che sono eccellenti nelle operationi del l'intelletto, della ragione, e della prudenza: ma quelli, che di queste persettioni mancano, se ben robusti e ualenti del corpo, sono nondimeno naturalmente nati per seruire gli altri; nell'elettione adunque di questi alla perfettione dell'animo loro, e non à quella del corpo guardar si deuc.

Non mi dispiace l'opinione di coloro, i quali nell'elettio ni de' magistrati, ò d'altri degni officii schifano le persone zotte, gobbe, e diformi senza naso, ancorche eccellenti d'ani mo sieno, imperoche la maestà, e l'aspetto signorile, qual deue esser naturalmente in ogni Magistrato, e Principato, questa brutta diformità non comporta; & di costoro io piu me ne ualerei in priuato, che in apparenza publica.

XIV Per la salute della Repub. importa assat l'ammaestrar le donne, & i figliuoli, multum refert ad rectam institutionem Reip. pueros, & mulieres effe bene institutos, enimuero referat ese necesarium; nam Mulieres media pars sunt hominum liberorum ex pueris autem sumuntur qui Remp. gubernant, dice il Filosofo.

Non fa le Città sicure, l'esser ogni cittadino partecipe de Magistrati, & officii; ne questa ugualità le mantiene, nè meno le conserua;ma si bene quella ugualità, che di giustitia aritme tica chiamiamo, cioèl'amministrar ugualmente la giustitia cosi al ricco, come al pouero, cosi al nobile, come all'ignobile, secondo i meriti, & demeriti di ciascheduno.

I premii, e le pene sono due Colossi pregiati, & riueriti da tutte le ben ordinate Rep.

Non è cosa piu acconcia per sar che tra i cittadini mantener si possa l'amicitia, e la dilettione di continouo, quanto è il

Fff

Si come difficilmente si attende intorno a i campi, mentre i negotii ciuili altrui tengono occupato; cosi malamente posfono le ciuili cure esser essercitate da coloro, che uogliono go dere la villa. Male ciuiles curas exercere potest, qui rusticari gaudet. disse colui.

110

L'ingorda quantità delle doti è di grande rouina nelle Re pub. disse il nostro Filosofo.

Tutti coloro, che hanno tolto la libertà alla patria, si sono seruiti di quelle persone che erano e di uita, e di fortuna desperatissima: però tutti i Prencipi che hanno sospetto di qual che potente ne' stati loro, siano molto auertiti di non lasciar questi prender molta prattica con gente di si fatta conditione misera, & infelice, & spetialmente con gli suorusciti; perche come dice Salustio. Semper in ciuitate, quibus opes nulla sunt, bonis inuident, malos extollunt, uetera odere, noua exoptant, odio suarum rerum mutari omnia student.

blime, o di basso, e uile; sono sempre per apportar gran pericolo al publico; perche la natura di un ambitioso è di sempre occupare il luogo a tutti gli altri di qualunque grado, o
conditione si sieno: il che non si può sare senza perturbatione ciuile.

I prudenti e saŭi cittadini, ancora che non cerchino gli honori Ciuili, deuono tuttauia (se dirami è lecito) esser assertita a prender il gouerno della Repub. nelle occasioni, che si ha bisogno, seguendo in ciò quello auiso di Arist. oportet, et uolentem, & nolentem ad Magistratum assumere, si dignus sit; nam communis utilitas propria uoluntati praferenda est.

Conuiene che in un certo modo,i Magistrati in una Rep. siano alquanto di opinione contrarii, se bene gli huomini so no tutti da bene; perche la uerità,il ben publico,& ciò, che è honesto si scopre per mezo delle contrarie opinioni;il che pa re,che lungamente i Romani osseruassero.

Non è cosa alcuna piu pericolosa in una città, ne piu contraria alla ragione, & alle leggi, ne piu in ciuile, ne piu inhu-

## 414 Auertimenti Ciuili

mana, che'l farsi in essa cose per uiolenza, e per forza; cosi altre uolte intese Cicerone.

Quei cittadini, che uolontariamete la pouertà elessero per esser più scarichi de'negotii prinati, ex per poter esser più ossi-ciosi in quelli, in che a prò della patria s'impieganano, sono stati più degni del gouerno ciuile, di quello, che siano stati i ricchi.

Non è cosa nè piu dura, nè piu pericolosa per una Rep che quando le persone uili ascendono a gli honorati gradi. Nihil enim est asperius, nisi cu humilis surgit in aliu. disse quel Poeta

xxxv E molto meglio in una Rep.che diuersi usici siano da più persone separatamente essercitati, che da un solo, o da un solo lo Magistrato di piu persone; così intese ancora Aristor. però schiui ogni Prencipe di non caricare un magistrato solo di uarii, e diuersi negotii.

xxxvi I sudditi non sono tenuti render il debito a quel Tiranno, che per elettione de' principali della città essendo fatto capo loro, hauerà egli occupato la suprema auttorità, così intese una uolta Demostene.

XXXVII Due uirtù fono grandemente necessarie in un Prencipe, la Prudenza, e la memoria.

La bellezza delle uirtù maggiormente risplender deue in colui, che regge, & che gouerna, che in colui che è tenuto sog getto: così intese il diuin Plutarco.

Anticamente appresso i Tebani, i Romani, & i Lacedemo ni, era una legge; quòd nemo habilis esset ad honores publicos su scipiendos, nist a mercatura decem annis destinisset. fosse o perche all'hora la mercatura era tenuta arte uile, o pure perche dice Crate Tebano Filosofo, neminem posse, o opibus, o uirtuti simul indulgere.

Sempre nelle ben ordinate Rep. del mondo conuenne ordinare innanzi a tutti gli altri un Magistrato singolare, che cu stode sosse delle leggi, si come Platone ordinò nelle sue con un tale auertimento, che le persone di esso magistrato non ha uessero meno di anni sessanta.

Doue

XL

XLI

XLII

XLI

XL

XL

XLV

XLII

XLI

Doue un legislatore hà mancato di statuire sopra i particolari, che infiniti sono, iui deue la prudenza del Prencipe supplire sapientia, & prudentia Principis est loco legis, dice il nostro Filosofo.

Sauio parer mi pare esser quello contra i ricchi potenti in vna Republica, o di nemici farsegli amici, o vero priuargli di vita incontinente, meritandolo, piu tosto, che cacciargli fuori della patria; e volendo pur far ciò per qualche legitima causa, facciasi, ma senza la perdita de loro i beni, perche in questa maniera si potrà hauer sicurtà di loro, che di leggie ri non ossenda maniera si uoi maggiori.

XLIII Sicuro scampo non troua alla propria vita colui, che la libertà leua ingiustamente a gli altri.

gi, che da huomini perfetti, perche rari fono al mondo coloro, i quali esfendo nati con le passioni naturalmente congiun te, possano senza di esse ritrouarsi mai.

E molto meglio, che vna Republica sia gouernata da'piu persetti, che da vn solo tale; per esser piu facil cosa corromper questo, che i molti.

Non sù mai troppo sicuro partito lasciar al figliuolo, & a'parenti insieme il Prencipato come sece Micissa Rè di Numidia.

Non è buono per la ben ordinata Republica, che vno hab bia larga autorità fopra gli vguali;ma è ben meglio, che quel la fia regolata dalle leggi; come vuole il Filosofo.

gran senno elegger vno con ampia, e suprema autorità, il qua le libero sia nelle sentenze, chiaro ne'consigli, giuditioso, e prudente ne gli ardui casi, e pronto nel sar l'essecutioni: si come anticamente vsauano gli Albani, i Greci, & vltimamente i Romani.

E molto meglio hauer'un Prencipe per elettione, che per fuccessione; benche i popoli piu si compiacciono del loro Signore naturale, che di vno eletto.

## 416 Auertimenti Ciuili

Io non dico, che il Prencipe, il Rè, o la Republica non esserciti l'arte del marcatantare per beneficio, & per salute publica: ma dico benche ciò conuien farsi col mezo de'mini stri, o nelle estreme caristie, e necessità de i sudditi; ouero, quando i priuati non sono bastanti per sar gran trassichi per il ben publico, come usauano i Rè di Portogallo di far nelle Indie.

Siano auertiti benissimo i Prencipi nel dar i Magistrati e guardino bene, à cui gli danno, perche se la persona sarà di sommo valore inalzerà se e la dignità del Magistrato, ma se sarà huomo indegno di carico, abbasserà, e la auttorità di esso, e la maestà del Prencipe supremo, come disse T.Liuio.

La perfettione d'uno, che gouerna vna Republica, cósiste in tre cose principalmente, la prima, che sia osseruatore della giustitia, e dell'altre virtù morali, posciache habbi amore à quello stato, che egli gouerna, e sia contento delle ordinationi lasciategli da suoi maggiori; ultimamente, che l'auttorità, con la quale commanda, e gouerna, sia consorme alle leggi.

E buona cosa, che alcuna mercede pecuniaria habbiano tutti coloro, che tengono magistrati, ouero vssicii in vna Re publica, come su osseruato appresso gli Ateniesi, Tebani, e Candiotti: Aristotele nelle conditioni dichiarate sopra il tiranno hà fatto a guisa del buon Medico, che per arreccar mi glior cognitione della sanità, dichiara le conditioni ancora delle infermità.

I cittadini di mediocri ricchezze amano molto i Prencipi loro, e sono sopramodo affettionati alla patria, ma quelli, che sono troppo ricchi, difficilmente vogliono hauere alcu no, che superiore gli sia; in somma a me piacciono molto in vna Republica i ricchi, ma non mi piacquero gia mai gli straricchi.

Fra tutte le cagioni di canbiamenti, & seditioni delle Republiche non vi è alcuna, che sia piu essicace della eccessiua ricchezza de'pochi, e la estrema pouertà de'molti: le quali

COII-

LVII

.IIX

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

LXIV

417

conditioni di persone quando si schifassero nel gouerno del le Republiche non sarebbe se non ben fatto.

LVII I cittadini, che tuttauia viuono bisognosi delle cose più necessarie, come poueri, e mendichi, non riescono mai ne'ua lorosi, ne'illustri; come fanno gli spiriti samosi, & immortali, cosi diceua Seruio Tullo al popolo Romano.

JIX Tutti quei cittadini, che godono di esser adulati dalla ple be, occultamente mirano alla tirannide; & questa è vna stra da veloce, per condure le città in seruiti; siano dunque in ciò ben auertiti i Prencipi, che gouernano le Republiche.

LIX E molto meglio in vna Republica, che l'autorità delle per fone poste ne'magistrati sia a tempo piu tosto, che perpetua; perche il commandare talhora, & l'ubbidire talhora, raffrena gli animi arroganti; nè concede, che i costumi si corrompano per la souerchia licenza, così solcua dire Giunio Bruto nella riforma della città di Roma.

Lx La importanza della guerra non consiste nelle sorze delle armi piu, che nella possanza del danaro.

LXI Chi vuole ordinare vna legge in materia di prohibitione, bisogna che sempre le dia per compagna la pena; perche si come la legge è infruttuosa senza la pena, cost la pena è ridicola senza l'essecutione.

LXII La giustitia ciuile apporta grande vtile ad vn Prencipato; ma assai piu la criminale; perche ad ogni bene di sortuna è anteposta la uita.

Nel far'vn magistrato, ouero vn officio (come ancora in tutte le altre cose, così in questa si deue hauer molto riguardo, che quello qualche ombra non habbia di tirannia, schiuando tuttauia il dar così satti maneggi a persone, che habbiano del tiranno.

Sopra l'entrate publiche bisogna sempre hauer l'occhio a considerare se esse siano, ò troppo violentemente, o troppo trascuratamente ordinare aggiuntaui la notitia delle facoltà de'sudditi, e de'cittadini per poter nelle occasioni trouar mo do di accrescer l'entrate, & di sar presta prouisione di danari.

Piu

## 418 Auertimenti Ciuili

Piu si conuiene ad vn animo reale l'udire vna segnalata virtù di alcuno nimico, che vna finta adulatione d'un amico finto, e non è cosa indegna di Prencipe perdonar a colui, che prestato habbia fauore al suo nimico; perche non mai su secondo la ragione il dimostrarsi ingrato all'amico, nè l'abbandonarlo nelle sciagure. così giudicò Augusto Cesare poiche hebbe rotti Marco Antonio, e Cleopatra, d'Herode; il qual vosse piu tosto confessare d'innanzi a Cesare di effere stato a lui nimico, che ingrato all'amico.

LXVI Vn Prencipe può perdonare alle volte a i cattiui senza biasimo; ma non mai, quando ciò sà con danno, & ro-

LXX

LXX

LXXX

LXXI

LXX

LX

uina de'buoni.

LXIX

In yna Republica si come non è ben fatto, che gli huomini da bene siano sprezzati, così ancora è malfatto disprezzar i cattiui; perche si come quei primi diuentano da poco, quan do sono disprezzati; così questi altri riescono piu ribaldi; però conuiene questi non dispregiare vilmente, ma castigar se ueramente si come gli altri premiare giustamente.

XIIX E molto meglio ad vn Prencipe tacer da superbo, quan-

do è dimandato, che risponder da bugiardo.

Nella Republica, come afferma Platone, non è nè veleno

piu aspro, nè peste piu crudele della discordia.

Il poco conto d'honore, che talhora in vna Republica è stato tenuto de'cittadini honorati ha cagionato guerre parti colari nelle città, sopra di che molto riguardo hauere si deue: perche l'honore su sempre premio singolarissimo de'uirtuosi.

cxxxx Chi brama di conferuar la patria, o lo stato in sicurtà, & in pace, in amore, guardisi d'hauer suorusciti potenti cittadi ni, che all'honore, & alla uirtù habbiano dedicato e la vita, e la robba; & però non permetta ad essi il troppo ingrandire.

Poco durano quelle città, i cittadini delle quali hanno ingombrato l'animo del timore, e dello spauento, percioche, chi teme, odia; & chi è odiato viue poco sicuro diceua Ennio Poeta.

LXXIII Colui, che desidera, che la patria sia salua, operi tutte quel

le cose, per le quali egli con quella possa esser saluo, e stia lontano da quelle, per le quali possa egli perire, & essa saluarsi; perche la patria mal sicura senza la vita de gli huomini da be pe si ritroua.

I piccioli errori, e difetti in vna Republica comessi e maffime da i nobili per auertimento del nostro Filosofo, deuono fubito, e nel principio loro essere ò rimediati, o spenti; perche come nel nascimento non ne vien tenuto conto, crescono al la fine con danno, e rouina della Rep.

LE

LXXVI

LXXIIX

LXXC

Lxxv Fù sempre cosa di molto pericolo in vna città il dar in quella facil ingresso ad ogni sorte di sorestieri; l'essempio ci dimostra Tucidide nella Rep. di Corsù.

Necessario su sempre ad vn Précipe no pure di non esser veraméte ingiusto, ma ne anco dimostrarsi in apparenza tale; perche all'huomo priuato basta no peccare, dico al cittadino suddito, ma ad vn Prencipe bisogna, che si guardi da ogni mi nima sospitione di peccato: così diceua Liuia ad Augusto.

Non sempre su lecito a Prencipi in crudelire contro quei tali, che loro surono nimici, e che gli coniurarono contra; esendo la crudeltà esca al suoco dell'odio; e la clemenza, l'acqua, che lo spegne: perche potranno ben distrugger il corpo d'uno, ma gli animi de gli altri se gli faranno alieni; conciosia, che gli huomini non diuentano per le pene ad altri impo ste piu beneuoli, ma si bene piu nimici, per quello, che essi te mono; così diceua la suddetta Imperatrice.

Gli huomini timorosi sono più vigilanti a guardar la città, e custodirla da i nimici, o da altri accidenti strani, che non sono gli audaci, & trascurati secondo il nostro Filosofo nella Politica.

Nelle perturbationi ciuile fotto grauissime pene subito commandar si deue dalli partigiani, che si stiano bassi, & da parte come ordinò il nostro Filosofo.

Quando vna fola persona gode senza virtù la dignità ciui le, rade volte auuiene, che gonfia, e superba, non diuenti, cosi intese il nostro Filosofo prima ne i morali.

Ggg I Pren-

#### Auertimenti Ciui li 420 XXC XXCI I Prencipi, che giustamente gouernano da molti vengogono odiati, perche molto maggiore è il numero di coloro, che piegano al male, che di quelli, che vogliano operar bene. Quel Prencipe, che honorar vuole gli amici con gran doni, & honori quelli innanzi a tutte le altre cose auuertir deue, che essendo honoratinon facciano cosa, che habbia ne del superbo, nè dell'ingiurioso, come per lo piu cosi fatte per sone costumano di fare. Ne i gran trauagli della Republica, i gouernatori di quella ad ogni minimo errore diligentemente guardar deuono; perche in una gran borascha di mare ogni picciolo errore, XC che venga fatto nella naue da coloro, che fono al gouerno di essa è di grandissimo danno. XXCIV Ogni buon Gouernatore di vna Republica deue pensar XC di notte quello, che di giorno configliar habbia, & ne'difficili,& importanti casi deue pigliarsi sempre vn tempo anticipa XC to; perche i fubiti difcorfi fogliono partorire graui errori: cofi ci insegnò Virgilio nella prima Eneide in persona d'Enea. xxey La cosa maggior, che habbia da guardare vn Prencipe, è, che nelle cose, che ei dice non sia scoperto fallace, ne in quel le, che egli promette, ricica vano, cosi soleua dire Zenosonte a Scute. XXCVI Nè piu fordida, ne piu pernitiofa mercatantia fi può intro durre in vna Republica di quella, che fi fà de gli honori, del-XC le dignità, e de'beneficii, se non quando ciò per vrgentissime cause alcuna volta vien fatto. Bello auertimento è quello del nostro Filosofo, cioè, che il publico danaro non si possa spender mai, se non col consen XC timento di tutti i cittadini: quasi che dir volesse, se possibile fosse, che nel spender il denaro publico, tutti i cittadini il vedessero, sarebbe assai bene, perche il danaro nelle ben ordina XC te Rep.fu sempre degno di grandissima stima. XXCIIX Quelli, che ritengono il danaro publico per loro proprio commodo, e seruitio: con disconcio, e detrimento della Rep. X sono degni d'esser notati di tradimento. Bello

## Per lo gouerno dellistati. 421

Bello auertimento ancora è stato quello del nostro Filoso
fo,quando dice,che il denaro publico deue esser da piu perso
ne custodito.

Partito affai megliore mi pare, quando in vna debole Rep.
nafce qualche tumulto, tra i potenti, e cittadini, de acquietare piu tosto i tumulti ciuilmente in priuato, che mettersi con
pericolo a far giustitia criminalmente in publico.

I Prencipi, & i Magistrati è di mestiero, che sopra tutto sia no modestissimi ; perche la potenza, e l'amore verso lo stato nulla gioua in loro, se lungi viuono dalla virtù morale.

xCII E molto piu degna del gouerno ciuile quella persona, che è virtuosa, & amoreuole verso la sua patria, che quella, che è d'animo solamente virile, e sorte.

Non gioua hauer in vna Republica, i cittadini nelle scien ze dotti, se poi nella osseruanza, e cognitione delle leggi sono e pigri, & ignoranti.

XCIV L'ufficio d'un giusto Rè,e Prencipe egli è di difender qua lunque tirannicamente è soggiogato, vendicando quelli, che ingiustamente sono signoreggiati.

ACV Guardi ogni Prencipe di non lasciar ingiuriar le persone honorate, perche lo sdegno conceputo ne'petti virili di persone valorose, è stato potente talhora di ammazzare, i Rè, è i Prencipi istessi nel mezo de i potentissimi esserciti.

Nissuno huomo, e specialmente chi gouerna e regge altrui, può hauere, nè piu belle, nè piu honorate ricchezze di quelle della virtù, della giustitia, e della grandezza dell'animo: così diceua Zenosonte à Seute.

I subiti, e precipitosi consigli ancorche tal volta buoni siano, non è bene però prestamente essequirgli, perche dietro à quelli sempre viene l'inutile pentimento.

Si come vn Prencipe con la uirtù, e bontà acquista facilmente gli animi de'suoi vassalli, cosi facilmente ancora gli perde con l'essempio di vna deprauata vita.

Qualunque città, è bramosa di tenersi sicura da'suoi nimi ci, auertisca di non far besse di essi in caso, veruno.

Ggg 2 Non



che alla possanza di quelle, guardar bisogna.

exii Egli è cosa vituperosa, e da huomo di poco senno non pre occupar, quando può, i mali suturi; ma uoler aspettar a pen-sarui sopra, poi che sono auenuti, così soleua dir Cicerone.

CXIII Quel giudice, che vsa violenza ne' suoi giudici, non pensi mai di douer giudicar giustamente cosi soleua dire Agrippa ad Ottauiano.

CXIV I tristi in una Republica essendo honorati oltre i lero meriti diuentano peggiori, perche s'imaginano ò di esser lodati come se buoni sossero, ouero di esser accarezzati perche sia no tenuti : così dicea Agrippa.

Guardisi ogni stato di non contender mai ne in parole, ne in fatti con coloro, da i quali si ha bisogno di misericordia.

CXVI Quei cittadini, che prosperi sono ne gli honori dati loro dalla sua città, se lungamente bramano in quelli perseuerare, non si discordino mai, perche lo sdegno della humana sor tuna se ha da temere, dico che deuono esser humili.

Ouando una Republica defidera alcuna gratia da qualche Prencipe potente, prima confideri, se quella è possibile da có cedergli: uoglio dire che non dimandi cosa alcuna a colui, che conceder non la può.

CXIIX Quei cittadini facilmente tradirebbono la patria, i quali ne i graui bifogni di lei mancano di porgerle aiuto, quando ne fono richiesti.

CXIX Non è ragione uoler fare esperienza di quello, che altre uolte è stato esperimentato; anzi quella cosa, che altre uolte per proua è riuscita felicemente con ragione puo di nuouo ancora felicemente succeder.

Metti studio ogni stato ben regolato di uiuer in pace, in amore, & in honore con gli amici, con gli uicini, & con altri domestici; perche facendo altrimente, se dal nimico sarà mal trattato, non hauerà di chi dolersi.

CXXI Quando uno ha uinto, e superato i nemici della patria, ancorche molti uengono a dolersi di lui, maggior riguardo hauer si deue al vincitore, che al uinto; questo auertimento es-

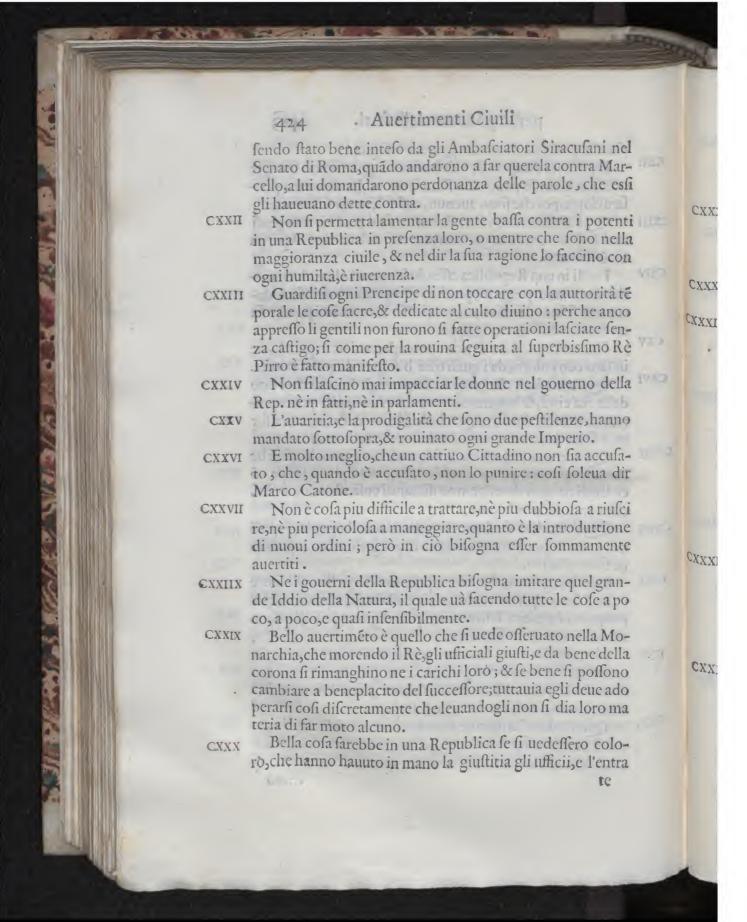

te publiche uenir dopo deposta la ueste di tal dignità in habi to priuato a render conto delle loro attioni; il che su osserua to sommamente da gli antichi Romani; così diceua Plutar co, eT. Liuio.

Non sarebbe se non bene il non permetter in alcune Republiche, che i prossimi parenti, & i congiunti di un sangue fossero in un medesimo magistrato, come s'usaua anticamente nella Gallia.

Quando si guarda a gli inconuenienti d'una legge, bisogna essaminar ben bene il contrario, che da quella ne riesce. Di gra castigo, e di crudel uedetta sono degni quei vassalli,

Di gră castigo, e di crudel uedetta sono degnisquei vassali, o ministri; i quali senza esser inuitati leuano di uita il loro pro prio, e legittimo Signore con animo di far cosa grata al nimi co di lui. Et in ciò quell'essempio di C. Giulio Cesare douerebbe esser bastante per mouer ogni Prencipe quando egli la sciò ordine in Ponto a Mitridate, che douesse far guerra ad Anassandro in castigo della persidia usata da lui a danno di Farnace suo Signor: il quale pure era stato nimico crudele di Cesare, & del popolo Romano; Però siano tutti i Prencipi ben auertiti di non hauer a grado la morte del nimico in que sta maniera; perche tutti corrono la medesima fortuna sopra la medesima naue; perche mentre cerca uno di tender insidie all'altro, a se stesso le tende.

Egli è bene in ogni Republica, che i minori uffici, e Magiftrati, che per l'ordinario stanno sotto l'auttorità de' maggiori, siano discordati; così giudicò Catone Censorino, al quale
si dà il uanto di sauiezza, e di uirtù, fra tutti i Romani; ma ne'
magistrati di suprema auttorità la contesa, e la discordia è
molto pericolosa.

Quanto saria meglio per i sudditi, & altri inferiori, che il Re,o il Prencipe supremo sosse Giudice loro; perche non sa rebbono i miseri astretti come sono di pagar la giustitia al pa ri della piu pretiosa mercatantia del mondo, oltre, che egli s'andarebbe essortando ad esser giusto, diritto, & intiero, che piu desiderata cosa no si può hauere in una Rep. nel che si dee

### Auertimenti Civili 426 imitare Salamone, Cefare Augusto, & Adriano Imperatore. CXI Non mi par esser bene elegger uolentieri per giudici colo ro che hanno per continua usanza di condannare, e far morire gli huomini; perche diuentano, e crudeli, & inhumani; ma piu rosto quei tali eleggere si douerebbono, che sono sira la CX dolcezza, & il rigore. CXXXVII Se un Prencipe desidera di esser da'suoi sudditi amato del continuo sa di bisogno che a se riserbi la distributione de i premi, come è dire le dignità, gli honori, gli ufficii, i benefici, CX le pensioni,& i priuilegi,& altre si fatte prerogatiue; le condã nationi poi deue egli rimetterle a gli ufficiali; perche ne facciano quella buona, e breue giustitia, che ricercano i casi, ri serbandosi quelle solamente che sono di grande importanza. Quel Prencipe, che presume di no essere obligato alle leg gi de' suoi predecessori è molto meno obligato alle proprie CXI leggi; perche si può bene riceuer leggi da altri; ma dar leggi a se medesimo egli è impossibile per natura. Vn Prencipe,o una Rep. può senza scropolo alcuno cancellare,& annullare quelle leggi, la ragione, e cagione delle quali è annichilata, e mancata in tutto. CXL Niuna cosa tanto indebolisce l'auttorità delle leggi, quan to fa lo sprezzaméto che il Précipe fa di quelle: perche niéte CXL è che lo faccia esser tanto riuerito, e temuto da isudditi, quan to fà l'offeruanza, che egli ha delle sue proprie leggi. CXLI I magistrati sono giudici de' particolari, & i Prencipi de i fuoi Magistrati; & Iddio è de' Prencipi: così diceua M. Aure lio Imperatore. CXLII Tutte le Republiche deuono prender gran cura non folo delle spese, che si fanno in commune, ma di quelle, che in pri uato ancora; perche la città è un corpo composto di cose pri-CXI uate; onde il corpo, che ha i membri offesi, si uà tuttauia con sumando, in guisa, che non può ridursi mai in stato di sanità. Ogni congregatione d'huomini, ogni dieta, ogni cofiglio CXLIII secreto, sempre a Prencipi nuoui è di pericolo, e di pregiudicio grande: cosi riputaua Giulio Cesare. Sono

CXLIV Sono stati degni d'ogni riprensione i consigli nelle Republiche, quando dell'utile senza l'honesto s'ha uoluto consulta re:perche poco giouò sempre la sola utilità a quella Rep.dalla quale su disprezzata l'honestà. così reputò Aristide cognominato giusto nel parer di Themistocle Atheniese.

I sudditi no sono obligati ad osseruar quella legge del Précipe loro, che dirittamente è contraria alla legge di Dio, perche Iddio è assoluto Prencipe di tutti i Prencipi del mondo.

Il Prencipe è obligato di osseruar inuiolabilmente le con uentioni, che ha fatto con gli suoi sudditi, & con stranseri ancora ne mai senza espresso consentimento loro, ne senza ossesa della giustitia le può uiolare, o rompere; poi che Iddio medesimo si è obligato alla osseruatione della sua promessa, così dicea il Maestro delle sententie.

CXLVII Chi brama ueder la sua città prospera e selice, atteda a pre por sempre l'honor di Dio a quello del mondo; ne si tema mai di offender l'honore de'tristi per disender quello di Dio, perche egli gouerna, e conserua con la sua sapienza, e bontà tutti gl'Imperii del mondo; si come i tristi, gli scelerati con la deprauata, e nesanda uita loro sono cagione d'ogni loro perdimento, e rouina.

Molto piu mi piacciono in una Rep. i configlieri di buon configlio, e di giudicio fe ben tristi di uita, che quelli di buona uita, che sono di poco giudicio, e di meno configlio, quan ti scioccamente dicono questo è huomo da bene, però diamogli il gouerno della Repub. ancor che sciocco di ceruello si sia; infelici loro, non sanno, che la Naue si gouerna per in telligenza, & esperienza del Nocchiero, e non per propria bontà: ma infelicissime sono quelle Rep. doue così i tristi, co me gli ignoranti gouernano.

configli delle facende publiche, a i uecchi uiene data la prero gatiua di parlar in prima; così appresso i Greci, i Latini, gli Egitii, i Persi, & gli Hebrei, su sommamente osseruato.

CL Di poco ceruello, & indiscreta uita meritano di essertenu-

## . Auertimenti Ciuili ti quei gioueni, che entrando ne configli graui, e degni di am miratione, subito si mettono a parlare. CI Pernitiofissima cosa è in una Republica, quando i suddici hanno per opinione di esser piu sauii, che i gouernatori; e CL quando hanno in cattiuo concetto coloro, che comman<sup>2</sup> dano; perche questi saranno poco estimati, & manco ubiditi; e però nell'elertione di coloro, a cui si ha da dar un gouerno della Republica bisogua auuertire di non elegger per fone, che siano uili, e basse, sciocche, & ignoranti. CI CLII La prohibitione fatta da Solone a' giouani di no entrar in Senato, tutto che essi sauissimi fossero, io giudico che osseruare si debba in quelle Republiche principalmente, nellequa li sono molti sauji necchi, & molti sauji gionani: ma done no si può sar elettione se non di pochi uecchi sauii, l'introdurre i sauii è discreti giouani nel gouerno delle Republiche non è 11/12 CI mal fatto:ma male auenturate 10 tengo quelle Rep. doue è gran penuria di uecchi fauii, i quali non fiano piu intendenti, CL & piu atti a dar configlio, che i giouani non sono. E indegni d'ogni honor ciuile, anzi meritano d'effer infini tamente biasimati quei gioueni, che essendo senza lettere, e sciocchi diceruello fanno professione di hauer senno, e d'effer fapienti, ogni hora facendo leggi; ordinando come i Magistrati gouernar s'habbiano, guardando in uolta, & sputano tondo, e caminano in profopopea, e miferi non fanno pur leg ger, ne in Latino, ne in Volgare, e cosi da loro posta si fanno fauii: guardifi da costoro ogni Republica, perche questi cosi CLX fatti sono sciocchi, & ignoranti. CLIV Contentissi un ciuile, & honorato gouernatore di esser dal le triste, e nesande persone inuidiato; perche la inuidia sempre mai è stata nimica delle uirtù. .: Misere, & infelici quelle Republiche, in cui ò i ricchi nati di langue vile gouernano, ouero le uili, & abiette persone ten CLX gono il freno del gouerno. Non è cosa piu pericolosa in una Republica, che Phauer ostinati Senatori, i quali alle uolte per mantener le opinio 13

#### Per lo gouerno delli stati. TIND ni loro fenza conscienza, e senza uergogna consigliano in danno, & maleficio della Patria. Sono da esser schifati ne i consigli tutti quei senatori, che hanno intendimento con Prencipi grandi. CLIIX Mi piace la opinione di coloro, i quali uogliono, che trattandosi dello stato, no si debba per niuna guisa commetteri 1 . Jan. casi fortuitise dubbiosialle sorti: e però gli antichi Theologhi non introdussero mai nel cossiglio de gli Dei, la Dea fortuna. CLIV Quando il danno è euidente, e l'utile dubbioso, non s'ha il 113 1270 da metter in deliberatione quale s'habbia da elegger, diceua il Bodino. CLX Non mi par cosa conueneuole consigliare in uno senato di cofa, la quale cade in dubbio, se ella è giusta, o ingiusta, utile, o dannosa. Non mi pare che piu brutta cosa ueder si possa, quanto è 17 17.3 CLXI un senato di riputatione, e di consiglio diuenuto un contentiofo tribunale. CLXII Stiano pur sempre con forte, saldo, & inuitto animo, i nobili, & illustri Gouernatori, se be uien loro ogni minimo erro re per delitto grande imputato, perche di questo le degne, & honorate qualità ne'sono cagione per inuidia il medesimo in ogni tempo è auenuto ad altri, & però a curione fu rimproue rato il vino, a Scipione il sonno, a Lucullo la Tauola troppò lauata; perche le malelingue (come pur anco auuiene hoggi dì) al mondo non uennero mai meno. CLXIII Coloro che con il denaro publico hanno fatto qualche be neficio alla Città, & allo stato, non sono mai degni di alcun honore per tal merito loro, infino a tanto che non habbianò prima di ogni altra cosa reso il giusto, e douuto conto a i supe riori di quella amministratione; cosi sono tenuti di fare tutti gli ufficiali, e commissarii d'ognistato. CKIL Quegli Ambasciatori, i quali trattano gli affari dello sta-

to per uirtà della commissione generale data loro: hanno da intender tal loro general commissione estendersi intorno a

tutte quelle cose, che conosceranno douer esser utile, e di be-

Hhh



neficio publico, e non altrimenti.

CLXV Tutti i magistrati, & usfici sono tenuti d'ubidire a'commã-damenti de'supremi Prencipi loro, ancorche ingiusti sieno; ma non già se sossero contrarii alla legge naturale, e diuina.

CLXXI

CLXX

CLXXV

CLXXV

CLXXII

CLXXI

CXX

CXXC

clxvi Quelle ordinationi, che quasi dimesse sono, per lungo vso, e sosse del Prencipe, o de' Magistrati, non deuono cader nella pena imposta dalla legge; perche la legge può esser annullata per l'abuso di chiunque adopera il contrario.

CLXVII a Tutti i Magistrati nel principio del carico loro deuono prestar il giuramento di osseruanza, e di diligenza; come usauano gli Antichi Romani nel tempio in Campidoglio dopo
di facrifici; perche altrimente il Magistrato perdeua la propria
auttorità, e quel tale era bandito, e cacciato suori di Roma
(come si legge appresso Liuio, & Appiano) che nel termine
di cinque giorni non hauesse giurato.

CLXIIX La regola de saui è (dice colui) che di due cose giuste, si se gua la piu giusta, e di due inconuenienti si schiui il maggiore; perche altrimente non si porrebbe mai sine alle attioni de gli huomini.

CLXIX Quando due parti de i giudici sono tra soro di contraria opinione, e la terza sia mezana tra quelle, tutte le altre sono tenute di accostarsi a quella, ch'è di mezo, perche altrimente mai si potrebbe giudicare.

CLXX E meglio, che un Prencipe, & un Magistrato non faccia es secutione d'una cosa giusta, e buona, che permettere, che se ne saccia una maluagia.

CLXXI E molto meglio non far una legge, che poi che è fatta, non da essequire, la essecutione della quale sempre consiste nella forza di coloro, che commandano.

Due cose sono in ogni Republica, che i Magistrati principalmente debbono hauer innanzi a gli occhi, cioè la legge, c l'equità; ma non però come alcuni balordoni fanno, che per parer dinanzi al uulgo ignoranti giusti, e saui, guardano sola mente al tenor della legge.

CLXXIII - Quado il delitto è maggiore delle pene statuite dalle leggi ordiordinarie, il Magistrato deue accrescer la pena; si come se il sallo è minore raddolcir il castigo.

- Guardisi ogni senato, & ogni Magistrato di non perder la riputatione nel conspetto del mondo, & de'suoi vassalli, ne lasci mai al forastiere di qual si voglia grado, e conditione, stender la mano nel gouerno delle cose sue; se sicuramente brama gouernar lo stato.
- CLXXV Doue alle volte giunger non si può in vn negotio per viua forza, è lecito arrivarui con la asturia : solcua dire Lisandro Lacedemone, che doue non bastaua la pelle del Leone, ui si doueua aggiunger anco quella della Volpe.

MID

(1)

233

- CLXXVI Non si può vedere più brutta cosa in vna Republica d'un Magistrato auilito, perche li magistrati senza riputatione so no simili ad vn vile contadino vestito di porpora, e bisso.
- CLXXVII Quattro cose sono quelle, che mantengono tutte le Republiche, l'amore, e la riputatione, la religione, e la temperanza; se non si porta amor alla patria; se la riputatione de quelli, che gouernano non si mantiene; se la religione non è riuerita; se la morbidezza, & i vitii non stanno lontani del popolo di tale stato; siam actum est. Si che essamini bene ogni stato per saper, se lunga vita sia per esser la sua, se è osseruante delle sudette cose.
- Lungamente non può durar quella città, nella quale piu si vende vn pesce, che vn Bue soleua dir Catone.
- CLXXIX Cefare Augusto, Tiberio Vespesiano, Domitiano suo figliuolo Aureliano Tacito per conservatione del loro Imperio vietarono, chi lo eccesso nelle spese delle fabriche, chi l'ap parato de'conuiti, chi il superbo vestire, chi l'uso delle settiche, chi vna cosa, e chi vn'altra moderò.
- Cxxc A mal partito è condotta quella città, doue i costumi delle donne sono corrotti, così ci insegnò Aristotele.
- cxxci Tre cose sono, che mantegono i popoli, l'abodanza, la pace, e la giustitia, perche doue manca il buon mercato de cibì necessarii, & doue sono continue discordie ciuili, e palesi assasmametitosto vederassi l'ultimo esterminio di cotale stato. Bello

## 432 Auertimenti Civili

CXXCII Bello auertimento èstato quello di colui dicendo, che sia molto meglio, o permettere publicamente in qualunque Re publica i collegi, le ragunanze, e le confraternità, che preten dono il fatto della religione, ò torle via a fatto; che sossirile segrete, & indisparte. Ab nullo genere non summum periculum est, si catus in concilia, es secretas consultationes esse sinas, diceua Catone Censorino.

CXXCIX

CXC

CXCI

CXCII

CXCIII

CXCIV

CXCV

CXCV

CXXCIII Vna Republica di basso stato, e conditione, se non ha der tro di se huomini saui, e prudenti lungamente prosperazione pon può.

cxxciv Epericolofo nella Republica Aristocratica il conferire gli honori maggiori a i tristi, questa su la principal cagione della rouina di Nerone, di Eliogaballo.

Ebene nelle Republiche Aristocratiche per riputatione di quelli, che la gouernano hauere al soldo gente sidata sore-stiera, come usauano anticamente i nostri Ragusei, & al presente vsano di fare i Genouesi, & i Luchesi.

CXXCVI Parmi che molto meglio sarebbe per la pace d'una Republica il non dar mai l'amministratione dell'erario publico a i grandi, perche troppo facili non sono a render conto del danaro maneggiato per loro. Questa su la principal cagione, che Pericle, per non dar mai il conto dimandatogli, (come dice Plutarco) auuiluppò il popolo d'Athène in crudelissime guerre; onde rouinarono molti Prencipati della Grecia: per questa cagione Gaio Gesare occupò lo stato, e Scipione Africano honor della età sua, e Scipione Asiatico, e Cicerone huomini uirtuosi, furono condennati; il simile in tendo de troppo bassi.

Non si stimi troppo sicuro quel signore, che col sauor, e co la forza delle armi spoglia del Prencipato coloro, a cui la suprema autorità per successione, e per dritta linea discendente tocca di possedere, quantunque e deboli, e senza riputatione sieno, che di ciò Hugo Capetto in Francia, e Chilone in Laccedemone ci fanno auertiti.

CXXCIIX Quelle leggi, che per lungo spatio di tempo non sono sta-

CXCVI Quándo in una Republica si disputa di quelle cose, che so

ilgiudicio.

### Auertimenti Ciuili no gia risolute, e da capricciosi ceruelli sono poste in dubbio; è segno manifesto, che tal Republica, tosto tosto habbia a mutarsi; perche gl'insolenti, & incapaci ceruelli sono atti a CC - weather cimit the world is the rouinar tutti i regni. Il piu delle volte e assai bene, che nell'ordinar alcune cose per lo publico, si guardi, & alla natura, & alle forze de'sud CC diti : altrimenti fassi ogni cosa con la violenza nimica del Io uorrei piu tosto elegger colui, che nato humilmente fà CCI da seuero nel castigar i vitii, che i nobili e potenti cittadini, che gli lufingano. Emolto meglio in una Republica, quando le soprastà CXCIX qualche graue incontro dalle piu potenti forze, ceder con humiltà, che ostinatamente contrastare. CC E cosa indegna, che un senato, o vn Prencipe faccia subite mutationi,& quantunque alle volte siano necessarie, nondimeno perche violenti non appariscano, è molto meglio fara le con qualche spatio di tempo. Non è cosa piu pericolosa ad vna Republica di humile sta to, quanto è l'hauer, o guerra, o nimicitia con i vicini. Se ficu ramente uiuer vuole stia con tutti in pace, & guardisi d'imbrattarsi le mani nel sangue loro. CC Epiu sicuro per vna Republica, che ne gli affari e negotii CCII suoi si usi il beneficio del tempo, che trattargli imperuosamente, peroche in tutti i negotii, dell'opportunità del tempo, ouero del pericolo molto conto si deue tenere, essendo ciò di gran momento. CCIII Non si contrasti ostinatamente con la Chiesa; perche ella CC non mai deue perder le sue ragioni, ma cerchi ogniuno di ac commodarsi al meglio, che sia possibile. E molto meglio per la Republica di humile stato, il fermar bene il piede ne'suoi acquisti, senza uoler star a tentar altro; hauendo massime i circumuicini Prencipi assai potenti. CC Non basta quando ci soprastanno nel gouerno ciuile, i pe ricoli, & i trauagli lo schifarli, ma e necessario, & è molto me-

meglio ancora, perche il rimouergli affatto una casa, che arde non basta lo schifar il suoco, ma conuiene ammorzarlo per liberarla dal pericolo.

CCVI I secreti configli sono di maggior efficacia di quello, che

siono i palesi.

21 30, 7

Har

Non è cosa ad una Republica, & ad un Prencipe di maggior pericolo, quanto uolersi arditamente arrischiare col suo; perche arrischiando, sicuramente ne si conserua il suo, ne si l'acquista l'altrui.

CCIIX Le Republiche aranno eterne, se amerano, & tratterano i loro sudditi in quella guisa, che suole vsar il vero padre ver so i proprii figliuoli, & se il contrario vserano di fare; quello stato sarà breue, ò ueramente sarà mutatione di gouerno.

Quando una Republica è stata malamente gouernata per alcuno spatio di tempo cadendo poi in mano di qualche giu sto, e prudente Prencipe, non bisogna, che egli risguardi minutamete al tenor della legge, per emendar gli errori passati, non si potendo ciò sare ageuolmente senza violenza: ma è di bisogno, che con sauio, e prudente giudicio imperialmente si gouerni infino a tanto che il popolo pigli la dismestichezza del morso, o freno del suo gouerno.

Non si disdice ad vn sauio, e prudente Prencipe il sar talhora un decreto, o risolutione per debito dell'Imperio, ciò che gli inseriori magistrati sar non possono per uigore delle leggi:perche altrimente sarebbe ogni Prencipe come un zer ro Aritmetico, che donando la sorza tutta a gli altri nume-

ri, nulla si serba per se stesso.

Quando in una Republica gl'infolenti, e superbi figliuoli di coloro, che gouernano, patientemente uengono sapporta ti per rispetto de'padri loro, nè da essi uengono corretti; temo io, che tal Republica o stato, non uadi all'ultimo esterminio.

Non si potrebbe sar maggior seruitio a Dio, ne maggior beneficio ad una Republica quanto sar che coloro, che hanno cura di dissender i miseri, attendessero piu alla cari-

CCX

CC

CCX

CCXX

tà, che all'utilità.

Piu pericolofa cofa esser non può in vna Republica di quella che auuiene, quando chi è posto ne gli ussicii, e dignità promette qualche uendetta, col mezo del suo ussicio, è dignità perche questi tali uendono a un'tratto tutte le cose.

Lasciano quella opinione, è disingannino finalmente se stessi, tutti quei Senatori, che sono di grande auttorità nelle Republiche loro, tenendo, che i satti de'nobili priuati, non appartengano al commun benesicio della Republica, perche io dico, che quelle publiche consulte, che per li bisogni parti colari de'cittadini si sanno: deuono sempre riputarsi congiunte co'l publico benesicio. Et chi sente altrimente stolto si deue riputare, anzi che intelligente.

Quando si osseruassero quelle sante leggi antiche, contra gli ambitiosi, a giuditio mio non si potrebbe ueder, ne piu de gna, ne piu sicura opera in una Republica in cui risplende la giustitia: ma è malageuolissimo il potersi ciò osseruare, non potendoui quasi alcuni rimedio hauer luogo. La legge Petilia uietaua lo andare alle ragunanze, a mendicar i sauori, e le uoci de'cittadini. La Papiria non uoleua, che si pren desse la bianca toga. La legge Calsurnia dichiaraua per incapaci a dimandar ussicii, coloro, che una uolta sossero stati

d'ambitione fosse bandito per dieci anni.

Exvi Bella ordinatione su ancora quella di Seuero Imperatore, il quale faceua publicar in piazza il nome di colui, che egli intendeua di creare Gouernatore di qualche prouincia, per mettendo a ciascheduno di poterlo accusare, con pena della

testa però al calonniatore.

condennati di ambitione; per la legge Tullia publicata a petitione di Cicerone, fu ordinato che il fenatore condennato

Guardisi ogni stato, & ogni Republica di non dar il carico a Senatori, ò altri di natura auari, e miseri: quando che uogliono sar donatiui a'Prencipi, ò ad altri personaggi gran di,se non uogliono riuscire con uergogna.

CCXIIX Quattro humori sono quelli, che sogliono il piu delle uol-

te vna Republica infermare, il primo è la pouertà, il secondo l'auaritia, il terzo la negligenza, è l'ultimo l'ostinatione. Il non uoler creder alli soprastanti pericoli, ha condotto per lo piu la Rep. a pessimi termini.

Edi maggior pericolo in una Republica, un ostinato, e CCXIX pertinace Senatore, ancor che sia litterato, che uno commodamente affabile, ancora che sia senza littere, & ignorante: per lo piu i primi deuono esser schifati, & dopò di questi anco i secondi.

Hanno da esser riputate inualide quelle sentenze, ò decreti ne'quali i congiunti di sangue, in sauor della parte con gionta hanno votato l'opinione loro; non ostante che il solo uoto loro, in concorso de molti non rileuasse piu che tanto: perche nelle legittime, èstabili decisioni non conuiene, che interuengano persone illegittime, & non ammesse in simili effetti, ancora che sussero di mente giustissi ma: perche altrimente sarebbe necessario di confessare, che fialecito, a i piu stretti parenti, intrauenire nelle decisioni; nel le quali si tratta di cose de i loro piu stretti cogiunti, co tutto che esso uoto non sosse di molto momento. & il simile aunie ne che di una dona dishonesta, la quale se bene, co la sua presenza, non è bastante di macchiar l'honore delle matrone; no fù però giamai a si fatte dishoneste concesso di poter frà esse matrone sedere, perche piu tosto uergogna è danno, che honore, o beneficio alcuno seguir ne porrebbe.

CCXXI Ancora, che da Salamone tenuto il piu fauio huomo del mondo fosse dato una sentenza giustissima in fauore d'un' fuo stretto parente; essa nientedimeno deue esser tenuta per inualida, & illegittima: però quanto piu si può lascinsi suori nelle decissioni le persone congiunte; altrimente esse saranno giudicate piu da uiolenza, che da giustitia essere terminate.

Di quanta poca lode siano degni, quei ricchi, & nobili, & che reggono la Rep. lasciano prima di loro, soccorrer il publico, con le ricchezze dà i priuati cittadini, ad ogniuno cio chiaro, & manifesto.

APO-



# APOLOGIA

DELL'HONOR CIVILE

DI M. NICOLO VITO DI GOZZI R A G V S E O.



Olti sono hoggidi, che scioccamente credono, che l'honore dell'huomo uirtuoso stia nelle mani, e nel giudicio dell'ignorante uolgo piu tosto, che nelle virtù tanto celebrate da' saui, è giudiciosi. Misera nel ue ro sarebbe la conditione de'uirtuosi, quan do il loro honore dalle proprie virtù par-

torito non fosse:inselicissimo sarebbe ancora il loro stato, quando in potere di questi tali stesse l'honore di quelli; c' quando essi gli potessero leuar ciò, che non è in poter loro di dargeli; di maniera che il giudicio d'uno sciocco, c' ignorante hauerebbe forza di le uar quell'honore, che fosse stato acquistato da un uirtuoso con lun go studio, assidue uigilie, c' infinite fatiche. La qual cosa quanto lontana sia dal uero gli antichi Filososi informatissimi di questa uerità ne rendono testimonianza; percioche si legge di Auristene appresso Diogene Laertio nella uita di lui, che essendogli una uolta siato riferito, che egli da certi maluagi, e scelerati huomini, era stato grandemente lodato; proruppe in queste parole: ò me miserum metuo, ne in crimen aliquod inciderim. il medesimo ancora essendogli stato altre uolte detto, rispose; quid mali seci? quasi che dire volesse, che male ho fatto io,

poiche da un tristo uengo lodato? riputando questo gran Filosofo, che da gli huomini tristi, fussero sempre i nitiosi è commendati, & honorati; & i uirtuosi per lo contrario sempre uituperati, e scherniti. Il medesimo intese Seneca in quelle parole. Argu mentum est recti malis displicere, e Cicerone padre della eloquenza Romana, disse in questo proposito. ea est prosectò iucun da laus, que ab his proficiscitur, qui ipsi in laude uixerunt. 11 che effendo vero come è uerissimo; che lode si può hauere da vno scelerato? & che honore da un uituperoso? conuiene adunque a chi cerca,o di dare, o di torre l'honore altrui, che egli sia o uirtuoso, & degno di lode, o ueramente, che sia in poter suo il ripigliarsi quello, che di già egli habbia dato ad altri: e se l'honore è mercede, & premio della uirtu, e non dono del sciocco, & ignora te uolgo; si come ne dimostra tra gli altri Alberto Magno nel secondo del cielo, come sarà giamai possibile, che un uirtuoso da si mil gente possa esser honorato? o che l'honore loro da si fatte lin que possa giamai esser trafsitto? non è possibile, che un corpo op posto allo splendor del Sole non faccia ombra, cosi è impossibile si milmente che dallo splendore dalla nirtù non ridondi a chi la pos siede, honore. Non è n'e sciocco, n'e maluagio alcuno al mondo, che sia bastante a dar l'honore all'huomo buono e uirtuoso; e non ui è lode alcuna, che da un tale riceuer si possa; er se costoro per auentura si danno adintendere, che l'honor civile sia riposto nel le mani loro, sono ben da douero miseri, & ignoranti, perche in una Republica coloro sono degni d'honore, da i quali esa qualche rileuato beneficio ha ricenuto, di che ottima testimonianza ne rende Aristotele nell'ottano de' suoi morali: che benesicio può una Città, un Borgo, ouero una casa prinata ricenere da un uen tre Sardanapalesco, da un'ignorante, da un'ignominioso; & da uno, che a pena sappia leggere: che honore postrà sperare la loro patria da simili, quasi animali brutti? se l'honore, & la riputatione uegono dalle uirtu, che riputatione potrano i uirtuosi in te po alcuno riceuere da cosi fatti uitiosi? e se l'honore è segno della buona riputatione; che riputatione può un'huomo virtuoso hauere da vno che di vitij sia ripieno? un prudente da un scioc

co? un sauio da un ignorante, se trà loro contrarissimi sono? che pensar si deue, nella Republica di colui, che crede col suo uoto vuoto d'ogni valor, pie d'ogni orgoglio, di poter dar smacco al la grandezza di colui, che più apprezza l'honore & le scienze (doppo Dio) che la propria vita? che offesa potena riceuere la grandezza di Scipione Africano per esser stato egli finalmente quasi cacciato della patria, & privato da gli invidiosi, & maligni, de i meritati honori ciuili; il quale giudicando esser di gran lunga meglio, con generosità d'animo ceder alla inuidia de i nemici, che con forza, è con armi diffendere la propria grandezza, parti di Roma in volontario essilio, tenendo estimando frà se stesso quel giorno il più felice, & il più auenturato, che'egli hauesse mai hauuto in vita sua. Pensauano forse i maligni di fargli perdere quell'honore; ch'egli con la propria virtu acquistato si haueua; fu forse da tristi in essilio, prinato de gli honori ciuili colui, che contanta gloria vinse Annibale? che conseruò la Republica; che 24. anni tenne l'Imperio di Spagna; che concorse giouanetto contra l'auttorità di Fabio Massimo? che non si curò molto di trionsi?che rifiuto d'essere chiamato Re? che vin se Hammone, Asdrubale, è Magone Cartaginess?che corralietà & l'usanza ottenne i Magistrati; & che alla fine (come ho detto) per inuidia de maligni elesse voluntario essilio? Non mai dobbiamo credere, che a costui macato sia l'honore delle sue proprie viriu, ne meno che l'honor suo fusse risposto nelle mani altrus. Temistocle tanto celebrato frà Greci, è che su autore, e padre di essa Grecia, per hauer vinto Serse, ristorata la Città d'Athene, & circodata di mura fu nodimeno per inuidia ba dito della patria; & se bene una volta gli su dato un officio su ciò fatto più per malignità, che per effetto di honore, che fu il carico di far tener nette le strade; potrassi per ciò dire ch'egli no fusse valoroso è prudente, certo no: ma quando l'honor suo fus se nell'altrui mani stato risposto, hauerebbe egli potuto esser e vi le e visuperoso; ma questo non e possibile ne tal cosa sie mai creduta da sauia e prudente persona, ma da sciocco, é ignorante se bene. Teseo adorato da gli Ateniesi, e creduto figliuolo di Nettu-

no, e Cugino di Hercole sebe fu inuidiato e perseguitato da suoi; non fu però, che egli delle virtu sue non hauesse in ogni tempo il dounto premio. Che diro poi di Socrate, il quale infinitamente amaua la virtu; che non fu alcuno che à tempi suoi fuse al mon do più sauio e stimato di lui; Se l'honor suo fusse venuto da gli iniqui, non gli sarebbe egli stato tolto; si come per la filosofia gli fu tolta la vita? Pericle Filosofo & Oratore cognominato Olimpio appresso i Greci, & tanto potente nella Città di Athene essendo tutto un giorno intiero stato schernito, e villaneggiato in piazza da vn'certo ignorante e scostumato huomo, & con ingiuriose parole sequitato fino a casa sua, giunto alla porta, perchel'hora era tarda, & era fatto buto, commando ad vno delli suoi seruitori che acceso un torchio accompagnase quel l'insolète a casa, tenendo per fermo che da vn'uile, & ignorante non gli potesse mai venire ingiuria alcuna, si come quel tale non gli poteua manco dar honore. M. T. Cicerone, il quale sarà per tutti i secoli celebrato per honoratissimo Senatore appresso i Ro mani, fualla fine bandito da Roma per opera dell'imquo Clodio, facendogli insieme per malionità abbruggiare la casa, & le ville. Non però si potrà mai dire, ch'egli sia stato dishonorato, e schernito. Demostene, che auanzo nella eloquenza tutti gli Oratori della Grecia, fu alla fine ancor egli posto in prigione, e poi confinato in Egina, & ciò gli auenne per opera de maligni, non però è da credere, che quell'honore, che la uirtu gli haueua partorito per cosi fatte malignità de tristi gli fusse stato in alcu na parte scemato: perchelhonor veramente nasce dalle virtù, èno dalla opinione de maligni, & vituperosi huomini, anzi ève ro argomento della bontà, e della virtu di una persona, quando ella è con maligni effetti persequitata da tristi. Se l'honore dipendesse dalle mani altrui, non sarebbe vero quello, che viene detto da i sauij, che l'honore no sia altro, ch' una certa libera, & volotaria possessione de gli animi virtuosi; perche starebbe in poter altrui, e non nel possesso de gli animi nostri, l honore non è dedicato ne a i beni della fortuna, ne à quei del corpo, ne meno alla Nobiltà del sangue, ma alla sola virtu, quasi pegno, &

al e a e i li le e e e

testimonianza di quella, come dice Calcidio Platonico. Però appresso i Romani M. Marcello volendo dimostrare, che strada si douesse tenere per acquistar l'honore Ciuile in una Republica essendo veramente honore quello de 1 Magistrati, e V spei publi ci, fece fabricare dui Tempy l'uno della viriu, l'alt o d'Il honore, à canto l'uno all'altro, & in modo, che entrar non si poteua in quegli dell'honore, senza passar prima per quello della virtu, per che dicena la virtu effere quella, che da l'ingre Ro a gli honori, & non i fauori de gli sciocchi & ignoranti: Sat enim fautorum habet, qui recte agi: dicena Planto. Ma qui alcuno dir mi potrebbe, se l'honore nasce dalla viriu, & esso non è riposto nelle mani altrui, si come voi dite; come sarà vero cio, che Aristotele disse ne suoi Morali, che l'honore non è in colui, che èhonorato, ma in coloro, che l'honorano? rispondo, che se noi cerchiamo di essere honorati per testimonianza della virtù nostra che essendo l'honore un segno della virtù dell'huomo; questa testimonianza no pono gli huomini far vili, vituperosi, & infami redere, quoru Deus veter est:ma la uera testimonia za dell'honore è solamente in coloro, che saui & uirtuosi sono; perche costoro veramente amano gli huomini u:rtuosi e da bene. Non intese il Filosofo, che i Sardanapali potessero mai rendere testimonianza delle uirtu morali, ma si bene che i uirtuosi, lo possano fare de virtuosi; Ne intese il Filosofo, che l'honore di uno che posseda virtù sia collocato in mano di un uitioso, & che il virtuoso non possa eser honorato, se honorato viene da alcuno scelerato; ma volle che i uirtuosi fussero quelli, che rendessero buona testimonianza de gli huomini da bene; ¿ che gli huomi ni da bene rendessero sempre l'honore, & la lode a gli huomini uirtuosi; i quali qualhora odiati, e disprezzati sono da tristi, allhora anzi honorati che beffeggiati dir si possono. Questi come dotti e saputi uiuono senza dispiacere & senza paura alcuna, et ognitimore somergono quasi in un profondissimo pelago, di modo che più sicuri vivono di qual si voglia maggior Re del Modo: per che lotanisimi dalle furiose perturbationi dell'animo si ritrouano ognihora. Non è uero honore quello, che ci danno gli

a le

10a

ble

100-

00-

lla

0 a

im

120

po-

che

che

: se

18-

100;

0/2,

nia

20;

be-

cn-

0/1,

e di

che

cu-

Me-

omiz

ini

Sti,

CO-

cu-

del

imo

nno

gli abietti, i uili, gli empij, gli scelerati: anzi questo honore dal duin Platone nelle sue leggie chiamato falso, ouero adulterino; perche chi honora più il corpo che l'anima: più il vitio che la uir. tù; costui non honora, ma piu tosto dishonora però dishonorati dir si potranno i uirtuosi qualhora da i uitiosi saranno commen dati; perche non mai fu possibile, che'l uitio commendasse la uir tù: & se del uitio è premio il dishonore, come potrà esser mai honorata la virtu dal vitto? e l'honorato dal dishonorato? Se'l dishonore è quello, che si da a g!i huomini oscuri & insami; che honor può riceuere l'huomo illustre per le proprie uirtu da uno, che sia infame & uituperoso? e che dishonore può all'incontro riceuere, seegli ètllustre e chiaro? e che lume di honore si puo hauere da un oscuro e uile? Il uero honore è quello, che derina da una persona, la qual conosce il merito dell'honorato: & il falso è quello, che niene dalla persona, che il merito altrui non conosce. Non è uero honore quello, che non esce dal merito della uirtu;ma dal timore, dall'amore e da qualche utile o adula tione. A Cesare doppo uinto Pompeo, e tornato a Roma, furono dati per timore tutti quegli honori, che imaginare si poteuano; e non solo nella Città, ma per tutte le prouincie & regni sogges ti al Popolo Romano, dando ancora per memoria eterna il nome di Giulio à quel mese, che prima si diceua Quintile. Questo honor Civile non era veramente honore, per cio che non era volontario, ne nasceua dalla uirtu, ma dal timore solamente; si co me ne dall'amor solo ueramente nasce l'honore, se l'amore non è con la uirtu accompagnato. Quanti bonori alle Donne loro costu mano di dare gli Innamorati; mossi solamente dalla bellezza, e non da alcuna uirtù? Simili honori si usano assar nelle Corti de' gran Prencipi per cazione dell'utile, & per una certa male ha. bituata adulatione: il qual honore se ben in apparenza è honore; non è però il uero, perche il uero honore è un segno secondo Aristotele dell'altrui uirtu (speculativa) dicono i Morali fatto da chi la conosce per manifestarla. S'è segno delle altrui uirtu, come potrà mai uno ignorante, uno scostumato, un'ubbriacone quella conoscere è manifestare, farla chiara &

rilucente? si che il uero honore non è segno solamente, ma segno è della uirtù. Altrone cioè nel primo della Retorica il medesimo lo diffini esser segno d'opinione bene opportuna. Se questo è uero, come uer amente egli è; l'honore adunque che è fatto à colui, che opera tuttauia maleznon si può dir che sia uero honore, ma honore spurio, & in questa guisa è chiamato da Leone Hebreo ne-Dialogi d'Amore. E come il uero honore si puo giamai applicare ad un tristo ad un scelerato, ad un scostumato, & ubbriacocone, che la uirtu tiene per uiltà, & il uitio per honore? A questo honore Aristotelico non e mai corrispondente quello diffinito dal dinin Platone, cioè, l'honore essere un'indicio, ouero una ripu tatione per uirtù acquistata, e Cicerone diceua, l'honor esser quello, che si fà a gli huomini chiari & famosi, non a'uili, & poltroni; chiari dico per le uirtù & ualore loro. Et io dico, che non solamente il vero honore si dà a gli huomini chiari, & illustri: ma che etiandio fà Nobilli & illustri le persone, perche La uera nobiltà del sangue dipede dalla virtu, onde chi anticame te posedena più nirtù, colni acquistana maggior Nobiltà; e chi era nel uitio maggiormete immerfo, faceua parimete acquisto di maggior ignobiltà. E ciò non perche tutti vguali dalla natura generati non fussero; ma perche disuguali per opera della viriù, o del uitio esti stesti si faceuano: La onde, chi ha la nobiltà del san que, ragioneuolmente si può dire, che habbia ancor quella della virtu in fino a tanto che non si vede il contrario, se il vero hono re adunque, che nasce dalla virtu, fa nobili, & illustri le persone, come potrà la malignità de tristi oscurare lo splendore delle virtu? come un tristo potrà macchiar la fama, l'honore, o la gloria di un virtuoso? che honore può dare colui come già hò piu volte detto, che è egli stesso dishonorato? che honor potrà riceuer vn uirtuoso da colui, che la virtu tiene per infamia? come può esser conoscitore dell'altrui virtu, chi è pieno d'ignoranza, di ubbriachezze, & discostumate maniere. Non sarà adunque vero, che tutto l'honore sia riposto in ogni sorte d'honorante; ma ben in colui solo, ch'è conoscitore delle altrui virtù, il quale come quello, che propriamente sa honorare, premia d'honore chi merita

merita, e non ad altro fine, che per l'honesto, ne meno per seruirsi ne magistrati d'alcuni indegni, in quella guisa che i giudici si ser uono del ministro di giustitia, non per vendicarsi ancora; ne per oltraggiar con l'autorità di quello la bontà de giusti, e la giustitia de gli innocenti; perche simili piu d'infamia e di vituperio. quando cio fanno posti nelle dignità, e magistrati, sono degni, che di honore alcuno. Ne si credi alcuno giamai, che per honorati veramente siano coloro, che nelle dignità è magistrati sono posti, quando cotal premio di virtu, senza l'istessa virtu hanno conse quito; come il piu delle volte auniene in alcune Rep. che quei che sono degni d'alcuno honore, non essendo cosa alcuna in loro atta a partorir honore, vengono nondimeno anteposti da gli sciocchi ai virtuosi, & letterati, perche gli sciocchi sono a guisa delle do ne gravide, che a volte bramano di mangiare de carboni, o altre simile cose strane, in vece di buoni cibi, & nutritiui, ne in questi veramente mai sarà verò honore; perciò che non ogni Prencipa to, ne ogni ricchez za fà le persone honorate; ma si bene quei Prē cipati, è quelle ricchezze, che per honore vengono desiderate, come dicea Arist.nel 4.de suoi morali: oltra di ciò essendo l'hono re l'ombra, che fà la virtu, no si potrà mai dire, che colui, il qua le ne magistrati è posto piu per disegno de forsenati, che per alcu no proprio valore sia veramete honorato in quella guisa, che an co di un ricco, in cui pur vna scintilla di virtu risplendernon si vegga, ma solamete per le ricchezze si può dire honorato: e se be ne Arist. ne' suoi morali dice, i magistrati, e le ricchezze esser de siderabili per coto dell'honore; nondimeno egli si dichiara poi nel primo della Retorica dicendo, che essendo l'honore segno della uirtu, egli è la vittoria, & sarà sempre, delle cose honeste: e doue non è la virtu, nè l'honestà, iui non potrà in tempo veruno esser il vero honore, vno può ben diuetar ricco, o per sua propria indu stria, ouero per donatione altrui, ma non per ciò dir si potrà, che sia honorato, se egli sarà scostumato, è sciocco; Cosi parimete uno può esser ne' Magistrati, e nelle dignità, ma non perciò honorato si potrà chiamare, se per merito di virtu quelle dignità non hauerà acquistate. Quando adunque per conchiudere, l'honore no Kkk

120

mo

200

he

70-

!e'-

ca-

50-

ue-

ito

pu

Ter

0

he

lu-

the

më

chi

o di

ira

tu,

Can

lla

120

-60-

elle

sla

200

ce-

me

(a)

THE

te;

ale

chi

sarà procurato per le vie delle virtu, ma per altre indignissime Arade, si come spesso occorre, o per via d inganni, o con insidie, preghiere, minaccie, adulationi, e con mille altri bruttissimi mezzi, quel bell honore acquistato non sarà uero honore, ma piu tosto vero dishonore potrassi chiamare, perche a questi tali, che per cosi fatte vie gli ricercano, essendo gente oscura, & infame, che altro honore si può dar loro di piu, di quello, che essi sono dignissimi, se per mal operare sono vazhi di cotal honore, che hono re sarà quello, che di mala opera sia argumento? honorati ueramente sono coloro, che ogni loro operatione indrizzano secon do la virtu, ne si lasciano dall'ambitione trasportare mai a far atto alcuno vile per conseguire cotali honori, anzi con tutto l'animo si sforzano di fare, che la virtu sia quella, che gli ne acquisti, la virtu dico, e non l'ambitione, urtus sola sit, qua hono res, ac munera impertiatur, uirtute namque ambire oportet non fautoribus, diceua Francesco Patritio, nel suo libro della Rep. Non è cosa piu crudele, ne piu pestisera in una Rep. dell'am bitione, la quale fu cagione, che Silla, Cinna, Carbone, Mario, Pompeo, Cesare vecidessero quasi infiniti cittadini Romani, & che stimolati continouamente da questa fiera, stessero con arme in mano infino a tanto, che hebbero ridotta la loro Rep. a nulla. Meritano di effer sempre disprezzati gli ambitiosi in una Rep. non altrimente, che gli ammorbati. Sprezzar ancora grandeme te si deuono tutti coloro, che fanno poco conto dell'honore, indignisimamente viuendo, e con persone basissime pratticando, in luoghi vilißimi e poco honesti, perche questi tali facedo poca sti ma dell'honore, manco ne tengono delle virtie Non è da creder, che quelle persone possano ad alcuno gia mai far ingiuria, nelle quali regna la virtu, cosi dicea Seneca a Lucillo, ne che possano mai giouare alla Rep coloro, che voti sono d'ogni honore, e d'ogni ciuile couersatione. Quei ambit osi adunque, e questi vili al suo no delle bastonate denono esser cacciati dalla Rep. & i mediocri abbracciati, e riueriti, a quali prima la vita torre si può per cagione dell'altrui malignità, che privargli dell'honore giamai, il quale essi mercè della viriù hanno acquistato.

IL FINE.



## AILETTORI.





Enignissimi Lettori, se in questi Ragionamenti dello stato delle Rep. non arriuerà l'autore per auentura oue desiderano gli eleuati ingegni vostri, l'iscusarete, hauendo questa consideratione; che egli non mai vide le mura di Padoua, ne di Bologna, ne d'alcun'altro studio

famoso suori della sua patria, sondata sopra vn'alto lido del mare, & sotto l'aspro Monte di Vargato; perche più di merauiglia, che di riprensione degno douerà sempre essere stimato, hauendo egli acquistato questa cognitione più in ca sa, con la propria industria, senza precettore, che suori con l'aiuto altrui: la qual anco marauigliosamente hà dimostrato fin'hora in più sue opere, che hà dato in luce, & che tuttauia manda. e prima ne i commenti, che hà fatto sopra il sermone de sub. orbis d'Aueroe, et supra propositiones de causis. d'in cognito autore. poi nel Dialogo dell'Amore, e della bellezza conforme a i Platonici: & nelle quattro giornate sopra le Meteore de Aristotele, & nel gouerno della famiglia adorno di molti vtili auuertimenti: ne meno ancora ne i discorsi di molto spirito ripieni sopra i sette Salmi penitentiali. Et vltimamente con il trattato sopra i due primi Capitoli del terzo dell'Anima d'Aristotele però siate auuertiti nel leggere, i



## Libri di stampa d'Aldo, che si trouano al presente.

| No. of the State of State of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T  |       | 5    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|
| Antiquæ inscriptiones Marci Velseri. 4. noua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 1     | 1.   |    |
| - Armandi Belouisij Declaratio dissicilium terminorum 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L  | I     | -    |    |
| A Conj. Pediani Comment. in Orat. M. 1. C. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  |       | 1.   | 15 |
| Aminta fauola Boscareccia di Torquato Tasso con figure, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L  |       | ſ.   | 6  |
| Detta in 4. con figure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L  | I     | ſ.   |    |
| - Andrea Bacci dell'uso, & bontà dell'acque, & modo di beue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |       |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L  | 2     | 6    | Io |
| fresco, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  |       | -    | 10 |
| Agricoltura nuoua, & casa di villa di Carlo Stefano 4. noua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4     | 10   |    |
| Aggiunta alle Rime, & Prose del Tasso, con il suo ritratto, 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L  |       | le   | 8  |
| - Conuersio, & passio Sanctæ Afræ, & aliarum Martyrum: cum com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -  |       |      |    |
| mentario Marci Velseri in 4. noua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L  | I     | ſ.   | 4  |
| Comedia Straccioni del Commendator Annibal Caro, 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L  |       | ſ.   | 6  |
| Agnella di Carlo Turchi, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L  |       | ſ.   | 8  |
| C. 1.C. and Lance Concilia cum fouris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L  | 2     | -    |    |
| Catechismo ex decreto Concilij cum figuris, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L  |       | 6    |    |
| Detto Volgare figurato, in 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2     | 1.   |    |
| Comment. Cxfaris cum scholijs, & additionibus Aldi Iunioris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       | _    |    |
| 8. nouo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L  | 3     | 1.   | 10 |
| Censorinus de die Natali, ab Aldo Manutio emendatus, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L  |       | ſ. : | 12 |
| Concilium Tridentinum cum figuris, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L  | I     | f. : | 10 |
| - De perfectione hominum. Philippi Mocenici, fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L  | 7     | ſ.   |    |
| De Fascino Leonardi Vairi Beneuen. in 8. nouo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L  |       | ſ    | 4  |
| De natura Damonum, Io. Laurentij Anania. 8. nouo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L  |       | f. 1 |    |
| De natura Danionani, io. Lantenen maine. 6. nous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y  |       |      | 7  |
| De quæsitis per Epistolam, Aldi Iunioris, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  |       |      | 4  |
| - De Senatu, & Antiquitatum Romanar. Pauli Manutij, in 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lo | I.    | l.   | 4  |
| Discorsi della Penitenza sopra i sette salmi di Nicolò Vito di Goz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  |       | 0    |    |
| zi figurato, in 8. nuono.  Difcorfo di Cosmografia, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L  | 2     |      |    |
| Discorso di Cosmografia,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L  | - 1   | ſ.   | 4  |
| Ditorio di Coimografia, s.  De gentib. & familijs Romanor. Ricardi Streinnij in 8. nouo.  Epitome orthographie, Aldi Iunioris, 8.  Epitome Innouationis Anni, Pauli Clarantis, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L  |       | 1. 1 | 15 |
| Epirome orthographie, Aldi Iunioris, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L  | I     | ſ.   |    |
| - Enitome Innouationis Anni, Pauli Clarantis, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L  |       | ſ    | 8  |
| This la Danit Alaphill. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | 000 1 | 60-  |    |
| Epift.M.T.C.Fam.cum P.Manutij Comment. fol.nuoue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L  | 10    | CI   | 0  |
| Idem ad T. Pomponium Atticum, cum P. Manutij Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |      |    |
| Idem ad 11. Fomponium recedus y comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T. | 0 1   |      | 6  |
| men.fol.  Dette volgari in 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | 2 6   |      |    |
| Dette volgari in 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 2 1   | . 1  | 0  |
| Familiar Latine con tauole nuoue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ما | ~ 1   | • I  | 0  |
| Estame dell'ingegno dell'huomo per apprender le Scienze, con ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  |       |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 | I I   | . I  | 0  |
| uola 8.<br>Eleganze infieme con la copia della lingua Tofcana, & Latina, d'Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  |       |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | I (   |      | 4  |
| Till and an author altunot per Rom, prouincias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,  |       |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L  | I f   |      |    |
| itinera Edente, & expiteante Malei di Torquato Taffo, 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L  | ſ     | · T  | 0  |
| - Forno, ouero trattato della inditta, al accidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L  | 2 [   |      | _  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L  |       |      |    |
| Governo della famiglia di Nicolo Vito di Gozzi, o liuoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W. |       | . I  | 0  |
| Howard totant ommen in fulfill the amor-o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | II    | -    |    |
| Tuem Dati de Menturie & Ponderibus in ionicum nguris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L  | I f   |      | 0  |
| Locutioni dell'Epitt. Fam. Iciette da Aido Olouane, 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | I Í   |      | 4  |
| I errere facete. & placeuoli di diuerii Auttori. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L  | 3 1   | . 1  | 0  |
| Modi famigliari di dire,scielti da Aldo Giouane, 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L  | 1 1   | ſ    | 4  |
| arrott muri Prima and arrotter and arrotter arro | 1  | Vou   | a    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |      |    |

er vi





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4

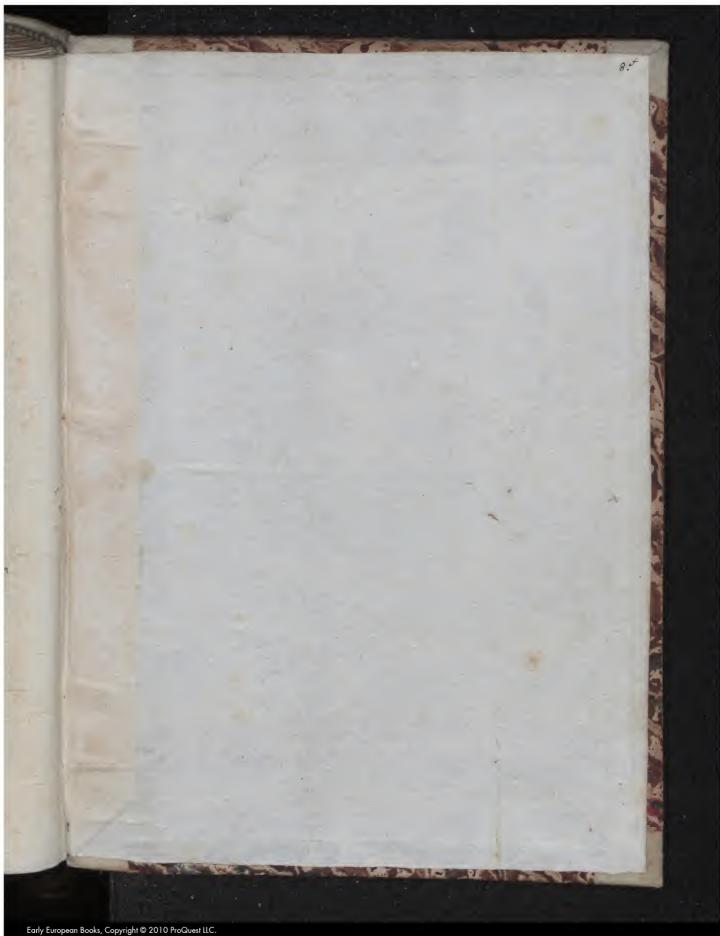

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.1.6.4